

#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com











Bagarotte.



DELLA

# LINGUA LATINA

- 36

FIRENZE FERDINANDO BACCIONI

1857



4.5.118.

Digitized by Google

# **RACCOLTA**

DI

# OPERETTE ELEMENTARI

AD 1'80

DELLA GIOVENTÙ

FATTA

DAL PROF. GIUSEPPE BAGAROTTI.

Ferdinando Baccioni, editore della presente Raccolta di operette elementari, intende (siccome annunziò nel Monitore toscano e in altri Giornali), ch' ella sia posta sotto la tutela delle Leggi vigenti, e delle Convenzioni dei Governi d'Italia già concorsi a guarentire le proprietà letterarie; e con ciò protesta che procederà con ogni rigore di ragione contro qualsiasi Tipografo, o Libraio, il quale osasse introdurre, o vendere ristampe del libri che fanno parte di essa Raccolta.

Depositata nell' I. e R. Istituto Tecnico Toscano.



Firenze 1857, Tipografia Tofani.

# GRAMMATICA

DELLA

# LINGUA LATINA

In omnibus fere minus valent .præcepta quam experimenta.

QUINTIL.



# FIRENZE FERDINANDO BACCIONI

Piazza Maria Antonia n. 8902

1857



Ho compilato questa Grammatica dietro l'orme di que' pochissimi, i quali avvisando, che pensiamo perchè parliamo, ed essere per ciò le lingue stromento sì per comunicare ad altri le idee, e sì per averne, con la luce dell'ideologia ne posero sul diritto cammino. E veramente l'ideologia, al dir di Bacone, fa, in rispetto della grammatica, a guisa della gran lampana, che, sospesa alla volta del tempio, ne illumina ogni parte.

Per secoli la civil educazione soggiacque al ferreo giogo de' pedanti (e piacesse a Dio fosse il lor dominio a fine!), i quali inaridivano il più bel fior degl' ingegni, tormentando ne' giovanetti corpo ed anima; tanto ch' e' n' uscivano delle scuole istupiditi, od avversi agli studi, e soprattutto alla lingua latina, onde sostenuto aveano senza prò asprissimo e lungo travaglio. Come raro sempre e difficile in qualunque cosa o tempo, per destinato nostro infelice, ci arriva il bene! Tutta la sapienza si riduce pur troppo a saper soffrire: nè la pedanteria è del mondo lieve fastidio.

Eppure il libro della natura ne sta del continovo aperto dinanzi; ma o vi si legge per gli occhi altrui, o la vecchia abitudine ci torce altrove lo sguardo.

Gramm. Latina.

Digitized by Google

La prima nostra lingua, o vuoi la materna, forseche non s'impara presto e con diletto all'età, in cui le forze intellettive sono più debili? E ciò donde procede, se non dal metodo. Allora il bisogno scopre la miglior guisa di apprendere e d'insegnare; e noi, anzi che il bisogno, scorta infallibile, secondammo falsi ragionamenti e bizzarrie, di che siamo smarriti per torti sentieri, ingombri di spine.

Non per via di regole, ma sì per traduzioni reiterate si aggiungon le lingue; in quanto che la regola è idea astratta, la quale non d'altro modo puoi comprendere, che col salire ai fatti, donde fu tolta.

Guardiamci però dal far tradurre a bel principio, quale usan molti, parole da sè; chè vogliono essere frasi elette. Una voce scompagnata non ha attenenze nè molto nè poco. Se caso avvenga, che la madre pronunzi solo un vocabolo al proprio alunno, il linguaggio d'azione compie a un tempo la frase. Giammai non parliamo a voci dispaiate, e i monosillabi stessi, allora che s'adoprano senza compagnia, han valore di frasi intere. Taluni potran dire: un istinto sicuro governa il primo primo ammaestramento: la necessità di comunicar sè ad altrui, sentita per un lato dalla debolezza, per l'altro da tenero affetto, inquieto, operoso, inspira quanto vien meglio ad uopo. E donde mai il bisogno di conoscere una seconda lingua avrà tanta virtù? Risponderemo, che dove sia chi seco medesimo deliberi studiarla, ha, in difetto dell'istinto, la ragione, la quale basta a disvelare come si adempia questo spezial desiderio con la minor fatica.

Il metodo dunque in acconcio di pervenire al conoscimento perfetto di un'altra lingua (qui dirò singolarmente della latina) sta nel tradurre frasi scelte, al fine di rendere familiari agli studianti la lessigrafia, la nomenclatura, i fraseggiamenti e gl'idiotismi di essa lingua.

A ben comporre in latino, dice Rollin, convien prima intenderne il giro, le locuzioni, le regole, ed avere riposto

nella memoria buon numero di parole, delle quali si senta tutta la forza. Ora ciò non può farsi che per una grammatica convenevole, in cui l'esperienza ci apprenda il valore e il vero uso delle parole, delle frasi e delle regole della sintassi; in cambio di essere costretti, come si costuma sempre mai, ad infastidire e vessare infruttuosamente coi temi gli studiosi.

Manca sì bene tuttavia un libro facile, il quale, chiudendo, in certa guisa, tutta la latinità classica in piccolo spazio, raccolga qualunque modo di traduzione e di composizione. Porto Reale adunò l'oro del Sanzio, purgato di ogni mistura, e sparse luce intorno alle cagioni della lingua latina; ma non può dar frutto che a que'che sanno. Per questo e' sarà d' ogni tempo opera gloriosa all' intelletto umano. La quale, se in luogo di muovere dalle cause agli effetti. avesse tenuto via contraria, compiendo il numero de' fatti, riuscita sarebbe eccellente per ogni lato, e profittevole all'universale. Tacerò delle altre grammatiche; chè desiderabile è se ne sperda la memoria a beneficio degli uomini. Non terrò discorso nè di que' libri pessimi che intendono spiegare il latino col latino. Chiunque abbia fior di senno di leggieri comprende come siano stolta fatica: imperocchè assumono dichiarare l'ignoto con l'ignoto, e mettono innanzi un latino moderno, il quale, parlando a ragione, non si appartiene a veruna lingua; e con ciò apprestano falsi modelli, fan dire agli autori quel che non dissero, nè avrebbon voluto dir mai: il che è un trasmutare l'oro in piombo, dare due autori a vece d'uno, e così doppiare la difficoltà, tradurre parole proprie per improprie. E di vero, se i vocaboli, cui l'autore usò, hanno proprietà, uopo è conchiudere che que'di coloro non l'hanno; nè una lingua può tradurre sè stessa.

I discepoli si guastano altresì col latino ch' e' fanno, e con quello, onde i maestri presumon di ammendarlo. Venuto il tempo dei temi, hansi a trarre dai Classici e subbietto e lingua; chè opra perduta è cercare fondamento stabile fuori dell'aurea antichità. Di tal modo l'alunno verrà a grado a grado contraendo l'abito di pensare immediatamente latino intorno qualsiasi forma di frasi, nè correrà pericolo di cadere in un ridevol gergo da collegio.

Il purgato latino, ossia qual è ne' classici autori senz' alterazione di sorta, non solo va scevro dai difetti del latino moderno; ma ne si offre cinto dal prestigio dell'autorità e di quella religiosa reverenza ch' inspirano i nomi antichi e famosi. Fino dal primo dì si legge e si traduce Terenzio, Virgilio, Cicerone, Orazio, ecc., e per siffatta guisa se ne ritrae di breve il sentimento dell'armonia latina, perchè l'orecchio vi si educa insensibilmente.

Dio per ciò ne scampi dal far quella, cui i pedanti chiamano costruzione, la quale è anzi decostruzione; perocchè adusa occhio ed orecchio ad un ordinamento contrario all'indole della lingua che si apprende.

La decostruzione, i temi inopportuni, il latino moderno, e le regole anticipate, troppe e anco false sono i difetti, cui, tutti o in parte, hanno i metodi, onde suole insegnarsi il latino.

A poterli sfuggire questo libro pone avanti un' ordinata serie di frasi della più pura latinità, raccolte in tanti gruppi, e per modo, che, diviso il difficile, non dia travaglio allo studioso. Di fianco poi agli esempi lochiamo di mano in mano avvertenze acconcie, le quali sono quelle stesse idee generali, cui l'alunno, tradotte le frasi, si andrà formando, nel render conto a sè di ciò che avrà fatto. Con questo la mente legherà ai fatti l'astrazione, e creerà, a così dire, il principio, per virtù del proprio ragionamento. E quindi anco ne segue, che le regole contrapposte ai gruppi di fatti, i quali sono lor fondamento, costituiscono agguagliatamente due metodi, l'uno pratico, onde s'impara il latino, l'altro teorico, che deduce gli universali, ed estrae quasi la sostanza di quanto fu appreso.

Volendo studiare quest' opera, s' incominci dalla Lessigrafia, a cui terrà dietro la Sintassi, poi la Nomenclatura.

Nel libro la Nomenclatura viene per primo, perchè nella divisione della materia meglio ne piacque seguitare la natura degli obbietti classificati. L'utilità dia norma rispetto all'ordine, onde vuolsi studiare.

E per ciò occorre sapere innanzi ad ogni altra cosa le frasi prenozionali, se non al punto di recitarle di filo e per segno, almeno in maniera da averle pronte alla memoria quantunque volte bisogni. Il complesso degli esempi è tale, che non può mai offerirsi forma, parola, fraseggiamento, idiotismo, che non ci riporti ad una frase già nota. Oltre a che le frasi sono pur brevi, perchè non affatichin la mente.

Studiate a modo simili frasi, farà indi mestieri di tornare addietro, al fine di aggiungere allo studio dei fatti quello delle regole; chè (mi è forza replicare) non vien dato d'intendere i principii astratti a chi non sa i particolari donde derivano.

Fate leggere e rileggere un gruppo di fatti, poi chiedete ciò che mostrino, ciò che insegnino. Tornerà gradito che il discente con le proprie osservazioni avanzi le vostre, e crei la grammatica di per sè. Nè questo sarà con fatica; perocchè ciascun gruppo contiene fatti simili di bastevol numero, e graduatamente disposti per far nascere un' idea generale o regola.

Fornirà un secondo esercizio lo scomporre le frasi conosciute per tradurre o comporre frasi ignote.

Per siffatta via non otterremo soltanto d'intendere e imitare gli eccellenti scrittori; chè addestrando insieme e la memoria e tutte l'altre facoltà intellettive, la nostra grammatica potrà dirsi, a riguardo di questo, un corso pratico e teorico dell'arte di ben ragionare. La traduzione, che per molti è un indovinamento, sarà necessario effetto di una logica sicura, la quale, date le parole latine e le forme loro.

condurrà spedita al senso della frase con queste parole, e con queste forme istesse (1).

Ora sì che i pedanti arriccieranno il pelo; ma più li vedrai stizziti come prima lor corra agli occhi la sintassi, la quale per essi sarà quel medesimo, che la verga di Circe già fu ai compagni di Ulisse. Pietà mi stringe per loro; chè la grammaticale sapienza vedran dileguarsi come i castelli delle fate nel divino Ariosto. Quanto dispetto al dovere di viva forza accusar di errore i propri dettati, cui tennero per infallibili; a allo aver del bue nel capo da que' discepoli stessi, cui con piena potestà imponevano, arcigni e superbi, i loro precetti, tenebrosi come voci di oracoli. Miseri pedanti! Che dirà il mondo di voi, quando sappia che insegnate a spropositi il latino fino dalle concordanze? — Gli è possibile? — Vediamo.

Essi danno ad intendere, e stampano, che dove un addiettivo si riferisca a due sostantivi singolari convien metterlo al plurale, e, posto che questi siano di genere diverso, e' concorda col sostantivo del genere più nobile.

Voi date in fallo, amici miei; perchè gli è dir per l'appunto, che l'accordo avviene con un sostantivo, verbigrazia, mascolino singolare ch'è del plurale; giacchè se, ad esempio, in -- attoniti Baucis et Philæmon -- l'accordo si facesse con Filemone (il cui genere è più nobile), l'addiettivo plurale attoniti si accorderebbe con un sostantivo singolare, il che torna visibilmente falso. Dunque uopo è confessare, per non far onta alla ragione, che in frasi di questa conformità, l'accordo è necessariamente con un sostantivo sillettico.

<sup>(1)</sup> Questa Grammatica, la quale nel metodo al tutto si diparte dall'altre, forse a taluno di prima giunta potrà parer malagevole a porsi in atto nelle scuole. Ma dove questi, non ligio al vecchio mal uso, indi si piaccia di attentamente considerarla, avviserà di leggieri siccome anzi riluca di breve semplicità, ferace di copiosissimo frutto. Nè la mole del volume (perocchè fra il poco e il molto) può spaventare, massime poi se l'avveduto maestro ne usi in due riprese, e si che il giovanetto in prima apprenda con pochi esempi eletti sol quello ch'è in carattere più grande, e dopo si valga per disteso di tutto il libro.

Così in luogo di dire, che il verbo si mette al plurale della persona più notabile, ne insegnate che concorda con essa. In — hæc neque ego neque tu fecimus — fecimus non si accorda nè con ego, nè con tu; perocchè fecimus è in plurale, ed ego in singolare; l'accordo segue con un terzo sostantivo, con nos sottinteso.

La dottrina poi quanto all'accordo incompleto, cioè di qui, quae, quod con l'antecedente in genere e numero (e non in caso), sapientissimi maestri, cozza del pari e con la sana ideologia e coi fatti.

Qui, quae, quod concorda sempre, come gli altri addiettivi, in genere, numero e caso; perchè chiama sempre due sostantivi, l'uno identico ch'è il suo, l'altro antecedente. Leggete la sintassi, la quale vi fornirà prove e riprove oppido.

Andiamo innanzi. — I verbi (non v'adirate) non reggono casi. — Oimè, parmi udire, che sarà del doceo coi due accusativi; e di fallo e fastidio, nostri cavalli di battaglia, spavento e martello agl'imberbi latinisti; e del pæna tenet per pænitet, ecc. ecc. Oh potessero aprire gli occhi e il venerando padre Alvaro, e il Porretti, e l'altra valorosa schiera! Quali diavolerie son queste? Gli è propio un rovesciar dalle fondamenta l'antico gotico edificio del Donato, e del Galassio. Che scandalo! — Leggete la nostra grammatica, e datevi pace.

Non ha cosa, la quale più dia impedimento, e nuoca alla facoltà d'intendere, sia nella traduzione sia nella composizione, quanto quelle goffaggini, cui udiam del continovo ripetere per le scuole; cioè che talora l'accusativo dee convertirsi in nominativo, talora il nominativo in accusativo, e così va dicendo.

Perchè infardare la memoria di simili stoltezze, e intanto lasciar lacune per tutto?

Movendo dal senso immediato tutto si appiana, tutto riesce chiaro e agevole. Infatti quando si desse a tradurre, a mo' d'esempio, — neque hoc te fallit —, cotal frase apparisce la terza persona del verbo fallo, io inganno, onde ne viene per prima spiegazione — questo non t'inganna —; quindi, facendo l'equazione richiesta dall'indole della nostra lingua, avremo — tu non ignori —; e dovendo poi rendere questa frase d'italiano in latino ad imitazione de'classici, ci si offrirà tosto — questo non t'inganna —, che sarà tradotto immediatamente per — neque hoc te fallit.

L'attendere se non se agli effetti, non curando indagare come nacquero, cagiona oscurità ed errori, stanca lo intelletto, e non fa che automi.

E, valga il vero, non ci danno (fo per addurre alcun fatto) come passivi fio e vapulo, perchè sovente possono tradursi per — io son fatto, io sono battuto —? Ma la forma in prima, preclari maestri, fa contrasto a questa vostra scienza ideologica, poi l'etimologia e l'uso. Fio, in senso immediato, significa — io nasco, io divengo; vapulo, io soffro, io patisco.

Così eziandio la traduzione di habeor per -- io passo per, e di videor per -- io sembro -- non è immediata; poichè questi due verbi non sono attivi, come fio e vapulo non son passivi. Habeatur orator, cioè, sia stimato o giudicato oratore, ecc.: tu vero benemeritus videris, ma tu sei veduto o giudicato come dovendo meritare, ecc.

Pigliano granchi non meno intorno alla natura delle parole, siccome quelli, che appellano sostantivi parecchi addiettivi, come sponsa, legatus, e simili; e contano tra le preposizioni taluni nomi, quali sono instar, ergo, cui danno a reggere il genitivo, e con ciò peccano altresì contro quella regola invariabile della sintassi, che qualsivoglia genitivo è sempre l'effetto di un sostantivo o espresso o sottinteso.

Che si è poi quello, cui essi chiamano supino, se non che un sostantivo verbale della quarta declinazione? E i loro nomi di numero; e i pronomi possessivi, dimostrativi, ecc.; e i participii di qualunque maniera, non son eglino tutti quanti veri addiettivi, sottoposti alla stessissima regola, e al pari dell'altre voci di cotal classe? Perchè dunque dicono modi del verbo i participii? E fanno due specie di parole degli addiettivi passivi in dus, da, dum, e dei gerundii di, do, dum? I gerundii, volere o ne, sono forme neutre di questo medesimo addiettivo passivo.

Per buona giunta ci spacciate, valentissimi maestri, i modi datum iri, visum iri, ec. per un tempo, cui denominate futuro del passivo. Di grazia, chiedo umilmente, come trovate voi un futuro in iri, il quale è presente, e in datum, visum, factum, ec. che sono schietti sostantivi, e non indicano tempo di sorta?

Scuoteranno la zazzera quando verrà lor dimostrato che lo stesso indefinito non sarebbe veramente modo di verbo, siccome quello che fa ufizio di addiettivo indeclinabile; che tutti gl'invariabili sono sostantivi o addiettivi alterati ch'usansi or più or meno con ellissi; che i correlativi, detti congiunzioni, come, ut, si, etsi, cum, ec. non hanno alcuna virtù sul verbo; perocchè dopo di essi si adopera e l'indicativo, e il soggiuntivo, secondo l'idea cui vogliam dipingere, e ch'eglino sono i compimenti o effetti del verbo che li segue, non già le cause.

La nostra sintassi distrugge tutti questi errori, ed altri assai, dei quali non fo qui parola a non distendermi soverchio, e che, tu, o lettor cortese, nel corso dell'opera conoscerai manifesti.

Ivi la sintassi quanta è si attiene ad un solo principio, donde procedono tredici regole, le quali vanno senza eccezione.

A ciascuna regola poi conseguita eletto numero di frasi, dove ti si offrono le apparenti deviazioni da essa, le quali, per l'ellissi e la sillessi, possono ricondursi alla norma naturale immutabile.

La sintassi non d'altro bisogna fuor queste due figure, le quali realmente si confondono in una sola; perciocchè entrambe fanne sottintendere qualche cosa.

Gramm, Latina.

Digitized by Google

Quanto alla sillessi v'è di speciale, che fa la costruzione secondo il senso o il pensiero, non secondo le parole.

L'ellissi (che sì ampiamente ha luogo nelle lingue, perchè il parlare più si accosti alla rapidità del pensiero) è di qualità, che toglie sol quello che può trovarsi per mezzo del legame delle idee. Come avvenga altrimenti, essa è difetto o della lingua, o dell'autore.

Il conoscer bene questa figura agevola di per sè la traduzione e la composizione; mercè di lei si rende inutile la farragine molestissima delle regole che ingrossano le grammatiche comuni.

Per mostrare poi la costruzione e supplire le ellissi, si adducono frasi latine conformi a quelle cui spieghiamo, ma dove la costruzione sia diretta e piena. Se, ad esempio, vogliam far vedere che vi ha un'ellissi nel passo di Terenzio: « Re bene gesta redisse me videt, » mettiamo avanti questa frase di Plauto: « cum re bene gesta revertor domum. » Ma ciò vien fatto a quando a quando; chè un incessante ripetere tornerebbe vano e fastidioso.

La nostra sintassi sa ingegnosamente dividere le difficoltà; chè in ciò consiste tutto il magistero per apprender molto e presto; scompone la frase latina, ne fa intendere la natura, e porge modo d'imitare, cioè di ricomporre. Essa dunque proponsi quale scopo diretto la traduzione degli autori; l'arte di comporre in latino n'è la natural conseguenza. Perocchè il voler comporre o far temi in una lingua prima di esser versato nella pratica degli autori, vale tutt'uno, che presumere, non gittato il seme, di raccoglier la messe; è opera temeraria, tutta piena di noia e affatto sterile.

Ricorderemo per ultimo, 1.º che nel tradurre andrem ben certi solo con lo attenerci al senso immediato; tutto il gran corteggio di significazioni diverse, date a una stessa parola, non servono che ad opprimere e a fuorviare il traduttore, il quale con ciò abbandona il filo d'Arianna, cui gli offriam del continovo: 2.º che le lingue non esprimono i nostri pensieri che a un dipresso; quindi allorachè temiamo di dar nel falso interpretando un vocabolo, farà mestieri considerare le circostanze onde viene adoperato.

Ora traendoci in disparte, dopo gittato in mezzo il pomo della Discordia, vedremo ridendo l'arrovellare della ciurma de'pedanti, la quale mentre s'affannerà di combattere pro aris et focis con arme spuntate e colpo senza lena, siccome già quello del vecchio Priamo contro Pirro, innanzi ai fatti cadrà affranta; e in Terenzio, Virgilio, Orazio, Cicerone, e l'altra inclita schiera dell'aurea favella, cui con bocca impura profanò sì a lungo, leggerà la propia eterna condanna. Conclamatum est.

# **GRAMMATICA**

# DELLA LINGUA LATINA.

#### ORIGINE DELLA LINGUA LATINA.

#### E UTILITÀ DI APPRENDERLA.

La lingua latina era in antico la lingua dell'Italia. Essa trae il nome da *Latium*, Lazio (ora piccola provincia dello Stato ecclesiastico), perchè ivi ebbe l'origine.

Benchè oggi in latino non si parli più in alcun paese, utilissimo non ostante è lo apprenderlo

- 4.º Per conoscer meglio la lingua nostra, la quale nacque da esso :
- 2.º Ad intenderne i libri, che per alti concetti e squisitezza di stile elevano e ingentiliscono gli animi;
  - 3.º Ond' essere intesi ne' molti luoghi, ov' esso si studia;
- 4.º Finalmente perocchè avviene talvola anche di averlo a scrivere.

#### DIVISIONE DELL'OPERA.

Questo libro ha tre parti.

La prima tratta della nomenclatura, e dell' etimologia.

La voce etimologia viene dal greco etymon, vero, e da logos.

discorso; perchè infatti ne mostra la verità quanto alla formazione delle parole, e al valore de' diversi elementi, di che si compongono; ne addita il fare della nomenclatura, e la via più corta e agevole per impararla.

La seconda contiene la lessigrafia, vale a dire la scienza delle forme variabili, di genere, numero, caso, tempo, persona, ec.

Questo vocabolo deriva dal greco *lexis*, parola, e da *grapho*, descrivere; perciocchè descrive le parole, dandone le forme dette declinative e conjugative.

La terza comprende la sintassi (da syn, con, e taxis, ordine), la quale fornisce le regole del concordar le parole fra sè, la co-struzione, le ellissi, i latinismi, e ne procaccia di tal modo i mezzi di tradurre dal latino e in latino secondo le norme e l'indole della buona latinità.

# PARTE PRIMA.

#### DELLA NOMENCLATURA E DELL'ETIMOLOGIA.

Ponendo mente alla struttura delle parole si trovera, che talune sono semplici, e talune composte. Infatti,

Tra gli elementi di una parola composta uno è da tenersi come principale; gli altri sono accessorii. Principali quindi si diranno serere e ponere rispetto ad in o im; e così pure parare, quanto ad in, re, e abile, perocchè ne da parare, repara-

re, reparabile, e irreparabile.

La parola più notevole, volgarmente chiamata radicale, è quasi il centro, intorno a cui gli altri elementi si posano.

Le parole composte poi, e le derivate possono considerars i sotto due aspetti:

- 1.º A riguardo degli elementi ch'entrano nella loro composizione;
- 2.º Riguardo alle diverse alterazioni, a cui siffatti elementi soggiacciono incorporandosi insieme.

Per ciò questa prima parte avrà due sezioni.

# SEZIONE PRIMA.

DEGLI ELEMENTI CH' ENTRANO NELLA COMPOSIZIONE
DELLE PAROLE.

La parola principale viene accresciuta di elementi accessorii ora sul principio, ora nel fine, o nell'uno e nell'altro estremo, come in *ir-re-par-abile*.

Gli elementi, che crescono la parola principale al suo cominciamento, diconsi Iniziativi, que'ond'ella cresce alla fine, Terminativi.



# INIZIATIVI E TERMINATIVI.

| INIZIATIVI                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| A, Ab, etc. Ad, etc. Æqui, Ambi, amphi, Ana, * Ante, anti, Apo, * Archi, * Bene e male, Bis, etc.   | Cata, * Circum, etc. Cis, Com, etc. Contra, contro, De, Dia, * Dis, etc. Dis, tri, tetra, penta, hexa, Duo, tres, o | Ter, quatuor, E, ex, extra, etc. Epi, * Hemi, semi, etc. Hyper, * super, Hypo, * sub, In legative locative Inter, intra, intro, intus, Meta, * etc. | Ob, etc.  Ne, nec, etc.  Per, etc.  Peri, *  Præ, præter,  Pro,  Re, retro,  Se, ve e sine,  Syn, *  Trans e ultra,  Vice. |  |  |
|                                                                                                     | TERMINATIVI. PRIMA SPECIE.                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |
| Caput, ceps, Cida, Cols, Dicus, dex, Fer, phorus, -Ficus, fex,                                      | Fluus, Fragus, e rupa, Fugus, Gena, geneus, gen, Gerus, etc.                                                        | Graphus, Legus, lex, Lentus, lens, Logus, * loquus, Parus, perus, ber,                                                                              | Pes, peda, po- da, * Sta, stes, stus, etc. Undus, bundus, Urire, etc.                                                      |  |  |
| SECONDA SPECIE.                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |  |  |
| Abilis, Acus, ax, etc. Alis, ale, Andus, endus, Ans, ens, Ans, inus, etc. Aris, etc. Aster, astrum, | At-us, a, um, Atus, atus, Etum, Eus, ea, um, Idus, Io, ionis, O, onis, Ior, ius,                                    | Issimus,  les, imus, etc.  lter, e, e im,  ltas,  ltia, ities,  ltudo, etudo,  Ivus,  Mentum, men,                                                  | Or, T - or, t - rix, s - or, Orius, s, um, Osus, Ulus, ellus, olus, a, um, etc. Urus, a, um.                               |  |  |

NB. Le parole segnate con un asterisco sono greche.

#### ORDINE PRIMO. — DEGL' INIZIATIVI.

# 1. - A, iniziativo greco.

Indica un' idea di privazione.

| Atheus, | ateo  | Senza | Dio, da | a-Theos.   |
|---------|-------|-------|---------|------------|
| Atomus, | atomo | Senza | tomo o  | divisione. |

### 2. - Ab e sue varietà.

Ab, e le sue varietà abs, a, au denotano un'idea di allontanamento, e talvolta, per risultamento, fan nascere l'idea di aumentazione, come in ab-sorbere.

| Abusus, abu  | 50       | Uso  | allonta  | nato, | , da | usus  |     |
|--------------|----------|------|----------|-------|------|-------|-----|
| Abstinere, a | stenersi | Tene | ersi lon | tano  | , da | tened | ).  |
| Auferre      | a a      | Port | ar via,  | da j  | fero | e da  | ab. |

#### 3. - Ad e sue varietà.

Ad, e le sue varietà ac, af, af, etc. (prodotte dai diversi incontri del c, della f, del g, ecc.) significano idee di tendenza, termine, e talvolta, per risultamento, di aumentazione, come in ad-amare.

| Adamare             | D                   | Amare, essere tirato vicino, a-<br>mare molto. |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Accusare, accusar   | e                   | Battere di sopra, da cudo, io batto.           |
| Allicere, allettare |                     |                                                |
|                     | ,                   | pro.                                           |
| Addere              | <b>D</b>            | Dare di più, aggiugnere, da do, io do.         |
| Affabilis, affabile | • • • • • • • • • • | A chi si può parlare, da fari.                 |
| Aggregare, aggreg   | are                 | Unire al gregge, da <i>grex</i> .              |
| Annexus, annesso    |                     | Da <i>nexus</i> e ad, annodato vicino.         |
| Apponere, apporre   | •                   | Porre sopra o vicino, da pono.                 |
| Abrogare, arrogar   | ·e                  | Dimandare, tirare a sè, da rogo.               |
| Assistere, assister | ·e                  | Tenersi o esser vicino, da sisto               |
|                     |                     | e ad.                                          |
| Attribuere, attribu | uire                | Dare a, da <i>tribuo</i> .                     |

# 4. - Æqui.

Mqui, e la sua varietà cequ, denotano un'idea di eguaglianza.

| Aquinochum, equinozio | Notti eguali, da nox, notte e da æquus.    |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Æquivocus, equivoco   | Voce uguale o a doppio senso,              |
| Æquanimus »           | da vox. Che ha un animo eguale, da animus. |

Gramm. Latina.

#### 5. - Ambi, amphi e loro varietà.

Ambi, e amphi, ecc. significano due, e, per risultamento, fanno nascero l'idea di attorno; amphiteatrum, doppio teatro.

#### 6. - Ana, iniziativo greco.

L'ana de' Greci significa indietro, o, per risultamento, di nuovo, da capo. Corrisponde al senso del re del Latini: anabatista, che battezza andando indietro, cioè ricomincia o dà la seconda volta il battesimo. - L'analogia rimonta ai fatti già conosciuti, e classifica in gruppi gli esseri che
paion simili.

Anastrophe, anastrofe. . . . . Giro indietro, rovescio, da stropho \*, io giro e da ana \*.

Analysis, analisi. . . . . . Soluzione indietro, da lusis \*.

Discorso che torna indietro, da logos \*.

Lettere poste indietro, da gramma \*.

#### 7. - Ante, anti.

Ante, e le sue varietà significano avanti, o, per risultamento, esprimono un'idea di opposizione.

#### 8. - Apo, iniziativo greco.

Apo corrisponde al latino ab, e denota pure un'idea di allontanamento. Anzi pare che apo abbia dato ab.

Apogatum, apogeo . . . . Lungi dalla terra, da apo \* e gaia \*, terra.

Apologus, apologo . . . . Discorso tratto da lungi, da logos \* e apo \*.

Apostolus, apostolo . . . . Inviato da lungi, da stello \*, io invio.

# 9. - Archi, iniziativo greco.

Archi, e la sua varietà arche caprimono un'idea di comando o preminenza.

| Archipresbiter, arciprete | Prete di sopra o che comanda,                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Archetipus, archetipo     | da archeo *.  Duca superiore, da ducc.  Primo tipo o primo modello, da typus *. |

#### 10. - Bene e male.

| Benevolus, benevolo     | Che vuole del bene, da volo e |
|-------------------------|-------------------------------|
| Maledictum, maledizione | Da dictum, detto e male.      |

#### 11. - Bis e sue varietà.

Bis e le sue varietà significano due o due volte.

| Bissextum, bisesto |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| · .                | calende).                           |
| Bilanx, bilancia   | Due bacini, da <i>lanx</i> .        |
| Bipes, bipede      | A due piedi, da <i>pes, pedis</i> . |
| Viginti, venti     | Due volte dieci, perchè la finale   |
|                    | ginti e ginta significa dieci:      |
|                    | viginti è per biginti.              |

# 12. - Cata, iniziativo greco.

Cata denota un movimento che si prolunga da su in giù, e talvolta, per risultamento, un'idea di aumentazione, come in catholicus, del tutto universale. È molto ben tradotto dal de iniziativo dei Latini e italiano, destructio, distruzione, descriptio descrizione.

| Catarrhus, catarro  | Che scerre in giu, da rheo *, io                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogus, catalogo | scorro e da cata *, in giù.<br>Discorso da su in giù.<br>Tutto da su in giù, da oles *,<br>tutto. |

#### 13. - Circum e sue varietà.

# 14. - Cis.

| ${\it Cisalpinus},$ | cisalpino | Di qua dall'Alpi, rispetto a Ro-                                  |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Cispellere          | D         | ma, da <i>cis,</i> di qua.<br>Spingere di qua, da <i>pettere.</i> |

#### 15. - Com e sue varietà.

Cwm, che in composizione è più o meno alterato, indica sempre un' idea di società, unione, cumulazione di oggetti. Corrisponde pel senso al synde'Greci.

#### 16. - Contra, contro.

Contra, contro indicano un'idea di situazione opposta tra due o più oggetti o azioni.

Contradicere, contraddire..... Dire contro, da dico e contra.

Contraponere, contrapporre.... Porre contro, opporre, da pono.

Controversia, controversia..... Che è rivolto contro, da verto.

#### 47. - De.

De indica un tragitto che si fa in giù o da su in giù. Il risultamento fa nascere spesso l'idea di aumentazione, come in demonstrare, dealbare, deamare, amare di cuore, deflagrare, desiderare ardentemente; e più spesso anche un'idea di opposizione o di un moto che disfà ciò che è stato fatto, come in decrescere, ecc.

Deiectio

Descendere, discendere......

Demonstrare, dimostrare.....

Dealbare

Decrescere, decrescere.....

Deflorere, sfiorire......

Deictio

Descendere, discendere......

L'azione di gettare in giù.

Andare in giù, da scando.

Mostrare da su in giù, da monstro.

Imbiancare da su in giù, da albo.

Crescere declinando, da cresco.

Mettere i fiori in giù, da floreo.

#### 18. - Dia, iniziativo greco.

Dia esprime un'idea di attraversamento, e pel senso corrisponde al latino trans, come in transit.

#### 19. - Dis e sue varietà.

Dis viene dal greco dis, che significa due, primo segno della divisione di un tutto. Esprime quindi un'idea di divisione, di separazione e talvolta desta quella di opposizione, di negazione, come in-difficilis.

| Disseminare, disseminare                                                              | Seminare da due lati o qua e     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Distribuere, distribuire                                                              | là.                              |
| ,                                                                                     | tribuo                           |
| Dissonantia, dissonanza                                                               | Due o più tuoni, da sonus.       |
| Digerere, digerire                                                                    | Portare qua e là, da gero.       |
| Diffusus, diffuso                                                                     | Sparso qua e là, da fusus.       |
| Dissonantia, dissonanza  Digerere, digerire  Diffusus, diffuso  Difficilis, difficile | Separato dal facile, da facilis. |

#### 20. – Dis, tri, tetra, penta, hexa.

| , ,                       | , I ,                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dissyllabus, dissillabo   | Due sillabe, da dis *, due.                         |
| Tripus, podis, treppiede  | Che ha tre piedi, da tri e pous*.                   |
| Tetragonus, tetragono     | Che ha quattro angoli, da te-<br>tra * e gonos *.   |
| Pentagonus, pentagono     | Che ha cinque angoli, da pen-<br>ta *, cinque.      |
| Hexagonus, esagono        | Che ha sei angoli, da hexa*, sei.                   |
| Hexameter, esametro       | Che ha sei misure, da metron*.                      |
| Heplagonus, ettagono      | Che ha sette angoli, da hepta *, sette.             |
| Octogonus, ottagono       | Che ha otto angoli, da okto*, otto.                 |
| Enneagonus, ennagono      | Che ha nove angoli, da ennea*, nove.                |
| Decalogus, decalogo       | Dieci discorsi o comandamenti,<br>da deca *, dieci. |
| Hecatombe, ecatombe       | Cento buoi, da hecaton *, cento.                    |
| » ecatogramma             | Cento grammi hecato, invece di hecaton.             |
| Chiliarcus, chiliarco     | Che comanda a mille, da chi-<br>lias *.             |
| » chilogrammo . ,         | Che ha mille grammi, da chi-<br>lias *.             |
| Chilophillum, millefoglie | Che ha mille foglie, da phillon *, ecc.             |
| » miriagrammo             | Diecimila grammi, da myrias*.                       |

# 21. - Duo, tres, ter, quatuor, altri numerativi latini.

Ecco i numerativi in plex: simplex, semplice o senza piega, duplex, triplex, quadruplex, quintuplex, sextuplex, septemplex, octuplex, nonuplex, decuplex, centuplex, etc.

Duodecim, dodici ...... Due e dieci, da duo, due e decem, dieci.

#### 22. - E, ex, extra e le loro varietà.

E, e le sue alterazioni est, ef esprimono un'idea di moto da dentro in fuori o di estrazione, e, per risultamento, fanno conoscere l'idea di aumento, come in exaridus, o di opposizione, come in exarmare, disarmare, enormis, enorme. Ha per opposto in, che indica il moto da fuori in dentro.

Ex si trova in extra, che sembra essere un composto di ex e di trans, al di là. Extraordinarius, fuori, al di là dell'ordinario. Extrinsecus offre una varietà di extra.

| Eliminare, eliminare   | Metter fuori dalla soglia, da e<br>e limen. |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Expulsus, espulso      |                                             |
| Exquisitus, squisito   | Cercato da fuori, da quæsitus.              |
| Excitare, eccitare     | Spingere in fuori, da cito.                 |
| Exasperare, esasperare | Inasprire fuor di misura, da                |
|                        | asper.                                      |
| Exaridus »             | Arido fuor di misura, da <i>ari-</i>        |
| Effectus, effetto      | Fatto in fuori, da factus.                  |
| Enormis, enorme        | Fuor di misura, da norma.                   |

# 23. - Epi, iniziativo greco.

| Epidemus, epidemia | Epitogium, zimarra | Sopra la toga, da epi *, sopra                                                                     |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ed epi.            | Epidemus, epidemia | e toga.  Sopra il popolo, da demos *.  Sopra il giorno, da emera *.  Che veggono di sopra, da orao |

#### 24. - Hemi \*, semi e loro varietà.

Hemi, iniziativo greco, ha formato il latino semi. E l'uno e l'altro significano una metà.

Hemisphæra, emisfero . . . . . | Mezza sfera, da sphera. Hemicranium, emicrania . . . . | Metà del cranio, da cranium.

| Hemitonium, Semitono | Mezzo tuono o metà di tuono,<br>da tonus.<br>Mezzo animato (mezzo morto),<br>da animus. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Semila, sentiero     | Mezzo cammino, da semi e itus,<br>da eo.                                                |

# 25. - Hyper \*, super.

L'hyper dei Greci significa un'idea di posizione al di sopra, di elevazione e di eccesso, ed ha formato il latino super, che ha il medesimo senso.

| Hyperbole, iperbole     | Lanciato al di sopra, da balo *. |
|-------------------------|----------------------------------|
| Superbus, superbo       |                                  |
|                         | cammino sopra gli altri.         |
| Superfluus, superfluo   |                                  |
| Superficies, superficie | Faccia al di sopra, da facies.   |
| Supradictus, suddetto   | Detto di sopra, da dictus.       |

### 26. - Hypo, sub e loro varietà.

Il greco hypo, che formò il sub latino, indica un'idea di posizione al di sotto, d'inferiorità. È l'opposto di hyper. Il sub latino ha lo stesso senso. Ben si comprende come possa risultare un'idea di diminutivo, come in subacidus, acidetto, sublimeo, temo alquanto. Sub è in subler, sublus, che significano di sotto. Sublerfugium, sutterfugio. Sublus non entra in composizione.

| Hypothesis, ipotesi      | Posizione al di sotto, da thesis e hypo *. |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Hypocrita, ipocrita      | Da <i>chrino</i> *, io veggo.              |
| Hypogastrium, ipogastrio | Ventre inferiore, da gaster.               |
| Subire »                 | Andar di sotto, da ire, eo.                |
| Subacidus »              | Al di sotto dell'acido, da acidus.         |
| Sublevare, sollevare     | Levare, essendo al di sotto.               |
| Succumbere, succombere   | Cader sotto, da cubo.                      |
| Sufferre, soffrire       | Portare, essendo sotto, da fero.           |
| Sufflare, soffiare       | Da <i>flare</i> , soffiare di sotto.       |
| Suggerere, suggerire     | Parlare di sotto, da <i>gero</i> .         |
| Summutare »              | Cambiare di sotto, da muto.                |
| Supplicare, supplicare   | Piegare di sotto, da plico.                |
| Supponere, supporre      | Porre di sotto, da pono.                   |
| Surripere »              | Da rapio, torre di sotto.                  |
| Suscitare, suscitare     | Spingere di sotto, da cito.                |

#### 27. - In negativo e sue varietà.

Vi ha un iniziativo in, che, al pari delle sue variazioni, denota un' idea di negazione. Si può chiamare privativo o negativo.

| Iniquus, | iniquo   | Non | eguale,  | da | in e | equus. |
|----------|----------|-----|----------|----|------|--------|
| Iniuria, | ingiuria | Non | diritto, | da | ius, | iuris. |

| Infirmare, infermare        | Rendere non fermo, da firmo.       |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Infans, infante             |                                    |
| Ignobilis, ignobile         | Non nobile, da <i>nobilis</i> .    |
| Illicitus, illecito         | Non lecito, da <i>licitus</i> .    |
| Immensus, immenso           | Non misurato, da mensus.           |
| Innocens, innocente         | Non nocevole, da <i>nocens</i> .   |
| Irreparabilis, irreparabile | Non reparabile, da <i>reparo</i> . |

#### In, locativo e sue varietà.

Vi ha un secondo in, che denota un'idea d'interiorità, e talora semplicemente un rapporto di tendenza verso o contro un oggetto.

| Iniectio, iniezione. | 1   | Gettar dentro, da iactus.                                                          |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| Inserere, inserire.  |     | Legare dentro, da sero.                                                            |
| Instruere, istruire. |     | Fabbricar dentro, da <i>struo</i> .                                                |
| Instinctus, istinto. |     | Che punge dentro, da stigo, in-<br>stigo, instingo.                                |
| Illuminare, illumin  | are | Mettere della luce dentro o so-                                                    |
| Immersio, immersi    | one | pra, da <i>lumen</i> , lume, ecc.<br>Azione di tuffar dentro, da<br><i>mergo</i> . |
| Irruere              | »   |                                                                                    |
| Ingruere             | »   | Scagliare sopra, contra, da <i>ruo.</i><br>Come il precedente.                     |

# 28. - Inter, intra, intro, intus.

Le parole formate da questi iniziali sono molte, e si spiegano più con gli esempi, che per principii o generalità.

| Intercedere, intercedere Intervertere, travolgere Intelligens, intelligente Intramuranus » | Volger tra, da <i>verto.</i><br>Che sceglie tra, da <i>lego</i> e <i>inter.</i><br>Che è dentro le mura, da <i>mu</i> - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducere, introdurre Introitus, introito Intus susceptio »                              | rus. Condurre dentro, da duco. Andata in dentro, da intus e eo. Azione di ricevere in dentro, da suscipio.              |

# 29. - Meta, iniziativo greco.

Questo iniziativo corrisponde pel senso all'idea espressa dal latino trans, e dall'italiano tras; così trasposizione è traduzion letterale di metathesis. L'iniziativo meta ha pochi composti.

| Metathesis, metatesi | . O trasposizione di lettere, da<br>meta *, al di là e thesis *<br>posizione. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                      | posizione.                                                                    |

| Metaphera, metafora | Portato al di là del senso pri-           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Methodus, metodo    | Cammino per arrivare al di là, da odos *. |

#### 30. - Ob e sue varietà.

Ob, e le sue varietà significano avanti, in faccia, e, per risultamento, svegliano sovente un' idea di ostacolo, di opposizione; talvolta aumentano la
forza del radicale, come in oblongus, obluridus, pallidissimo, oburmare, armare da capo a piedi. È uno degl'iniziativi, il cui general valore torna
difficile a rendersi precisamente.

| Objicere, obbiettare     | Gettare avanti, da <i>jacio</i> e ob.  |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Obsessio »               | L'azione di sedersi innanzi, da sedeo. |
| Obviamire, ovviare       | Avanti il cammino, da <i>via</i> .     |
| Oblongus, bislungo       | Lungo in avanti o più lungo.           |
| Occasus, occaso          | Che cade avanti, da ob e casus.        |
| Offerre, offrire         | Portar davanti, da fero.               |
| Omittere, omettere       | Lasciare avanti, da mitto.             |
| Opponere, opporre        | Porre avanti, da pono.                 |
| Uppetere »               | Andare avanti, da peto, io vado.       |
| Ostentatio, ostentazione |                                        |

#### 31. - Ne, nec e loro varietà.

| Neuter, neutro          | Da ne e da uter, non l'uno dei due.                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Necessarius, necessario | Da ne e cedo, che non se ne<br>va, che non può andarsene. |
| Nefandus, nefando       | Che non si deve dire, da fan-<br>dus.                     |
| Negotium, negozio       | Da nec otium, non ozio.                                   |
| Negligere, negligentare | Non scegliere o curare, da lego.                          |
| Nequire »               | Non andare, non potere, da neque e da ire.                |
| Nolo »                  | Da non volo, io non voglio.                               |
| Nullus, nullo           | Non uno, da ullus, uno.                                   |
| Nonnullus »             | Non nullo, cioè qualcuno.                                 |

#### 32. - Per e sue varietà.

Forma varietà pellucidus, lucidissimo o lucido a traverso o trasparente: Il valore generale di per è netto. Significa a traverso, e, per risultamento, molto, interamente, affatto, del tutto.

Percurrere, percorrere . . . . . | Correre a traverso o interamente, da curro e per.



| Perfectus, perfetto            | Fatto in tutto il suo tragitto o totalmente, da factus e per.               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Permanens, permanente          | Da maneo, che dimora del tutto.                                             |
| Percipere, percepire           | Prendere del tutto, da capio.                                               |
| Permittere, permettere         | Lasciar del tutto libero, da mitto.                                         |
| Perire, perire                 | Andare del tutto, da ire, eo.                                               |
| Perfidelis »                   | Fedele del tutto.                                                           |
| Perfidelis » Perfidus, perfido | Che rompe affatto, da <i>findo</i> ,<br>donde si ha <i>bifidus</i> , diviso |
| ·                              | in due.                                                                     |

#### 33. - Peri, iniziativo greco.

Il greco peri corrisponde pel senso al latino circum, intorno.

| • • • •               | •                                   |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Periosteum, periostio | Attorno al cranio.                  |
| Periodus, periodo     | Cammino attorno, circuito, da odos. |

## 34. - Præ e præter.

Prue denota un'idea di vantaggio, primazia e antecedenza, donde risulta talvolta un'idea di aumento e di superlativo. Chi è dotto avanti tutti gli altri, è pur necessariamente dottissimo.

L'opposto di prae è post, ch'entra in postscriptum, postponere, porre dopo, stimar meno, contrario di preferire. Posthumus, postumo, bambino che nasce dopo che il padre è sotterra, appartiene al piccolissimo numero delle parole, in cui post viene adoperato.

Sembra che tra, ter non siano se non alterazioni o varietà di trans ed abbiano fornito praeter, inter, intra, ecc.

| Præponere, preporre          | Porre avanti o alla testa, porre   |
|------------------------------|------------------------------------|
|                              | avanti o alla testa degli altri.   |
| Præsidere, presedere         | Essere assiso avanti, da sedeo.    |
| Præmittere, premettere       | Mettere alla testa o avanti.       |
| Prædicere, predire           |                                    |
| Prædoctus »                  | Dotto avanti tutti gli altri o     |
|                              | dottissimo.                        |
| Præteritio, preterizione     | Azione di andar oltre, da ire, ec. |
| Prætermittere, pretermettere |                                    |

#### 35. - Pro.

Pro e prae esprimono amendue un'idea di avanzamento; ma prae vi aggiugne un'idea di paragone. Pro fa astrazione dagli oggetti che possono venire appresso.

Prope, propter hanno alcuni composti, tali sono propenodum, quasi, vicino alla misura; propediem, al far del giorno; propterea, per questo, proptereiam, sacrificio a cagione del cammino.

Proponere, proporre ..... Porre avanti, da pono.

| Promittere, promettere        | Mettere avanti.                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Propagare, propagare          | Piantare avanti, da <i>pango</i> .                      |
| Protegere, proteggere         | Coprire, essendo situato davan-<br>ti, da <i>tego</i> . |
| Proficere, profittare         | Fare avanzamento, da facio.                             |
| Providentia, provvidenza      | Che vede avanti, da <i>video.</i>                       |
| Provocare, provocare          | Chiamare avanti, da voco.                               |
| Promulgare, promulgare        | Divulgare avanti, da <i>vulgo</i> .                     |
| Prologus, prologo             | Discorso messo innanzi.                                 |
| Prospectus, prospetto         | Una veduta gettata avanti, da specio, io veggo.         |
| Prodigere (1), prodigalizzare | Spingere innanzi, da ago.                               |
| Pollicitatio, promessa        | Da polliceor, io sono promesso avanti.                  |
| Porrectio, porgimento         | Azione di dirigere innanzi, da rego.                    |

### 36. - Re. retro.

Re, e la sua varietà red prestano lo stesso senso dell' ana dei Greci. Significano indietro, e, per un risultamento necessario, l'idea di un moto fatto di nuovo, sia dal medesimo agente, sia da un altro.

Così il riflusso suppone il flusso, la reazione l'azione, l'essere respinto suppone che alcuno sia spinto o sia stato spinto da un altro; l'essere ricondotto suppone che alcuno sia stato condotto o siasi condotto di per sè in qualche parte, e faccia il moto indietro, onde percorrere il medesimo cammino.

Retro anche esprime, e con più energia, l' idea d' indietro: retrogradus, retrogrado, da gradior.

| Refluxus, riflusso        | Flusso indietro, da <i>fluxus</i> .<br>Spinto indietro, da <i>pulsus</i> . |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Referre, riferire         | Portare indietro od alla sor-<br>gente, da fero.                           |
| Repetere, ripetere        | Andare indietro, da peto.                                                  |
| Regressus, regresso       | Ritorno, cammino indietro; da                                              |
|                           | gressus.                                                                   |
| Recusare, ricusare        | Battere indietro, da cudo.                                                 |
| Redire, ritornare         | Andare indietro o di nuovo, da                                             |
| D. J                      | ire, eo.                                                                   |
| Reducere, ridurre         | Condurre indietro, da <i>duco</i> .                                        |
| Redigere, ridurre         | Da <i>ago</i> , spingere indietro.                                         |
| Redimere, redimere        | Andare indietro sulla compra,<br>da emo, io compro, comprar<br>di nuovo.   |
| Redundans, ridondante     | Da <i>unda</i> , onda e <i>re</i> .                                        |
| Redintegrare, reintegrare |                                                                            |

<sup>(1)</sup> Vi si è frapposto il d per evitare l'hiatus dei Latini. Per la stessa ragione si è frapposto in prodesse, che ha prosum, in prodire, prodeo.

## 37. - Se, ve e sine.

Questi iniziativi producono pochissime parole. Sine conservasi in simplex e sincerus. L'alterazione di se può essere contrastata, e non si trova che in socors, sobrius e' composti. Evvi un se superlativo, ed un se privativo; quest'ultimo è egli forse un'alterazione di sine? Il determinarlo sarebbe più difficile che utile. Ve può essere alterazione di væ, sì conosciuto per quel detto: væ victis / guai ai vinti 1 ai vinti tutto si nega. Esso non entra in composizione che in vecors, vesanus, resculus, mal nodrito, magro, da esca, nutrimento.

| Seducere, sedurre<br>Separare, separare. |                     | Mettere da parte, da paro.                |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Secretum, secreto                        | • • • • • • • • • • | Cresciuto in disparte, da cretus, cresco. |
| Seorsus, seorsum                         | »                   | A parte, ordito a parte, da orsus.        |
| Segnis                                   | n                   | Vile, senza fuoco, da <i>ignis.</i>       |
| Secors                                   | »                   | Vile, senza cuore, da cor.                |
| Socors                                   | »                   | id.                                       |
| Sobrius, sobrio                          |                     | Senza coppa per la bevanda, da bria *.    |
| Vecors                                   | » .                 | Vile, senza cuore.                        |
| Vesania, follia                          |                     | Da sanus, sano e da ve.                   |
| Sincera, sincera                         |                     |                                           |
| Simplex, semplice.                       |                     | Senza piega, da sine plexu.               |

## 38. - Syn, iniziativo greco e sue varietà.

Syn e le sue varietà hanno il medesimo senso del cum dei Latini, di componere, e del com italiano di comporre.

| Synthesis, sintesi | Posizione con o composizione, da thesis e sun.                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Synthesis, sintesi | Da syn, insieme e edra, se-<br>dia.                           |
| Symbolum, simbolo  | Lanciato con, da balo *, io lan-<br>cio.                      |
| Symptoma, sintomo  | Che cade con, da ptoo *. Che si prende insieme, da lambano *. |

#### 39. - Trans e sue varietà ed Ultra.

Questo iniziativo s'incontra anche nell'italiano travestire, traversare, trapassare, passare al di là. Ultramontanus, e ultramundanus sono i due soli composti di ultra, ed esso medesimo è composto da olos\*, tutto e da trans.

| Transferre, | trasferire  | Portare | al | di   | là,  | da          | fero   | e |
|-------------|-------------|---------|----|------|------|-------------|--------|---|
| Transgredi, | trasgredire | Andare  | al | di l | à, d | a <i>yr</i> | adior. |   |

| Transcendens, trascendente Traducere, tradurre Traditio, tradizione | Che sale al di là, da seando.<br>Condurre al di là, da duco.<br>Che è dato al di là, da do e<br>trans. |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 40. – Vice.                                                         |                                                                                                        |  |
| Vicepræses, vicepresidente  Vix (1)                                 | Da præses e vice, presidente<br>in surrogazion di funzioni.                                            |  |
| Vix (1)                                                             | Una volta o appena.                                                                                    |  |

## ORDINE SECONDO. — DEI TERMINATIVI.

## Mea est magnifica sumptuosa.

Magnifica si scompone agevolmente in due parole conosciute ed usitate separatamente, facio e magnus. Magnificus est qui magna facit, è magnifico chi fa cose grandi. Sumptuosa non può scomporsi per uguale. Intanto sumptu significa solamente spesa, e sumptu-osa indica la qualità di colui che abbonda in ispesa, o a fare spesa, o a dare occasione di spesa. La finale osa aggiunge dunque all'idea della parola principale un'idea di abbondanza, benchè sia impossibile lo staccare questo valore e mostrar-lo separatamente. Dietro questa considerazione divideremo i terminativi in due classi; cioè terminativi espressi con parole, e terminativi non riguardati come parole.

#### CLASSE PRIMA. - TERMINATIVI ESPRESSI CON PAROLE.

# 41. - Caput, ceps.

| Urbicapus »                | Che prende le città, da capio e urbs, urbis.                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forceps, forcipe, tanaglia | Che prende o tira fuori, da                                                                              |
| Particeps, partecipe       | Che prende parte, da pars, partis.                                                                       |
| Participium, participio    | Presa di una parte. Presa di una parte. Preso con la mano, da manu captum, donde l'italiano e-mancipare. |

<sup>(1)</sup> Le sue diverse forme sono vicis, vice, vices, ecc. Fungar vice cotis. Hon.

| Princeps, principe    |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Principium, principio | primus.<br>Preso in primo luogo.<br>Che prende uccelli, da <i>avis</i> . |

Avvi un altro ceps che viene da caput, capitis, come in praceps, pracipitis, la testa in svanti o che si precipita, biceps, triceps, che ha due teste, che ha tre teste, ma esso in queste parole fa l'ufficio di voce principale, e pra, bis, tri sono elementi accessorii.

## 42. - Cida.

| Homicida, omicida | a    | Colui che uccide un uomo, da coedo, io taglio in pezzi, io uccido e da homo, uomo. Azione di colui che uccide un |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homicidium, omic  | idio | uccido e da <i>homo</i> , uomo.<br>Azione di colui che uccide un                                                 |
| Sororicida        | "    | uomo.<br>Chi uccide la sorella, da <i>soror,</i><br>sorella.                                                     |

Evvi un cidus, cidu, cidum che viene da cado, to cado, come in roscidus, che cade in rugiada, da ros. Queste due specie di terminativi sono poco feconde.

## 43. - Cola.

|                           |           | Che coltiva i campi, da colo e                         |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Regnicola, 1<br>Publicola | regnicolo | ager. Che abita il regno. Che venera il popolo, da po- |
| Ignicola                  | n         | pulus.<br>Che adora il fuoco, da <i>ignis.</i>         |

Cola conserva nei composti il valore del verbo colere, cultum, che si traduce secondo il caso per coltivare, abitare, onorare e adorare. Esso è radicale e principale in accola.

# 44. - Dicus, dex.

|                          | dice il destino, da aico e                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Iuridicus, giuridico Che | tum.<br>dice il diritto, da ius, iu-                              |
| Fatidicus, fatidico      | s.<br>ne di dire il diritto.<br>dice il diritto, da <i>dico</i> e |

Sonvi parole, in cui dicus, dex fanno l'uficio di voce principale, come index, il dito indice, indicium, indizio.

# 45. - Fer, phorus \*.

| Lucifer, lucifero Stella lux | e. <i>lucis</i> , che porta la luce. |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Somnifer, sonnifero Da so    | mnus, sonno.                         |
| Cistifer » Che po            | orta un paniere, da Kiste.           |
| Phosphorus, fosforo Che p    |                                      |

Questo terminativo ha sempre, si in italiano come in latino, un sostantivo per base, crocifero, mortifero, ecc.

## 46. - Ficus, fex.

| ne fa la malattia, da <i>facio</i> e <i>morbus</i> .<br>ne fa oro.<br>ne fa oro, lavora sull'oro, ore-                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ne fa oro.                                                                                                                                       |
| e fa oro, lavora sull'oro, ore-                                                                                                                  |
| fice.  le fa un'arte, da ars, artis  le facio.  le che fassi con arte.  le fa carne, da caro, carnis.  le fa o tira infuori, da facio  le foras. |
| che fassi con arte.                                                                                                                              |
| e fa carne, da caro, carnis.                                                                                                                     |
| e fa o tira infuori, da facio e foras.                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  |

## 47. - Fluus.

| Mellifluus, | mellifluo | D'onde scorre il mele, da <i>fluo</i> |
|-------------|-----------|---------------------------------------|
|             |           | e mel.                                |
| Aurifluus,  | n         | D'onde scorre l'oro, da aurum.        |

Fluus si usa come parola principale in superfluus, superfluo, refluus, ecc.

## 48. - Fragus e rupa.

| Saxifragus | a a      | Che rompe le pietre, da fran-                                                 |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Naufragus, | naufrago | go e saxum.<br>Che spezza il suo naviglio, da<br>navis, donde navita o nauta, |
|            |          | nocchiero.                                                                    |

Fragus adoprasi como parola principale in suffragium, suffragio, da sub e da franço.

# 49. - Fugus.

| Febrifugus, febbrifugo  | Che scaccia la febbre, da fugo,                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Centrifugus, centrifugo | io scaccio e febris.<br>Che fugge il centro, da fugio. |

Pare sianvi due fugus, l'uno di fugo, io caccio in fuga, l'altro di fugio. Fugus si usa come parola principale in profugus, che fugge lontano e refugus, che si rifugia, ecc.

## 50. – Gena, geneus, gen.

| Homogeneus, omogeneo      | Che è generate o nato simile, da genitus da geno e da omos *. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Heterogeneus, eterogeneo  | Da eteros *, altro.                                           |
| Fluctigena »              | Da eteros *, altro. Generato o nato nell'onde, da fluctus.    |
| Alienig <del>e</del> na » | Generato in un altro paese, da alienus.                       |
| Benigna, benigna          | Che è ben generata o ben na-<br>ta, da bene.                  |
| Maligna, maligna          | Di un cattivo naturale, da ma-<br>le, male.                   |
| Privignus »               | Generato a parte, da privus, figliastro.                      |
| Theogonia, teogonia       | Generazione degli Dei, da theos*.                             |

Nella buona latinità questo terminativo dà sempre un senso passivo. I nomi moderni di ossigeno, idrugeno, nitrogeno, alcaligeno, ecc., che vengono usati a significare ciò che genera l'acido, l'acqua, il nitro, l'alcali, furono quindi composti in modo contrario all'analogia.

### 51. - Gerus e sue varietà.

| Belliger, belligero, bellicoso | Che porta o fa la guerra, da aero e bellum.                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laniaer »                      | Che porta lana, da <i>lana</i>                                                           |
| Morigerus, compiacente         | Che porta o sopporta i costu-<br>mi di un altro, che loro ub-<br>bidisce, da morem gero. |
| Morigerare »                   | Portare o sopportare, compia-<br>cere.                                                   |
| Aliger, alato                  | Che porta ali, da <i>ala.</i><br>id.                                                     |
| Ludicer   Ludicrus             | Che porta il giuoco o il diver-<br>timento, da <i>gero</i> e <i>ludus</i> .              |

Questo terminativo ha formato in italiano messaggiero, messaggiere, qui, o qua missa geril, che porta le missive.

# 52. - Graphus.

| Geographus, geografo  Bibliographus, bibliografo | Che descrive la terra, da gra-    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bibliographus, bibliografo                       | Che descrive i libri, da biblon*, |
| Bibliographus, bibliografo  Olographus, olografo | Scritto di propria mano, da       |

Questo terminativo nei due ultimi esempii ha un senso passivo, ma la sua vera analogia è d'indicare l'attività.

Ortografia deriva dal latino orthographia, che perimente viene do orthographia, il quale significa colui che scrive correttamente.

## 53. - Legus, lex.

| Sacrilegus, s      | acrilego   | Che raccoglie o prende ciò che è                                                                                  |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sacrilegium,       | sacrilegio | Che raccoglie o prende ciò che è sacro, da <i>lego</i> e sacrum.  Azione di colui che ruba o viola le cose sacre. |
| Sortilegu <b>s</b> | "          | Stregone, che raccoglie la sorte, da sors.                                                                        |
| Sortilegium,       | sortilegio | Azione dello stregone.                                                                                            |
| Privilegium,       | privilegio | Presa di ciò che è particolare,                                                                                   |
| Aquilex            | <b>»</b>   | Presa di ciò che è particolare, privato, da <i>privus</i> . Che raccoglie o divide l'acqua, da <i>aqua</i> .      |

In collega, collega, collegium, collegio, assemblea legus fa uficio di parola principale.

# 54. - Lentus, lens.

| Succulentus, sugoso                  | io piego.                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Corpulentus, corpulento              | Piegato pel corpo, da corpus.                                    |
| Corpulentus, corpulento Fæculentus » | Carico di feccia, da fex, fecis.                                 |
| Esculentus »                         | Da esca, nutrimento.                                             |
| Violentus, Violento                  | Da vis, forza.                                                   |
| Opulens, opulento                    | Da opes ricchezze e leniens, che<br>si piega sotto le ricchezze. |

Lentum significa propriamente flexuosum, flessuoso, piegato. Butet chiama onerative le parole che ne sono formate. L'effetto del peso è di far curvare. Un uomo corpulento è colui che realmente è piegato, curvato od aggravato dal peso del corpo. Quindi, considerando il risultamento, può dirsi che il terminativo lentus indica un'idea di peso o di abbondanza.

# 55. - Logus \*, loquus.

| Astrologus, astrologo                            | Che parla degli astri, da logos *, discorso e astrum.                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chronologus, cronologo                           | Da chi onos, tempo, donde cro-                                                                    |
| Chronologia, cronologia                          | nico.                                                                                             |
| Chronologia, cronologia<br>Chrisologus crisolago | son *.                                                                                            |
| Horologium, orologio                             | Che dice l'ore, da hora.                                                                          |
| Ventriloquus »                                   | Che dice l'ore, da hora. Che parla dal ventre, da loquor, io parlo (dal greco logos) e da venter. |
| Gramm. Latina.                                   | 5                                                                                                 |

Digitized by Google

Soliloquium, soliloquio . . . . . . | Discorso di colui che parla solo.

In prologus, epilogus, catalogus, dialogus logos fa ufficio di parola principale; lo stesso dicasi di loquus in colloquium, colloquio, eloquium, eloquenza.

### 56. - Parus, perus, ber.

Oviparus, oviparo...... | Che produce uova, da pario e ovum. Viviparus, viviparo ...... Che produce esseri vivi, da vivus. Vipera, vipera ...... id. Che partorisce un fanciullo. Puerpera Vituperium, vituperio..... Che genera biasimo. Nuperus, recente ..... Da novus e pario, prodotto novellamente. Celeber, celebre ..... Da lugeo, io piango. Da salus, salute, che produce

Parus ecc. si prende in un senso attivo. Nuperus sembra che s'allontani da questa analogia; è impossibile spiegarlo se non passivamente.

## 57. - Pes, peda, poda \*.

| Æripes                 | n         | Che ha piedi di bronzo, da                                                             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ .                    |           | Che ha piedi di bronzo, da pes, pedis, ed aes, aeris. Che ha piedi di capra, da capra. |
| Capripes               | n         | Che ha piedi di capra, da capra.                                                       |
| Sonipes                | n         | Che suona o batte col piede; cavallo, da sono.                                         |
| <i>Quadrupes</i> , qu  | ıadrupede | Da quatuor, quattro, ec.                                                               |
| Čentipoda 🐪            | 'n        | Da quatuor, quattro, ec. Da centum e pons, podos *. Da polus *, molto.                 |
| <i>Polypoda</i> , poli | podio     | Da polus *, molto.                                                                     |

In generale pes si usa piuttosto come parola principale, che come accessoria.

#### 58. - Stas, stes, stus, etc.

| Modestus, modesto   | Che è o si tiene nella misura,      |
|---------------------|-------------------------------------|
|                     | da sto, stare e da modus.           |
| Agrestis, campestre | Che sta ne' campi, da <i>ager</i> . |
| Funestus, funesto   | Che tiene della morte, da funus.    |
| Honestus, onesto    | Che si attiene all'onoré, da honor. |
| Sophista, sofista   | Che si attiene alla sapienza da     |
| <b>.</b>            | sophia. Donde Molinista, Gian-      |
|                     | senista, ebanista, ecc.             |
| Iustus, giusto      | Che si tiene nel diritto, da ius,   |
| , 0                 | iuris.                              |

Questo terminativo adoprasi sotto molte forme, e produce nelle due lingue gran quantità di parole.

#### 59. - Undus, bundus.

| Rotundus, rotondo     | Forse da unda, onda, abbondanza e da rota, ruota; che abbonda nel girare a ruota. Da unda si è formato abundo, donde la più parte delle parole in undus. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Errabundus »          | Che abbonda in errare, vaga-<br>bondo, da abundans e erro.                                                                                               |
| Vagabundus, vagabondo | Da vaqus.                                                                                                                                                |
| Vastabundus »         | Che abbonda in devastare, da vasto.                                                                                                                      |
| Iracundus, iracondo   | Che abbonda in collera, da ira.                                                                                                                          |
| Facundus, facondo     | Che abbonda nel parlare, da fari.                                                                                                                        |

## 60. - Urire ed alcuni altri terminativi verbali.

1.º Lecturire...... Ardere (aver voglia) di leggere, da urere, uro, io ardo e da lectum sostantivo verbale di legere, lego.

Esurire. ..... Ardere di desiderio (aver gran voglia) di mangiare, da esum di edo.

Cænaturire.... Ardere (morir di voglia) di cenare, da cænatum, cæno.

Parturire . . . . Ardere di dare alla luce un bambino, da partum di pario.

Moriturire.... Desiderare di morire, da morior, ecc.

I verbi di questo terminativo possono esser chiamati desiderativi o di desiderio.

2.º Potitare...... Andar sovente a bere, forse da itare, ito, io vado vado o vado frequentemente, da ire, eo.

Scriptitare.... Scrivere scrivere, o scrivere spesso.

Captitare..... Prendere sovente, da captum, capio.

I verbi del presente terminativo diconsi frequentativi, perchè indicano la frequenza dell'azione, il che sovente è contrario all'intensità e forza della medesima. Un replicar spesso va quasi sempre con debolezza. Per lo più invece del verbo itare, si unisce al sostantivo verbale captum, factum, ecc. la sola finale are.

3.º Captare...... Da capio, captum, vado, vado per prendere: Tantalus captat aquas; Tantalo cerca di prendere le acque.

Tentare . . . . . . Da teneo, tentum, vado, vado a tenere, cerco di tenere.

Aptare...... Da apisci, aptum, vado, vado ad acquistare, cerco di acquistare, mi dispongo per acquistare.

Questi verbi in are, innestati al sostantivo verbale, son pure frequentativi, ma un cotal valore accessorio non è ben indicato : quindi pulsare, da pulsus, pel senso non sembra differir molto da pellere.

4.º Cantillare..... Canticchiare, calmare, diminuire il canto; forse dal greco ilao, io tempero e da cantum di cano, io canto.

I verbi ov' entra questo terminativo, sono frequentativi e diminutivi. Non si confondano co verbi in lare, come ventilare, ventilator, i quali vengono dal greco lao, io porto, donde latus, portato, lator, latore, portatore, legislator legislatore.

5.º Albicare..... Imitare il bianco (o tendere al bianco) forse dal greco eiko, io rassomiglio, icon, somiglianza, immagine, onde iconoclasta, e dal latino albus, bianco.

Mordicare.... Imitare colui che morde, da mordeo. Un dolore mordicante è dunque un dolore che si accosta al dolore mordace, e n'è il diminutivo.

Claudicare. . . . Zoppicare; claudus significa attratto. Lo zoppicamento non è che un' imitazione, un diminutivo di simile stato.

I verbi in icare sono da tenere come diminutivi; esprimono l'azione non più che come cominciate, imitate.

6.º Tremiscere..... Aprirsi al timore, forse da hiscere, hisco, aprirsi, schiudersi e tremo, temere; cioè cominciare a temere.

Dormiscere .... Aprirsi al sonno o cominciare a dormire.

Miserescere . . . . Aprirsi alla pietà, da misereor.

Virescere..... Aprirsi alla verdura, da vireo o cominciare ad esser verde.

Ægrescere..... Aprirsi alla malattia o cominciare ad esser malato.

Vesperascit .... La sera si apre o comincia, da vesper.

I verbi in iscere, escere, ascere, scere, sia che vengano da hiscere, hiascere e dalle loro diverse alterazioni, o che abbiano altra origine, significano un cominciamento d'azione, e sono stati benissimo chiamati incoativi.

Ne hisoere quidem audebat. Cic. Ei non osava aprir bocca o respirare; cioè non osava nè anche fare un principio d'azione. Se hisco è stato mutato in isco in fattisco (che, secondo gli Etimologisti, è per factum hisco) perchè non riconoscerlo in tremisco, dormisco, e, con una lieve alterazione, in miseresco?

Quello che giova osservare quanto a queste sei specie di verbi in urire, itare, are, illare, icare e iscere, si è, che tutti hanno un verbo primitivo, il quale, conosciuto, serve non a formarli (poichè i verbi consecutivi non esistono sempre), ma a spiegarli quando esistono. Così ad esempio

| Captum fa   | captito,                | e capio fa capesso.                                                                                      |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factumfa    | factito,                | e facio fa facesso.                                                                                      |
| Dormitum fa | dormiturio,<br>dormito, | e dormio fa dormisco.                                                                                    |
| Cantum fa   |                         | N. Cano non ha incoativo. Si<br>sarebbe potuto confondere<br>con canesco, comincio ad es-<br>ser bianco. |

Non abbiamo posto in questa prima nota de terminativi quelli che son quasi al tutto simili, come vagus in noctivagus, sugus in sanguisugus, peta in centripeta; poiche meglio è apprenderli dall'uso e fuori di composizione.

CLASSE SECONDA. — DEI TERMINATIVI CHE NON SONO RIGUARDATI COME PAROLE.

61. - Abilis, ibilis, bilis, etc.

| Amabilis, amabile       | come se abilis venisse da                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miserabilis, miserabile | habilis, abile a, proprio a.  Abile ad esser pianto o ad esser passivo della pietà, da misereor. |

| Laudabilis, lodevole  | Abile ad esser lodato, da <i>laudo</i> . |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Visibilis, visibile   | Abile, proprio ad esser vedu-            |
| ·                     | to, da <i>vide</i> o.                    |
| Amovibilis, amovibile | Abile ad esser mosso indietro,           |
| ,                     | da amoveo.                               |
| Nobilis, nobile       | Abile ad esser conosciuto; è             |
| ·                     | un'alterazione di <i>notabilis</i> ,     |
|                       | notabile, da notus.                      |
| Facilis, facile       |                                          |
| ,                     | ha lo stesso senso che avreb-            |
|                       | be facibilis.                            |
| Docilis, docile       | Abile, proprio ad essere inse-           |
| ,                     | gnato, da doceo; sembra al-              |
|                       | terazione di docibilis.                  |
| Utilis, utile         |                                          |
| ,                     | •                                        |

Questo terminativo e le sue varietà indicano l'attitudine passiva. Peccasi dunque contro l'analogia quando, per significare un cuore che può sentire, si dice, un cuore sensibile.

1 Latini non usano sensibilis se non per esprimere ciò che può essere sentito.

# 62. - Acus, ax, aceus, icus.

| Dæmoniacus, indemoniato | Che sta o s'incorpora col demo-  |
|-------------------------|----------------------------------|
| ·                       | nio, come se la finale acus      |
| ,                       | venisse da <i>acus</i> , punta.  |
| Arteriacus »            | Che s' incorpora colle arterie.  |
| Zodiacus, zodiaco       | Cerchio che s'incorpora coi do-  |
| •                       | dici animali, da zodion *.       |
| Theriaca, teriaca       | Rimedio, in cui s'incorporan     |
| ·                       | talune bestie, da theros *.      |
| Vivax, vivace           | Che s' incorpora colla vita, che |
| •                       | è unito forte con la vita, da    |
|                         | vivo, io vivo.                   |
| Rapax, rapace           | Da rapio, io rapisco.            |
| Tenax, tenace           | Che s'incorpora con l'oggetto    |
| ·                       | che tiene, da teneo, io tengo.   |
| Rosaceus (1) »          | Che è talmente incorporato con   |
|                         | la rosa, che fa un tutto con     |
|                         | essa. Oleum rosaceum, olio di    |
|                         | rosa, olio rosato.               |
| Aulicus, aulico         | Ch'è incorporato con la corte,   |
|                         | da <i>aula</i> .                 |
| Dogmaticus, dogmatico   | Da dogma, tis, domma, dottrina.  |

<sup>(1)</sup> Il nostro terminativo in aceo di rosaceo, malcaceo, cioè che rassomiglia alla rosa, alla malva, non ben corrisponde al latino aceus.

| Endemicus, endemico | Che s' incorpora col popolo, da |
|---------------------|---------------------------------|
|                     | ทดทบโบร                         |
| Rubrica, rubrica    | Che s'incorpora col rosso, da   |
|                     | ruber.                          |
| Colicus, colico     | Dolor colicus, dolore che s'in- |
|                     | corpora o sta nei colon.        |
| Husticus, rustico   | Da rus, ruris, campagna.        |
| Publicus, pubblico  | Da <i>populu</i> s, popolo.     |

Questo terminativo con le sue varietà esprime, di un modo più o meno energico, un'idea di adesione, d'incorporamento, donde quella di permanenza, di pertinenza. D'altronde bisogna cercare il valor generale dei terminativi di questo secondo ordine subalterno più nell'analogia delle finali, e delle parole italiane corrispondenti, che nelle nostre spiegazioni.

# 63. - Alis, ale.

| Capitalis, capitale   | Che appartiene al capo, da ca- put.                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Labialis, labbiale    | Che appartiene alle labbra, da labium.                                            |
| Oralis »              | Che appartiene alla bocca, da os, oris.                                           |
| Cardinalis, cardinale | Virtus cardinalis, virtù che ap-<br>partiene al cardine, da car-<br>do, cardinis. |
| Diurnale, diurnale    | Che appartiene al giorno, da dies, donde per alterazione giornale.                |
| Venalis, venale       | Che appartiene alla vendita, da veneo.                                            |
| Carnalis, carnale     | Che appartiene alla carne, da caro, carnis.                                       |
| Mortalis, mortale     | Che appartiene alla morte, da mors.                                               |
| Venialis, veniale     | Che apppartiene al perdono, da venia.                                             |

# 64. - Andus, endus.

| Multiplicand                            | m, moltiplicando . | Ciò che debb' essere moltipli-                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Offerendum                              | »                  | Ciò che debb' essere moltipli-<br>cato, da <i>multiplico</i> .<br>Ciò che deve essere offerto, da |
|                                         | •                  | offero, io offro.                                                                                 |
| Ordinandus.                             | ordinando          | Che deve esser giurato, da iuro.<br>Che deve essere ordinato, da                                  |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | ordino.                                                                                           |

| 28                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Legenda, leggenda<br>Præbenda, prebenda                                                                                                                                                                                                                        | Che deve esser letta, da lego.<br>Che deve essere fornita, da<br>præbeo.                                                                                                                       |  |  |
| Dividendum, dividendo<br>Reverendus, reverendo                                                                                                                                                                                                                 | Che deve esser diviso, da divido.                                                                                                                                                              |  |  |
| condo che cadono o no in are. Per tra<br>pre ad una perifrasi.                                                                                                                                                                                                 | Questo terminativo esprime un'idea di passività obbligata rispetto al tempo                                                                                                                    |  |  |
| 65. – A                                                                                                                                                                                                                                                        | ns, ens.                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Multiplicans, moltiplicante  Dividens, dividente  Legens, leggente                                                                                                                                                                                             | moltiplicare. Da divido, che fa di presente ecc.                                                                                                                                               |  |  |
| Tutti i verbi latini in are o ari servono a formare un addiettivo in ans. Gli altri lo fanno in ens.  Sovente accade che questi addiettivi sono presi sostantivamente; allora non più mostrano esprimere attività o tempo presente. Tali sono que che seguono. |                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Ascendens, ascendente Oriens, oriente Occidens, occidente Insolens, insolente Prudens, prudente Præsens, presente                                                                                                                                              | Da ascendo, io salgo sopra. Da orior, io nasco, io mi levo. Da occido, io cado, io mi corico. Da in, non e da soleo, sono solito. Da provideo, providens. Da præsum, io sono avanti od eccomi. |  |  |
| Absens, assente                                                                                                                                                                                                                                                | Da absum, io sono lontano.                                                                                                                                                                     |  |  |
| Tutte le parole in ans e in ens nascono sempre da un verbo, tranne po-<br>chissime eccezioni, nate per lo più dall'ignoranza delle etimologie.<br>Dagli addiettivi in ans, e in ens i Latini hanno fatto i sostantivi in antia<br>e in entia.                  |                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Da ignorans, ignorantis, igno-                                                                                                                                                                 |  |  |
| Insolentia, insolenza  Præsentia, presenza                                                                                                                                                                                                                     | Da insolens, entis, insolente.<br>Da præsens, entis, presente.                                                                                                                                 |  |  |
| 66. – Anus, inus, ensis.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Romanus, Romano                                                                                                                                                                                                                                                | Che nato è in Roma, o è di Roma.<br>Che è nato al di là dei monti,<br>da mons.                                                                                                                 |  |  |

Veteranus, veterano...... da mons.

Da vetus, veteris, vecchio.

| Gallicanus, gallicano                       | Da gallicus, il quale pure vie-                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domitianus, Domiziano                       | ne da Gallus, Gallo.  Nome proprio. I nomi di tal fatta sono derivati da parole più corte: Domitianus da Domitius; Lucianus da Lucius, Cæsarianus da Cæsar, ecc. |
| Christianus, cristiano                      | Figlio o discepolo di Cristo. Nato di adulterio, da adulte- rium, adulterio.                                                                                     |
| Uterinus, uterino Benedictinus, Benedettino | Nato dell' utero, da uterus.  Da Benedictus, Benedetto, figlio di S. Benedetto.                                                                                  |
| Marinus, marino                             | Da mare, mare. Da aquila, aquila. Conserva pei pesci, da piscis. Che è nato, o uscito del grano, da far, farris, grano, frumento, farro.                         |

Questo terminativo e le sue varietà indicano un idea di nascita, abitazione o origine.

Butet chiama abitative le parole in anus, e di origine quelle in inus. Sono di regioni i seguenti

Lugdunensis, Lionese..... Ch'è della regione di Lione, da Lugdunum.

Narbonensis, Narbonese..... Della regione di Narbona, da Narbo.

Peculium castrense, denota guadagnato ne' campi, da castra.

Da forum, foro. I campi e i fori sono considerati come regioni.

# 67. - Aris, arius, aria.

| Testimonio oculare, cioè che esercita od ha esercitato i                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| suoi occhi, da <i>oculu</i> s.                                                     |
| Che si occupa di statue, da                                                        |
| Che si occupa o si affatica per un salario, da merces, mercedis.                   |
| Semenzaio, luogo in cui uno si occupa di sementi o di seminare, da semen o semino. |
|                                                                                    |

Gramm. Latina.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

| Vicarius, vicario              | Che si occupa delle funzioni di                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                | un altro, da vices.                                   |
| Popularis, popolare            | Che si occupa del popolo, da populus.                 |
| Vulgaris, volgare              | Che occupa o riguarda la mol-<br>titudine, da vulgus. |
| Militaris, militare            | Che si occupa della guerra, da militia, da miles.     |
| Angularis, angolare            | Che occupa gli angoli, da an-<br>gulus.               |
| Salutaris, salutare            | Che opera la salute, da salus, salutis.               |
| Eleemosynarius, limosiniere.   | Che si occupa delle limosine, da eleemosyna.          |
| Materiarius, legnaiuolo        | Che si occupa di materiali, da materia.               |
| Argentarius, argentiere        | Che si occupa dell'argento, da argentum.              |
| Aquarium vas, brocca da acqua. | Da aqua.                                              |
|                                | Mr. Harris and Harris and American Marian             |

Medicus ocularis o ovularius. Cels. Medico oculista, o che esercita l'arte sugli occhi: come se aris, arius venisse da aro; io lavoro, io esercito. Questa finale si è stesa ad ogni maniera di uffici.

Da ciò sono derivate le nostre parole libreria, stamperia, ecc.; luogo, in cui l'uomo si occupa di libri, dello stampare, ecc.

Le parole formate dal terminativo aris, arius, ario, arium possono chiamarsi occupative, perchè indicano o quelli che occupano o adempiono un tale o un tal altro ufficio, ovvero il luogo, in cui vi attendono.

## 68. - Aster, astrum.

| Philosophaster, filosofastro  Menthastrum, mentastro | Cattiva specie di menta, men- |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                      | ta selvatica, da mentha.      |

Le parole formate da questo terminativo sono non molte, e possono chiamarsi peggiorative; ma il senso e l'etimologia non concedono si riguardin come peggiorativi emplastrum, impiastro, alabaster, alabastro.

## 69. - Atus, a, um.

| Formatus, formato                                              | Che è passivo dell'azione di                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legatus, legato                                                | Che è passivo dell'azione di                                                                     |
| Formatus, formato  Legatus, legato  Incitatus, che ha incitato | legare (lar lega), da <i>lego</i> .  Cioè, che ha fatto l'azione d'incitare, da <i>incitor</i> . |

I Latini hanno più di quattro mila addiettivi verbeli in atus, i quali sono quasi tutti passivi. Alcuni come imitatus, precatus, minatus vengono d'ordinario tradotti in senso attivo, e si dissero deponenti.

#### Addiettivi passivi presi sostantivamente.

Si dice, mea nata, mia figlia, da nascor, io nasco. In generale il terminativo in atus, a, um in italiano mutasi in ato, ata.

| Legatus, legato       | Cioè legato, deputato.<br>Da <i>medio</i> , io divido per mezzo. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
|                       | tono                                                             |
| Candidatus, candidato |                                                                  |
|                       | voco.                                                            |

I sostantivi che significano un'idea di risultamento, come stato, concordato, vengono dal terminativo seguente, o da questo di cui si tratta? Di breve si potrà decidere.

Gli addiettivi passivi in itus, in ctus possono riguardarsi come varietà di quelli in atus.

| Sonitus, sonato      | Da sonare, sono.      |
|----------------------|-----------------------|
| Dissectus, squartato | Da dissecare, diseco. |

70. - Atus, atus, um, u.

Le parole di questo terminativo hanno presso a poco il medesimo senso di quelle in asio. Si prendono in senso passivo, e talvolta in attivo.

| Damnatus cond | anna     | . Da damno.                                                                                                                  |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Damnatum      | <b>.</b> | Videbatur iri damnatum. Liv. L'accusato sembrava essere spinto alla condanna passiva, cioè sembrava dover essere condannato. |
| Damnatu       | 'n       | A suo damnatu. Plin. Dopo la<br>sua condanna, cioè, dopo<br>ch' egli fu passivo dell'azio-<br>ne di condannare.              |

Le due ultime forme, volgarmente dette supino in um, ed in u, vengono in seguito di quasi tutti i verbi. Ma le altre forme dai sostantiv in us, us, mancano assai di frequente.

### 71. - Etum.

| Salicetum, salceto  Coryletum » | corulus.                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rosetum, roseto Rubetum roveto  | Luogo piantato di rose, da rosa.<br>Luogo piantato di rovi, da ru-<br>bus, dumus, rovo, spino. |

Non si confondano le parole di questo terminativo con quelle degli addiettivi neutri, passivi o qualificativi in etum, come suppletum, facetum, faceto.

# 72. - Eus, ea, eum, ecc.

| Igneus, igneo                                       | Che è di fuoco, da <i>ignis</i> . Che è di fuoco, da <i>eitho</i> *, io brucio.                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empyreus, empireo                                   | Che è di fuoco, da <i>pyros</i> *.<br>Che è in mezzo alle terre, da                                                 |
| Chalybeus " " Ferreus, ferreo Aureus, aureo Æneus " | terra. Che è d'acciaio, da chalybs. Che è di ferro, da ferrum. Che è d'oro, da aurum. Che è di bronzo, da æs, æris. |

Alle parole di questa terminazione si può dare il nome di compositive; infatti rappresentano qualità che si compongono di tale o tale altra materia. Una meteora ignea è una meteora che componsi della materia del fuoco.

| Idæa, idea          | Æus, æa, æum corrispondono |
|---------------------|----------------------------|
| Scarabæus, scarabeo |                            |
| Apogœum, apogeo     | italiano <i>eo, ea</i> .   |

## 73. - Idus.

| Lucidus, lucido                | Che manifesta la luce, da lux,     |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Avidus, avido                  | Che manifesta il desiderio, da     |
| Avidus, avido  Timidus, timido | Che manifesta il timore, da timeo. |

Rigidus, rigido ...... Che manifesta rigidezza, da rigor, rigeo.

Parole di siffatta maniera possono dirsi manifestative. Questo terminativo forse viene dal greco ido, io mostro. Non si confondano queste parole con quelle in oide, come sferoide (che ha la forma di una sfera), donde cristalloide, coronoide ed altre, quasi tutte tecniche o scientifiche; e nè manco con quelle in eida. V. n. 42.

## 74. - Sostantivi astratti in io, ionis.

| Coctio, cozione          | Da coquo, coctum, cuocere.          |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Flexio, flessione        | Da flecto, flexum, piegare.         |
| Inclinatio, inclinazione | Dainclino, inclinatum, inclinore.   |
| Mansio, casa o dimora    | Da maneo, mansum, dimorare.         |
| Læsio, lesione           | Da lædo læsum, ledere.              |
| Percussio, percussione   | Da percutio, percussum, percuotere. |
| Versio, versione         |                                     |

Ciascuna delle due lingue conta più di mille parole così formate, le quali hanno base nel supino.

## 75. - Sostantivi mascolini in o, onis.

| Bibo, onis, beone                         | Gran bevitore, da bibo, bibere, |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                                           | bere.                           |
| Naso, onis, nasone                        | Che ha gran naso, da nasus.     |
| Latro, onis, ladrone                      | Gran ladro.                     |
| Nebulo, onis, mascalzone                  | Uom da nulla, da nebula.        |
| Nebulo, onis, mascalzone<br>Labeo, onis » | Che ha le labbra grosse, da     |
|                                           | labium.                         |
| Strabo, onis, guercio                     | Che guarda guercio, da strabus. |

Queste parole differiscono al tutto dalle astrattive di questa terminazione, perchè sono sostantivi fisici, o concreti mascolini, detti aumentativi. Sonvi anche parole in o, che hanno il genitivo in inis, come grando, grandinis, grandine; turbo, turbinis, turbine.

# 76. - Ior, ius (ioris), ius.

| Minutior, ius, | minore | O più piccolo o più minuto,<br>da minutus, piccolo o dimi-  |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Grandior       | »      | nuito, da <i>minuo</i> .<br>Più grande, da <i>grandis</i> . |

| Maledicentior        | , D      | Più maldicente, da maledicens, e non da maledicus. |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Exterior, esteriore. | <i>.</i> | Più esterno, da exterus.                           |
|                      |          | Buono più di un altro.                             |
| Peior, peggiore      |          | Più cattivo.                                       |
| Major, maggiore      |          | Più grande, da <i>magnus</i> .                     |
| Minor, minore        |          | Più piccolo, da minutus, don-                      |
|                      |          | de minutior, poi minor.                            |
| Validius             | <b>)</b> | Più fortemente, da validus.                        |
| Minus, meno          |          |                                                    |

Questo terminativo esprime sempre l'idea di più, aggiunta a una qualità; le parole che ne vengono formate si dissero comparative. Il nome di superiorativi denoterebbe meglio il loro ufficio, ch'è d'indicare sempre un'idea di superiorità relativa; minor, minore è anch'esso un superiorativo, perchè significa più piccolo.

Tutti i comparativi latini sono in ior, ius, tranne tre, minor, maior, paior, ed anche in questi due ultimi il j sa le veci dell'i. Essi vengono formati da un addiettivo usitato e conosciuto, eccetto peior, melior.

Tutti i comparativi variabili hanno il loro invariabile, che è in ins o us, secondo che il comparativo variabile ha l'una o l'altra di queste due terminazioni.

### 77. - Issimus, rimus, imus.

| Amplissimus, amplissimo          | Da amplus.                    |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Doctissimus, dottissimo          |                               |
| Maledicentissimus, maledicentis- | Da maledicus.                 |
| simo                             | ·                             |
| Celeberrimus, celeberrimo        | Da celeber.                   |
| Tenerrimus, tenerissimo          |                               |
| Optimus, ottimo                  |                               |
| •                                | de optatissimus.              |
| Maximus, massimo                 |                               |
| Pessimus, pessimo                | Bassissimo, da pessum, basso. |
| Minimus, minimo                  |                               |
| ŕ                                | minutus.                      |
| Supremus, supremo                | Elevatissimo, da superus.     |

Si è dato il nome di superlativi agli addiettivi così accresciuti. Gli addiettivi in er fanno il superlativo in rimus; quasi tutti gli altri lo fanno in issimus; talvolta, ma ben di rado, il terminativo issimus, o rimus è contratto di maniera, che non vi resta che imus. Ciò ha luogo in optimus, maximus, minimus. Extremus e supremus sono i soli superlativi in emus.

### 78. - Dei terminativi ies, imus e simus.

La prima colonna comprende i numerativi propriamente detti, unus, duo, etc. uno, due, ecc.; la seconda i ripetitivi, semel, bis, una volta, due volte, ecc.; la terza gli ordinativi, primus, secundus, etc.

| Ilmana              | a a m a l    | mmimara 1  |      |      | -14-  |        |
|---------------------|--------------|------------|------|------|-------|--------|
| Unus,               |              |            |      |      | oita, | primo. |
| Duo,                |              |            | 2    | 2    | -     | 2      |
| Tres,               |              |            | 3    | 3    |       | 3      |
| Quatuor,            |              |            | 4    | 4    | -     | 4      |
| Quinqu-e, (1)       |              |            | 5    | 5    | -     | 5      |
| $Sex, \ldots$       |              |            | 6    | 6    | -     | 6      |
| Sept em,            | -ies,        | septimus . | 7    | 7    | -     | 7      |
| Oct-0,              | -1es,        | octavus    | . 8  | 8    | -     | - 8    |
| Nov-em,             |              |            | 9    | - 9  |       | 9      |
| Dec-em, (2)         | -ies,        | -imus      | 10   | 10   | _     | 10     |
| $Undec-im, \ldots$  |              |            | 4.4  | 44   | -     | 44 🕟   |
| Duodec-im,          | -ies,        | *          | 12   | 12   | -     | 12     |
| Tredec-im,          | -ies,        | **         | 13   | 13   | -     | 13     |
| Quatuordec-im,      | -ies,        | *          | 14   | 14   | -     | 14     |
| Quindec-im,         | -ies         | *          | 15   | 15   |       | 15     |
| Sexdec-im,          | -ies         | ** <i></i> | 16   | 16   | _     | 16     |
| Septemdec-im,       | -ies         | *          | 17   | 17   | _     | 17     |
| Octodec-im,         | -ies         | *          | 18   | 18   | _     | 18     |
| Novemdec- $im,$     | -1es         | *          | 19   | -19  | -     | 19     |
| Vig-inti,           | -ies, **     | esimus     | 20   | 20   | -     | 20     |
| Trig-inta (triges,. | -ies, *** .  | -esimus    | 30   | 30   | _     | 30     |
| Quadrag-inta,       | -ies,        | -esimus    | 40   | 40   | _     | . 40   |
| Quinquag-inta,      | -ies         | -esimus    | 50   | 50   | _     | 50     |
| Sexag-inta,         |              |            | 60   | 60   | _     | 60     |
| Septuag-inta,       |              |            | 70   | 70   | -,    | 70     |
| Octog-inta,         |              |            | 80   | 80   | _     | 80     |
| Nonag-inta,         |              |            | 90   | 90   |       | 90     |
| Cent-um,            | -ies,        | -esimus    | 100  | 100  | _ ,   | 100    |
| Ducent-i,,          | -ies         | -esimus    | 200  | 200  | _ ,   | 200    |
| Trecent-i,          | -ies         | -esimus    | 300  | 300  | _ :   | 300    |
| Quadringent-i,      | -1 <b>es</b> | esimus     | 400  | 400  | _     | 400    |
| Quingent-i,         | -ies         | -esimus    | 500  | 500  | _     | 500    |
| Sexcent-i,          | -ies         | -esimus    | 600  | 600  | _     | 600    |
| Septingent-i,       |              |            | 700  | 700  | _     | 700    |
| Octingent-i,        | -ies         | -esimus    | 800  | 800  | _     | 800    |
| Noningent-i, ****.  | -ies,        | -esimus    | 900  | 900  | _     | 900    |
| Mill-e,             | -ies,        | -esimus    | 1000 | 1000 | _     | 1000   |
| ,                   | ,            |            |      |      |       |        |

<sup>(1)</sup> Da guinque in poi, i nomi dei numerativi sono divisi da una lineetta, dopo la quale aggiungendo ies, si ha il ripetitivo quinquies, etc.

(2) Da decum in poi gli ordinativi si formano regolarmente aggiungendo dopo la lineetta il terminativo imus, donde decimus, decimus, decimus, donde vigesimus, ventesimo.

\* Da 13 fino a 19 inclusive l'ordinativo si forma di due parole decimus tertius, decimus quartus, etc. — \*\* o vigesies o ricies, venti volte. — \*\*\* o tricies, trenta volte. — \*\*\* o nongenti, novecento.

## 79. - Iter, e, e im.

| Agil-iter, agilmente                                             | Di una maniera agile, da <i>agilis</i> .<br>Di una maniera acre, da <i>acer</i> , |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abundanter, abbondantemente. Caste, castamente Certe, certamente | acris. Da abundans, abundantis. Da castus, casto. Da certus, certo.               |

Quasi tutti gli addiettivi qualificativi latini hanno un invariabile che indica la maniera. Esso formasi in iter, er, o e secondo l'analogia dei dati esempii.

| Cochleatim, preso a cucchiaio. Gradatim, gradatamente | Da cochleatus, da cochlear. Preso per gradi, da gradatus |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pedatim, a piede a piede Partim, partitamente         | Da pedatus, da pes.                                      |

Pedepressim, pedetentim, seorsim, cumulatim, nominatim, etc. etc. Tutte le parole di questo terminativo sembrano formate sulla base di un addiettivo passivo; il loro ufficio generale è ben distinto, e chiamansi partitivi avverbiali.

## 80. - Itas.

| Agilitas, agilitàÆdilitas, edilità    | Da <i>agilis</i> , agile.      |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ædilitas, edilità                     | Da ædilis, edile, che è inca-  |
| ,                                     | ricato degli edifici, da ædis, |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ædıum.                         |
| Urbanitas, urbanità                   | Da urbanus, urbano, della cit- |
| ·                                     | tà.                            |
| Rusticitas, rusticità                 | Da <i>rusticus</i> , rustico.  |
| Morositas, morosità                   | Da morosus, moroso.            |
| Stabilitas, stabilità                 | Da <i>stabilis</i> , stabile.  |
| Activitas, attività                   | Da activus,                    |
| Auctoritas, autorità                  | Da auctor, autore.             |
| Deitas, deità                         | Da Deus.                       |
| •                                     | •                              |

Ciascuna delle due lingue ha più di due mila parole così formate sulla base di un addiettivo qualunque, qualificativo, attivo o passivo in ilis, alis, anus, abilis, etc., ed anche di un sostantivo. Possono chiamarsi astrattive obbiettive, perchè infatti esprimono, come in auctor, etc. una qualità astratta, e la rappresentano come oggetto reale.

Questo terminativo va sottoposto a qualche alterazione, tanto in italiano che in latino, nella penultima vocale.

| Anxietas, ansietà | Da anxius; l'i di itas si è mutato in e. |
|-------------------|------------------------------------------|
|-------------------|------------------------------------------|

# 81. - Itia, ities.

| Notitia, notizia                | Da notus, noto.              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Avaritia, Avarizia              | Da avarus avaro.             |
| Malilia, malizia                | l Da <i>malu</i> s, cattivo. |
| Iustitia,   giustizia giustezza | Da iustus, giusto.           |
| Largiliæ, Jargizioni            | Da <i>largus</i> , largo.    |
| Pigritia, pigrizia              | Da piger, pigro.             |
| Mollities, mollezza             | Da mollis, molle.            |

Questi sono pure astrattivi oggettivi, presso a poco come quelli del numero precedente. Butet li chiama sociativi, perchè si riferiscono ad esseri che hanno attenenze sociali.

# 82. - Itudo, etudo.

| Longitudo, longitudine | Stato prolungato e continuo        |
|------------------------|------------------------------------|
| Longitudo, longitudine | di ciò che è lungo, da <i>lon-</i> |
|                        | que, e forse da itare, ito.        |
| Latitudo, latitudine   | Da <i>latus</i> , largo.           |
| Latitudo, latitudine   | Da sollicitus, inquieto.           |
| Beatitudo, beatitudine | Da beatus, stato prolungato di     |
| ,                      | ciò che è beato.                   |
| Desuetudo, disusanza   | Da desuetus, disavvezzo.           |

A questi sostantivi si può dare il nome di astrattivi progressivi; sono infatto sostantivi astratti che aggiungono a quest' idea quella di uno sviluppamento, di un moto continuo e prolungato.

# 83. - Ivus.

| Purgativus, purgativo           | Che va, che tende a purgare,<br>da purgo, purgatum, quod it |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                 | purgatum, o che ha la facol-<br>tà di purgare.              |
| Aperitivus, apertivo, apritivo. | Da aperio, apertum, aprire.                                 |
| Furtivus, furtivo               | Da furor, furatum, furare.                                  |
| Intuitivus, intuitivo           | Da intueor, intuitum, vedere.                               |
| Incisivus, incisivo             | Da incido, incisum, incidere.                               |
| Gramm. Latina.                  | 7                                                           |

Digitized by Google

Passivus, passivo..... Che ha forza di sopportare, da patior, passum.

Cotali parole, numerosissime, possono chiamarsi facoltative. La parola – attive – nulla aggiungerebbe a quest'idea; poichè ogni facoltà è necessariamente attiva. Il captivus dei Latini è contra l'analogia.

Quasi tutti i facoltativi hanno base nel sostantivo verbale del num. 74. Taluni che paiono derivati dagli addiettivi qualificativi vi ha dubbio siano alterazioni del sostantivo verbale.

## 84. - Mentum, men.

| Fundamentum, fondamento  Monumentum, monumento  Instrumentum, instrumento | Da fundo, io fondo.<br>Da moneo, io avverto.<br>Da instruo, io fabbrico, io istrui- |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Momentum. (movimento                                                      | Sco.  Da moveo, io muovo.                                                           |
| Momentum,   movimento<br>  momento<br>  Ligamentum, legamento             | Da ligo, io lego.                                                                   |
| Segmentum, segmento                                                       | Da seco, 10 sego.<br>Da torqueo, io tormento.                                       |

Le cinque o sei cento parole di questo terminativo hanno grande attenenza di significazione con gli astrattivi in tio, fundatio, monitio, instructio, motio, ligatio, tortio, etc. Paragonando cotali due specie di parole, si ha il miglior modo di scorgerne la differenza. Men sembra sinonimo di mentum. Mentum forse viene dall' addiettivo passivo mentum, usato da Lucrezio, e che ha servito a comporre commento, mentio, donde pure la parola latina italianizzata memento. Allora fundamentum potrebbe significare, ciò che fa sovvenire l'azione di fondare. Le parole in mentum infatti sembran chiamare un'idea di risultamento, un'azione fatta, di cui resta rimembranza, mentre che quelle in tio denotano solamente l'azione.

Il terminativo in *men* è assai meno abbondante. Si ha

Fundamen o fundamentum.

Monumen o monumentum.

Momen o momentum.

Ligamen o ligamentum. Segmen o segmentum. Tormen o tormentum.

#### 85. - Sostantivi astrattivi in or.

| Pallor, pallore | Da palleo, io impallidisco.       |
|-----------------|-----------------------------------|
| Liquor, liquore | Da <i>liqueo</i> , io mi struggo. |
| Rubor, rossore  | Da <i>rubeo</i> , io arrossisco.  |
| Humor, umore    | Da humesco, divengo umido.        |
| Candor, candore |                                   |
| Calor, calore   | Da <i>cale</i> o, io ho caldo.    |
| Error, errore   | Da <i>erro</i> , io erro.         |
| Favor, favore   | Da <i>fave</i> o, io favorisco.   |
| Pavor, paura    | Da <i>pave</i> o, io ho paura.    |

| Sapor, sapore | Da sapio, io ho gusto.        |
|---------------|-------------------------------|
| Labor, lavoro | Da laboro, io lavoro, fatico. |
| Amor, amore   | Da amo, io amo.               |

Quasi tutti gli astrattivi latini in or si traducono per le parole in ore, o vengono da un verbo incoativo o qualificativo.

Queste parole e alcune altre sono sostantivi astratti, che derivano da un verbo. Pel senso differiscono poco dalle parole in itas num. 80.

Non si confondano i sostantivi astratti in or coi sostantivi od addiettivi in lor, lriw, sor.

## 86. - Or, t-or, t-rix, s-or.

| Director, direttore                       | da dirigo, directum, jo dirigo. |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Actor, attore                             | Da ago, actum, io agisco.       |
| Inventor, inventore Inventrix, inventrice | Da invenio, inventum, io in-    |
| Doctor, dottore                           |                                 |
| Præcursor, precursore                     | Da prœcurro, prœcursum.         |
| Cursor, cursore                           |                                 |

Queste parole, numerosissime nelle due lingue, in latino si formano tutto dal sostantivo verbale, detto supino; il loro ufficio generale è d'indicare gli esseri, come aventi l'abitudine di fare l'azione espressa dal verbo che ha fornito la loro base.

L'uso che facciamo della parola *uggressore* per denotare non chi ha l'abitudine di attaccare, ma chi attacca istantaneamente, è dunque contrario all'analogia; così pure si dica di molte altre.

#### 87. - Orius, a, um.

| Monitorius, monitorio   | Che serve ad avvertire, da                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Oratorius, oratorio     | moneo, monitum. Che serve all'oratore, da oro, oratum, parlare.                      |
| Aratorius »             | Che serve pel lavoro, da aro, aratum.                                                |
| Purgatorius, purgatorio | Da aspergo, aspersum, aspergere. Da rado, rasum, radere. Da sentio, sensum, sentire. |

Questo terminativo latino ha sempre per base il supino, ed indica un'idea di mezzo, di strumento. A rigore si potrebbe dire che le parole in ortus vengono immediatamento da quelle in or così monitor, arator, etc. hanno fatto monitor-ius, arator-ius.

#### 88. Osus.

| Fructuosus, fruttuoso    | Abbondante in frutti, da fructus. |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Spinosus, spinoso        | Abbondante in spine, da spina.    |
| Nodosus, nodoso          | Da nodus, nodo.                   |
| Formosus, formoso, bello | Da forma, forma, bellezza.        |
| Carnosus, carnoso        | Da caro, carnis, carne.           |

Queste parole sono in gran numero nelle due lingue; hanno qualche somiglianza con quelle in undus, che pure denotano un'idea di abbondanza. Ma fatto il confronto delle due specie in molti esempi, ne sembra, che gli addiettivi in undus si riferiscano piuttosto ad un'idea di abbondanza di azione, e quelli in osus ad un'abbondanza di oggetti.

## 89. - Ullus, ellus, olus, a, um, etc.

| Globulus, globetto        | Piccolo globo, da <i>globus.</i><br>Poco acido, da <i>acidus.</i>                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regula, regola            | Piccola guida, da <i>rego</i> , io diri-<br>go, io guido.                                  |
| Angulus, angolo           | Piccolo gomito, da ancus, stret-<br>to.                                                    |
| Capula, cipolletta        | Piccola cipolla, da cæpe.                                                                  |
| Monticulus, monticello    | Da mons, montis; sembra che<br>per evitare l'hiatus che si<br>avrebbe in monti-ulus, vi si |
|                           | sia frapposto un c.                                                                        |
| Pediculus, pedicciuolo    | Da pes, pedis.                                                                             |
| Clavicula, chiavetta      | Da <i>clavis</i> , chiave.                                                                 |
| Molecula, molecola        | Da <i>moles</i> , massa.                                                                   |
| Articulus, articolo       | Da artus, membro, giuntura.                                                                |
| Portiuncula, porzioncella | Da portio, portionis.                                                                      |
| Ranunculus, ranuncolo     | Da rana, rana.                                                                             |
| Libellus, libello         | O libretto, da <i>liber</i> , libro.                                                       |
| Rastellum, rastrello      | Da rastrum, rastro.                                                                        |
| Bestiola, bestiola        | Da bestia, bestia.                                                                         |
| Alveolus, alveolo         | Da alveus, alveo, capacità.                                                                |
| Filiolus, figliuoletto    | Da filius, figlio.                                                                         |
| Gladiolus, spadina        | Da gladius, spada.                                                                         |
| Linteolum, lenzuolo       | Da linteum, bianchieria o pan-                                                             |
|                           | ni lini.                                                                                   |

Ecco i principali diminutivi latini raccolti sotto questo numero con le forme  ${\tt ltaliane}$  corrispondenti.

90. - Urus, ura, urum.

Futurus, futuro . . . . . . Che deve essere o sarà, dall'antico fuo, donde fui, io sono stato.

| Nasciturus, nascituro .    | Che deve o sarà per nascere,                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Venturus, venturo Culturus | da nascor. Che ha da venire, da venio. Che deve coltivare, da colo, |
| Lecturus »                 | cultum. Che deve leggere, da lego, lectum.                          |

Tutti i verbi latini, che hanno un sostantivo verbale o supino, hanno altresì un addiettivo futuro in urus, uru, urum.

Futuro, nascituro, venturo, succedituro sono le poche parole italiane che esprimono l'idea di tempo futuro con forma corrispondente alle latine.

#### Sostantivi in ura.

| Sculptura, scoltura  | Da sculpo, sculptum, io scolpisco. |
|----------------------|------------------------------------|
| Cultura, cultura     | Da colo, cultum, io coltivo.       |
| Lectura, lettura     | Da lego, lectum, io leggo.         |
| Structura, struttura | Da struo, structum, io costruisco. |
| Censura, censura     |                                    |
| Cæsura, cesura       | Da cædo, cæsum, io taglio.         |
| Captura, cattura     | Da capio, captum, io prendo.       |
| Figura, figura       | Non sono formati da un su-         |
| Cura, cura           | pino.                              |

Le parole di questo terminativo potrebbero essere il femminino dell'addiettivo urus, a, um, adoperato sostantivamente, cioè con un sostantivo sottinteso. Così sculptura sarebbe ars sculptura, l'arte che deve scolpire, per risultamento, l'arte che scolpisce; e, per altro risultamento, ciò che è scolpito; come quando dicesi: ecco una bella scoltura. Che che ne sia, queste parole rappresentano l'azione, come avendo prodotto, producendo o dovendo produrre un effetto. Elleno son formate, come gli addiettivi in urus, sulla base del supino.

Hanvi alcune parole, come figura, cura, obscurus, etc. in cui urus, a, um, sembra appartenere alla base.

## OSSERVAZIONE GENERALE.

Questi terminativi, tanto del secondo ordine che del primo, formano la massima parte delle parole latine. Aggiugnendovi la conoscenza dei quaranta iniziativi, si diviene oltremodo esperto nella nomenclatura, dappoichè le parole dette radicali non arrivano a due mila.

## SEZIONE SECONDA.

#### DELLE ALTERAZIONI DELLE PAROLE.

Le alterazioni delle parole latine (da latino in latino) si riducono tutte a tre maniere di figure; le quali sono:

1.º L'addizione; onde si aggiunge qualche lettera alla parola; come in-gruit per inruit;

Ingruit Æneas Italis. VIRG.

2.º La sottrazione, che ne toglie alcuna; come partum per paritum;

Alius Latio iam partus Achilles. VIRG.

3.º La mutazione, che sostituisce una lettera ad un'altra; come ir-ruit per in-ruit;

Irruit in hostes. VIRG.

Hanvi poche parole, come al-burnum, e la-burnum, o portendo, per pro-tendo, che potrebbero fornire materia ad una quarta figura, chiamata trasposizione. Ma è sì rara, che limiteremo alle tre prime quanto abbiamo a dire intorno a questo subbietto.

#### CAPO I.

#### DELL' ADDIZIONE.

L'addizione si fa o al principio, o nel mezzo, o alla fine della parola.

#### §. 1. - PREADDIZIONE O PROTESI.

| Ce-cidi, sono caduto         | Da <i>cado</i> , io cado.    |
|------------------------------|------------------------------|
| Ce-cidi, ho tagliato         |                              |
| Ce-cini, ho cantato          | Da cano, io canto.           |
| De-di, ho dato               |                              |
| Fe-felli, ho ingannato       |                              |
| Pe-pendi, sono stato sospeso | Da pendeo, io sono sospeso.  |
| Pe-pendi, ho pesato          |                              |
| Pe-puli, ho spinto           | Da <i>pello</i> , io spingo. |
| Mo-mordi, ho morso           | Da mordeo, io mordo.         |
| Spo-pondi, ho promesso       | Da spondeo, io prometto.     |
| To-tondi, ho tosato          | Da tondeo, io toso.          |
| Cu-curri, ho corso           | Da <i>curro</i> , io corro.  |
|                              |                              |

| Pu-pugi, ho punto                | Da | pungo, | io | pun go. |
|----------------------------------|----|--------|----|---------|
| <sup>1</sup> Tu-tudi, ho battuto | Da | tundo, | io | batto.  |

Il raddoppiamento della prima sillaba di questi verbi nulla aggiunge alla loro significazione, nè denota differenza di origine. Questa preaddizione presso i Greci è un mezzo di coniugazione per indicare un ordine di tempi. Esso non ha luogo nei composti incidi, da cado; incidi, da cado, etc. Il raddoppiamento si continua nei soli composti di do, abdidi, reddidi, etc. In loro non solo avviene il raddoppiamento della d, ma la e di dedi si muta in i; abdo, io nascondo, abdidi; addo, io eggiungo, addidi; condo, io compongo, io celo, condidi; credo, io credo, credidi; dedo, dedidi; edo, edidi; perdo, perdidi, etc.

Non è a dubitare che la g non sia per aggiunta in alcune parole latine.

Gnavus, coraggioso, da navus.
Gnatus, nato, figlio, da natus.
Gnata, nata, figlia, da nata.
Gnatus, grato, da ratus.
Gratus, grato, da ratus.

Ratus significa realizzato, persuaso, da reor, io riguardo come reale, da res, cosa, realtà. - Gratus e ratus, due forme della medesima parola, presentano nella loro differenza di significazione un fatto che si riproduce spessissimo.

#### S. 2. - POSTADDIZIONE.

È rarissima; ne abbiam veduto esempi in admitti-er, mercari-er, torqueri-er.

Non parliamo qui degli accrescimenti che sostengono le parole per esprimere le idee dei nostri cinquanta terminativi ed altre, nè quelli di numero, genere, caso, ecc., che sono rappresentati dalle forme lessigrafiche.

#### S. 3. - INTERADDIZIONE O PARAGOGE.

#### D.

| Prodesse, giovare                                   | Da pro ed ire, andare, ecc.  Da pro e gaere. |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Prodigus, prodigo                                   | Da re e amo.                                 |
| Redanimo, risuscito                                 | Da re e animo.<br>Da re e do.                |
| Redire, ritornare                                   | Da re e ire.<br>Da re e habere.              |
| Redinteger, reintegrato                             | Da <i>re</i> e <i>integer</i> , intiero.     |
| Hoc redolet, questo olezza<br>Redundans, ridondante | Da re e oure.<br>Da re e undans.             |

| Emplus            | Comprato, ecc., da emo. |
|-------------------|-------------------------|
| Demptus, dempsi   | Tolto, da demo.         |
| Ademptus          |                         |
| Promptus; prompsi |                         |
| Sumptus, sumpsi   |                         |
| Temptus, tempsi   |                         |

Il d, e il p offrono moltissimi esempi d'interaddizione.

Si hanno pochi esempi del g interposto. Questa figura è, senza dubbio, in con-g-ruus, in-g-ruo. Non parliamo d'in-g-ratus, ig-nosco, ag-nosco; d'altronde potrebbesi dire che ignosco, agnosco siano per in-nosco, ad-nosco, il che costituirebbe una mutazione.

L'eufonia è la causa dell'interaddizione.

#### CAPO II.

#### DELLA SOTTRAZIONE.

Si fa pure in tre maniere; cioè al principio, alla fine e nel mezzo delle parole.

#### §. 1. - DELLA PRESOTTRAZIONE O APOCOPE.

Si qua fata sinant. VIRG.

Et si non aliqua nocuisses, mortuus esses. TER.

Sicubi satietas hominum, negoti. Cic.

Si quando odium ceperat. CIC. Si constiterit alicubi. CIC.

> Si nos aliquando revisas. PLAUT.

Se in alcun modo i destini il concedano.

E se tu non avessi nociuto in qualche modo, saresti morto.

Se in qualche modo la noia degli uomini, dell'affare.

Se un giorno l'odio, ecc. Se si è fermato in qualche parte.

Se un dì sarà che tu ci rivegga.

Avendo innanzi questi doppi esempi non resta dubbio che si qua, sicubi, siguando non siano alterazioni di si . . . aliqua, si . . . abicubi, si . . . aliquando. L'incontro immediato di si con ali ha fatto sparire ali. Questa sottrazione si fa in tutti i casi di aliquis; e si dice si quis, si quem, si quid, etc., per si aliquis, etc.

Vide sis ne in quaestione sis. | Guarda, se vuoi, che non sii in quistione, cioè che non

Tace, sis, meum est, quaerere.

Taci, se vuoi, spetta a me d'interrogare.

Refer animum, sis, ad veritatem. | Riporta il tuo animo, se vuoi, Cic.

Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi. Hor.

alla verità. Se vuoi ch' io pianga, tu stesso devi piangere in prima.

È evidente che sis nei tre primi esempi è per si vis. Usasi soltanto co subalterni, coi quali suol tenersi tuono d'imperio. Talvolta cotal parola va unita coll'imperativo, come in agesis, manesis, cavesis, fa se vuoi, resta se vuoi, ecc.

Laudari malo quam culpari. Voglio piuttosto esser lodato

Amari mavolo me abs te. PLAUT.

Nolo victimas. PLAUT. Non ædepol volo. PLAUT. che biasimato.

Voglio piuttosto esser amato da te.

Non voglio vittime.
Pel tempio di Polluce (o certo),
non voglio.

L'esistenza di volo in malo, nolo non è da porsi in dubbio. Malo sta per magis volo; donde è venuto marolo, poi malo; nolo è per ne volo o non volo.

La presottrazione è rara assai, e questo argomento è quasi esaurito.

#### S. 2. - DELLA POSTSOTTRAZIONE O AFERESI.

Dic age. VIRG.

PLAUT.

Fac sis. TER.

Face id ut paratum iam sit. PLAUT.

Duc, age, duc ad nos .... ait. Virg.

Duce me, amabo. PLAUT.

In omnibus fere minus valent præcepta quam experimenta. QUINT.

Di', via, coraggio. Dice - dic quod te rogo. Di', di' quel che ti domando.

> Fa, se vuoi. Fa, che ciò sia già pronto.

Conduci, or su, conduci a noi. . . disse.

Guidami, io t'amerò (o di grazia).

In quasi tutte le cose i precetti valgon meno degli sperimenti, cioè della pratica.

L'analogia generale e costante della seconda persona singolare dell'imperativo è di essere terminata in vocale. Havvi dunque una postsottrazione in fac, duc, fer. I composti di questi due ultimi verbi conservano la medesima alterazione: conduc, reduc, refer, confer. Dice, duce, face sono antiquati. È da credere che l'invariabile fere, che si traduce per quasi, sia l'imperativo originale di fero.

Gramm. Latina.



Sed tace, tace. PLAUT. Post equitem sede. IM. DI OR. Ast ego... bella gero. VIRG.

Ma taci. taci. Siediti dietro al cavaliero. Ma io. . . fo guerra. Cave ne cadas, asta. PLAUT. Bada che tu non cada, sta fermo.

Sed, e ast sono pure imperativi alterati, ma ora non si adoprano se non se invariabili. Sono stati prescelti per significare un'idea di contrarietà o differenza in ciò che si è per dire ; giacchè essi annunziano che bisogna riposarsi, arrestarsi; il che prepara benissimo ad un mutamento nel corso delle idee.

Nec caput, nec pedes habent res | I tuoi affari non hanno nè catuae. Cic.

Neque veto, neque suadeo. ŤER.

Neu abs te hanc segreges, neu deseras. TER.

> Ne prosit neve mihi noceal. PLAUT.

Seu recte seu perverse facta sunt, me fecisse confiteor. PLAUT. Postulo, sive aquum est, te oro. TER.

Sive dolo, seu jam. VIRG.

po, nè piedi. Nè vieto, nè consiglio.

O non lo separare da te, o non l'abbandonare. Che non mi giovi, o non mi

nuoca.

O se le cose sono state ben fatte, o se, ecc. lo domando, o se è giusto, ti

prego. O se per astuzia, o se già...

Si vede che nec, neu e seu sono per neque, neve e sire.

Que, re e ne, usati in modo interrogativo, sono nel discorso ciò che le piante parassite sono nella natura materiale; s'attengono sempre ad un'altra parola. Per ciò diconsi enclitiche, cioè inclinate, appoggiate. Così si è avuto neque, nere, sice, ecc.

Viden'ut stant cristae? VIRG.

Non-ne vides? VIRG. Scin'me tuum esse herum. Plaut. Satin'id tibi placet? TER.

Vedi come stanno ritti i pennacchi? Non vedi? Sai ch' io sono il tuo padrone. Ciò ti piace assai?

Viden', scin', ain', censen', etc. sono per videsne, scisne, aisne, censesne per la sottrazione dell'e, che quindi di necessità ha prodotto quella dell's.

Arma, virumque cano. VIRG. Tros Tyriusve fuat. VIRG. Estne ea, an non? PLAUT.

Canto l'armi e l'eroe. Sia un Troiano, o un Tirio. E dessa, o no?

È d'uopo por mente a queste tre enclitiche, quando si trovano parole ignote, terminate in una di esse tre maniere; altrimenti potrebbono applicarsi ad ogni vocabolo, e con ciò dare moltissimi omonimi; così ambitione, Cicerone, ligone, posson essere per ambilio, Cicero, ligo e ne, o una semplice forma di quelle voci; suare, dare stanno per sua e ve, da e re, o per una sola parola.

#### §. 3. - DRLL' INTERSOTTRAZIONE U SINCOPE.

| Tegmen, covertura    | Per tegimen, da tego. |    |
|----------------------|-----------------------|----|
| Segmentum, segmento  | - secamentum, da seco | D. |
| Periclum, pericolo   |                       |    |
| Necvi (1), ho ucciso | - da necavi, da neco. |    |
| Nectus, ucciso       |                       |    |

Le forme abbreviate tegmen, segmentum, etc., sono alterazioni delle forme corrispondenti, del pari usitate, tegimen, secamentum, etc., le quali quadrano meglio nell'analogia delle parole regimen, sacramentum, etc. che è la più numerosa.

Sottratta poi una lettera, per bisogno di brevità, ne possono risultare altri incontri che forzano a nuove alterazioni: per esempio, tolta l'a da secumentum, la c e la m s'incontrano, e non potendo patirsi insieme, fanno che venga sostituito segmentum a secumentum. Quindi la sottrazione è non solamente un'alterazione, ma una nuova sorgente di alterazioni.

Questa figura si manifesta spezialmente nei nominativi singolari, nei passati e nei supini.

#### NOMINATIVI SINGOLARI.

Plebs, da plebis, plebe. Urbs, da urbis, città. Seps, da sepis, siepe (serpente).

Stirps, da stirpis, stirpe.

Princeps, da principis, principe.

Evvi sottrazione del penultimo i.

Vas, da vasis, vaso.

As, da assis, asse.

Sottratto l'i non vi poteva restare che un's, che è la s finale.

Sol, da solis, sole. Sal, da salis, sale. Suber, da suberis, sughero.

Arbor da arboris, albero.

Æquor, da æquoris, pianura,
mare.

Sottratto l'i, restava sols, sals, subers, etc.; ma l'unione ls, ns essendo rarissima alla fine delle parole, e rendendo la pronunzia faticosa e più lunga, la s è sparita per una seconda sottrazione. Per la doppia maniera di alterare le parole sonsi avuti i nominativi in or e in os. Questi ultimi sono pochi: honos, lepos, mos.

Robur, da roboris, rovere, for- Ebur, da eburis, avorio.

Qui abbiamo di più la mutazione dell'o in u.

(1) Nell'antica ortografia il v e l'u confondevansi in uno.

Pes, da pedis, piede. Compes, da compedis, ceppo. Epos, da epodis, epodo. Incus, da incudis, incudine. Amans, da amantis, amante. Prudens, da prudentis, prudente. Veritas, da veritatis, verità. Æstas, da æstatis, estate. Virtus, da virtutis, virtù (1).

Soggiacciono ad una sottrazione:

- 1.º Dell'i penultimo.
- 2.º Del d o del t, che non si è potuto pronunziare avanti la s.

Rex, da regis, re. Lex, da legis, legge. Felix, da felicis, felice. Velox, da velocis, veloce.
Coctio, da coctionis, cozione,
ecc. ecc.

Sottratto  $\Gamma i, gs$ , o cs si è scritto con x. – La sottrazione del penultimo i nelle moltissime parole in onis, ha ravvicinato le consonanti n, s; ma s essendo il segno di un genitivo in dis o in tis, come in frons, frondis, frons, frontis, è stata sottratta insieme con la n, ed è rimaso coctio, actio, etc.

#### Passati.

Culpo, culpare, incolpare, ha il passato culpavi, ho incolpato.

Deleo, delere, cancellare,

Peto, petere, domandare,

Cupio, cupere, desiderare,

Audio, audire, udire,

" passato culpavi, ho incolpato.

delevi, ho cancellato.

petivi, ho domandato.

cupivi, ho desiderato.

audivi, ho udito.

Neppuro un decimo dei verbi latini si allontana da questa analogia. Dunque alla forma avi, evi o ivi bisogna paragonare i passati che ne hanno un'altra. Essi debbonla all'intersottrazione.

Secondo la grande analogia dei passati, che è di essere in avi, evi o ivi.

# Doppii passati.

Havvi necui e necavi, ho ucciso. ho discrepato. ho risonato. ho implicato.

Queste due forme si trovano negli autori, ma avvene una terza intermedia che veggiamo solo nell'antica ortografia: necvi, discrepvi, personvi, implicvi. Questi possati in vi procedono dunqua dall'intersottrazione dell'a e dal mutamento del v in u. – Dunque tutti i passati in ui sono alterazioni di quelli in avi, evi o ivi, benchè questi più non esistano o non siano forse mai esistiti.

(1) Virtus è una grande alterazione di virilitas. Viriltas, viritas, virtus.

Cosi -

Vetui, ho proibito. Secui, ho segato. Arcui, ho stretto. Monui, ho ammonito. Habui, ho avuto. Strepui, ho strepitato. Colui, ho coltivato. Aperui, ho aperto, ec.

Sono abbreviazioni, che l'uso fece prevalere, benchè le forme analogiche in avi, evi ed ivi non abbianvi punto in questi verbi. Sovente evvi doppia sottrazione.

Iuvi, ho giovato, da iuvare.

Lavi, ho lavato, da lavare.
Fovi, ho riscaldato, da fovere.
Cavi, ho badato, da cavere, eo.
Vidi, ho veduto, da videre, eo.
Prandi, ho pranzato, da prandere, prandeo.

Confodi, ho scavato, da confodere, o.
Fugi, ho fuggito, da fug-ere, io.
Acui, ho aguzzato, da acu-ere, o.
Statui, ho risoluto, da statu-ere, o.
Legi, ho scelto, da leg-ere, o.
Veni, sono venuto, da ven-ire, io, ecc.

Iuvi viene da iuvare, il cui passato analogico è iuvari, che con una prima sottrazione ha perduto la penultima vocale, e ha dato iuvvi. Per una seconda sottrazione il v è sparito, ed ha lasciato iuvi. Ciò può dimostrarsi puce in laci, fovi e in molti altri verbi. Quando la parola viene abbreviata in tal guisa, la voce posa sulla penultima vocale, che diviene lunga.

#### Passati in ivi e ii.

Si dice

Ivi o ii, sono andato. Perivi o perii, sono perito. Audivi o audii, ho udito. Petivi o petii, ho attaccato. Sapivi o sapii, ho avuto gusto, ecc. ecc.

I passati in ivi hanno un passato abbreviato in ii per la sottrazione del v. Talvolta un medesimo verbo ha tre passati : tale e sapio, che ha sapivi, sapii e sapui.

#### Supini.

L'analogia dei supini è di essere in atum, etum o itum.

Culpo, culpare, culpatum, donde culpaturus.

Deleo, delere, deletum, – deleturus.

Peto, petere, petitum, – petiturus.

Cupio, cupere, cupitum, – cupiturus.

Audio, audire, auditum, – auditurus.

I supini, che (in piccol numero) si allontanano da quest'analogia possono riguardarsi come alterati.

E l'alterazione procede pure dalla sottrazione.

Trovasi negli autori

| Necatum e nectum                   | Da <i>necare</i> , uccidere. Da <i>potare</i> , bere. |                              |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Fanatum a Jantum                   | Lautum                                                | lp                           |  |
| Lavaium e tavium                   | e<br>Lotum                                            | ) Da <i>lavare</i> , lavare. |  |
| Lenitum e lentumSancitum e sanctum | Da <i>lenire</i> , lenire.                            |                              |  |
| Sancitum e sanctum                 | Da <i>sancire</i> , stabilire.                        |                              |  |

È manifesto che il secondo di questi supini è un'abbreviazione del primo, per la sottrazione della penultima vocale a o i.

Sectum, da secare, segare.
Frictum, da fricare, stropicciare.
Fotum, da fovere, riscaldare.
Motum, da movere, muovere.

Cautum, da cavere, badare.

Doctum, da docere, insegnare.

Factum, da facere, fare.

Raptum, da rapere, rapire.

Benche i supini analogici più non abbianvi, pure, debbonsi riguardare come abbreviati sul medesimo fare. - Nei due primi vi è stata la sottrazione dell'a penultima. Fovere portava fovetum, donde fovtum, poi fotum. Cautum per cavtum, antica ortografia, offre in uno l'esempio della sottrazione e della mutazione.

## Supini alteratissimi.

Natum, da nascor, io nasco.

Ultum, da ulciscor, io vendico.

Aptus, da apiscor, io acquisto.

Nactum, da nanciscor, io trovo.

Oblitus, da obliviscor, io dimentico.

Profectum, da proficiscor, io arparto.

Adeptum, da adipiscor, io arrivo.

Cretum, da cresco, io cresco.

Pastum, da pascor, io pascolo.

Cretum, da cerno, io discerno.

Il supino analogico di nascor è l'inusitato nascitum, donde si è formato l'usitato nasciturus, nascituro. L'i antipenultimo è scomparso per una prima sottrazione. Sc, non potendo pronuoziarsi avanti alla r, non ha potuto resistere all'urto dell'incontro. Il supino analogico di ulciscor essendo l'inusitato ulciscitum, vi sono state quattro sottrazioni successive per far nascere ultum. La prima ha deciso tutto. Intanto giunti all'inusitato ulcitum, avremmo potuto arrestarci, giacchè si è conservato pascitum, da pasco. Ma si presentava anche un antipenultimo i, che, sottratto, ha prodotto un nuovo incontro, il quale ha resa necessaria la sottrazione del c. Pascitum abbreviato sarebbe andato confuso con potum da poto. Oblitus è il risultamento di più sottrazioni. Oltre a molte sottrazioni, profectum, adeptum hanno sostenuto una mutazione, e cretum, da cerno, offre l'esempio di una trasposizione, senza la quale si avrebbe certum, donde si è formato l'addiettivo cer-

### CAPO III.

#### DELLA MUTAZIONE.

Scribito, scribe - quid scribam? Ponti a scrivere, scrivi - che PLAUT.

- Loquere, hoc scriptum est. PLAUT. Qui legitis flores, fugite hinc.

Mactant lectas bidentes. VIRG.

scriverò? o che vuoi ch'io scriva?

Parla, questo è scritto. Voi che cogliete i fiori, fuggite via di qui.

Sacrificano pecore elette.

Scribito, scribe, scribam hanno un b ; scriptum ha un p ; legitis un g, e lecius un c. Evvi una causa che ha condotto questo doppio mutamento: b e g sono lettere deboli, che non potendo esser pronunziate per ciò avanti il t, che è una lettera forte, diedero luogo alle lettere forti p e c, e questa causa è nella natura delle lettere. Cagioni somiglianti operano incessantemente nelle innumerevoli mutazioni, a cui le parole latine van sottoposte.

Le lettere chiamate vocali sottostanno a cambiamenti ben più che le consonanti.

Imberbus juvenis gaudet equis. HOR.

Barba sonabat. OVID. Agedum, abige a te pigritudinem. PLAUT.

Te ex insulsu salsum feci. PLAUT.

Il giovane imberbe trova diletto ne' cavalli.

La barba risuonava.

Or su, scaccia lungi da te la pigrizia.

Da insulso ti ho reso salso, cioè pieno di sale, faceto.

Ecco la vocale a mutata in e in imberbus, da barba; in i in abige, da age; e in u in insulsus da salsus. Tutte le altre vocali sono pure permutabilissime.

Alii fracti sunt. Cic. Quis nostras sic fregit fores? PLAUT. Turpe est viro, frangi. CIC.

Ruperunt horrea messes. Virg. Segnes rumpe moras. VIRG. Animo metitur ulrumque. Ovid.

Se se mensum aiebat. C1C.

Gli uni sono stati abbattuti. Chi ha in tal guisa rotte le nostre porte?

E vergognoso all'uomo l'essere abbattuto, scoraggiato. Le messi hanno rotto i granai. Rompi i vili indugi.

Col coraggio ei misura l'uno e l'altro.

Ei si diceva misurato.

Se si ammette la lettera nasale n come radicale in frangi, e si considera del pari l'altra nasale m in rumpe; se da un lato si riguarda mensus, misurato, come derivazione di metiri, metior, io misuro, si potrà dire che materialmente vi è sottrazione in fracti e ruperunt e addizione in mensus.

Se poi an, en, um vogliansi tenere come sillabe nasali, converrà credere andasse perduto il suono nasale in fracti e ruperunt, e vi abbia in mensus, e allora queste tre parole sono alterate per via di mutazione. Una doppia ve n' ha in fregit.

Il conoscimento della natura delle lettere, cioè delle loro somiglianze e differenze, spiega sovente le cause delle alterazioni.

#### §. 1. - MUTAZIONE DELLE LETTERE CHIAMATE VOCALI.

## A in E.

Iners, inerte, da in e ars. Inermis, inerme, da in e arma. Con-dere, sabbricare, Imberbis, imberbe, da in e bar- nascondere,

Peregre | in viaggio | dapereager, | Per-dere, perdere, | da lontano | agri, campo. | ecc. ecc.

/ *Abdere*, nascondere, nascondere,
Red-dere, rendere,

In tal guisa abbiamo moltissimi passati tanto di verbi composti, che di semplici.

Eqi, da ago, io agisco. Feci, da facio, io fo. Jeci, da jacio, io getto. Capi, da capio, io prendo. Pe-peri, da pario, io genero. Pe-perci, da parco, io risparmio.

Abegi, coegi, exegi, etc. Esfeci, defeci, suffeci, etc. Abieci, dejeci, injeci, etc. Concepi, incepi, suscepi, etc. Comperi, reperi, aperi, etc.

Questa contrazione dell'a in e ha luogo anche nei supini composti da facio, jacio, capio, pario: confectum, abiectum, inceptum, compertum. Me i semplici conservano l'a: jactum, factum, ecc. I composti di actum la conservan del pari: abactum, redactum, etc.

Ab-igere, igo da ago. Aff-icere icio da facio. Dej-icere, icio da jacio. Insp-icere, icio da specio. Inc-ipere, ipio da capio. Des-ipere, ipio da sapio. Ins-ilire, ilio da salio. Inst-ituere, ituo da statuo.

Conc-inere, ino da cano. Inc-idere, ino da cado.
Inc-idere, ido da cædo.
Ill-idere, ido da lædo.
Ill-idere, ido da lædo.
Imm-inere, ineo, da maneo.
Abditum, da dare.
Domitum, da domare. Tonitum, da tonare.

### A mutata in U.

Insulsus, da salsus. Sculpo, da scalpo. Insultum, da saltum. Præsul, da præ e salio. Exul, da ex e salio,

Insultum, præsul, exul possono anche riguardarsi come alterazioni immediate d'insilio, præsilio, exilio, e come formate per la mutazione dell'i in u, che in vero è molto più frequente che quella di a in u.

Non abbiamo potuto trovare esempi della mutazione di a in o; giacchè cogo, cogito, etc., per co-ago co-agito, offrono anzi una sottrazione che una mutazione.

## E cambiata in I, ecc.

Coll-igere, igo, da lego. Compr-imere, imo, da premo.

Red-imere, imo, da emo. Ins-idere, ideo, da sedeo.

Ma i passati e i supini conservano la e radicale; collegi, collectum; compressi, compressum; redemi, redemptum; insedi, insessum.

### E mutata in U.

Nos gerundus est Thaidi. TER.

Faciundus, per faciendus. PLAUT. Dicundus, per dicendus. PLAUT.

Invece di gerendus. Uopo è cedere, ubbidire a Taide.

N. Questa specie di mutazione non si trova che negli antichissimi autori.

## I mutata in E.

Princeps, da principis. Cœlebs, da cælibis.

Pecten, da pectinis. Murex, da muricis.

Un gran numero di nominativi singolari si sono così alterati. In sulle prime vi è stato sottrazione del penultimo i, donde princips, etc.; poi l'i divenuto di nuovo penultimo, si è mutato in e. Pecten è il prodotto di due sottrazioni e di una mutazione.

## I cambiato in U.

Simul, da simile ..... | Similmente, insieme. Facul, da facile ...... Facultas, da facilitas.

Facilmente.

N. Evvi anche intersottrazione del penultimo i.

## O mutato in U.

Cultum, da colo...... Adultum, da adoleo ....... Questa mutazione è rarissima. Publicola, da populus ......

# Vocali composte.

## Au.

Auceps, da avis e capio ..... | Che prende gli uccelli. Au-spex, da avis e specio.... | Che vede gli uccelli. Au-gurium, da avis e garrio. . Linguaggio degli uccelli. Gramm. Latina.

Sono effetti di una sottrazione, la quale ha fatto imbattere il v in una consonante: così navilu, per esemplo, è divenuto navia; il v, non potendo pronunziarsi, si è cambiato in u, e dall'essere questa vocale unita all'a n'è risultato il suono composto au.

An, en, in, on ed un, am, etc., o suono nasale e mancanza di esso.

## Mensus, misurato ..... | Da metior, io misuro.

La mancanza del suono nasale avviene spessissimo; perchè rende sollecita la pronunzia e perchè gl'incontri escludono le lettere nasali, anzi che chiamarle.

Quindi si ha

Fractum, fregi, da frango. Fressum, » da frendo. Pactum, pegi, da pango. Pictum, » da pingo.

Victum, vici, da vinco.
Fissum, fidi, da findo.
Contusum, contudi, da contundo.
Ruptum, rupi, da rumpo.

#### §. 2. - MUTAZIONI DELLE CONSONANTI DA DEBOLI IN FORTI.

Scripsi, scriptum, da scribo.
» sorptum, da sorbeo.

Nupsi, nuptum, da nubo.

Deglupsi, degluptum, da deglubo.

La mutazione delle forti in deboli è rarissima.

La b radicale, trovandosi, a cagione degl'incontri, avanti un's e un p, non si è potuto pronunziare, perchè queste due ultime lettere richieggon forza, un conato degli organi che le producono. La s per contrario è lettera debole: ora tale è la natura dello stromento vocale, ch'esso non può passar subitamente e senza posa dal debole al forte e viceversa.

Publicus, da populus..... Pubblico, che appartiene al populo.

Si è detto populicus, per sottrazione poblicus; e, per doppia mutazione di o in u e della lettera forte p nella sua debole b, si è avuto publicus.

## G, H, Qu, mutati in C.

Actum, da ago, io fo. Lictor, da ligo, io lego. Lectum, da lego, io scelgo. Tractum, da traho, io traggo. Vectum, da veho, io vettureggio. Coctum, da coquo, io cuoco.



Iunctum, da jungo, io unisco. Rectum, da rego, io dirigo. Luctus, da lugeo, io piango.

Structum, da struo, io fabbrico. Fructus. da fruor, io godo. Fluctus, da fluo, io scorro.

Per abbreviare si fa spessissimo la sottrazione di una vocale, per lo più la penultima; e se s'incontrano una debole e una forte, fa d'uopo che la debole sostenga mutamento o sparisca. Essa si è mutata in forte, del medesimo organo, nei dati esempi.

Alsi, alsum, da algeo. Indulsi, indultum, da indulgeo. Emulsi, emulsum, da emulgeo. Mersi, mersum, da mergo.

Tersi, tersum, da tergo. Ursi, ursum, da urgeo. Torsi, tortum, da torqueo, etc. etc.

La debole è sparita in questi esempi. La g, o la c non han potuto reggere in tale scontro; non per tanto ne veggiamo un esempio in mulgeo, che fa mulctum; sebbene muleum sia più usato. Le altre consonanti si scambian di rado in riguardo dell' incontro.

## Mutazioni organiche.

Accedo, io avvicino, da ad e cedo. | Innoto, io noto, da ad, e noto. Affero, io apporto, da ad e fero. Appeto, io appetisco, da ad e peto.

Aggero, io accumulo, da ad e gero. Arripio, io aggrappo, da ad e rapio. Allido, io urto, da ad, e lædo. Atollo, io innalzo, da ad e tollo.

In tutti questi esempi, attolio è la sola parola, in cui il d sia mutato in una lettera del medesimo organo. Cotal mutazione devesi anche allo scontro; giacchè in simil caso, si è mutato in c in accedo, in f in affero, etc. Lo scopo di siffatto cangiamento è di agevolare la pronunzia delle parole. I Grammatici l'hanno chiamato attrazione.

Così abbiamo

| Occurro, io incontro  | Da ob e curro, io corro.     |
|-----------------------|------------------------------|
| Oppono, io oppongo    | Da ob e pono, io pongo.      |
| Innitor, io appoggio  | Da in e nitor, io mi sforzo. |
| Immitto, io introduco | Da in e mitto, io mando.     |
| Irritus, irrito, vano | Da in e ratus, rato, saldo.  |
| Committo, io commetto | Da cum e mitto, io mando.    |
| Corripio, io prendo   | Da cum e rapio, io rapisco.  |

Veggansi gl'iniziativi ad, cum, in, sub e le loro varietà.

## Altre mutazioni.

| Posui, positum    | Da | pono, io pongo.  |
|-------------------|----|------------------|
| Quæsivi, quæsitum | Da | quaro, io cerco. |

È manifesto che « sta in luogo di n nel primo esempio, e di r nel se-

#### RADICALI.

La prima sezione della nomenclatura ha due ordini, gl'iniziativi e i terminativi.

Per compiere la scienza delle parole occorrerebbe un terzo ordine, cioè quello dei radicali. Trovato, per esempio, im-pav idus, scopriamo il valore dell'iniziativo in, e quello del terminativo idus; ma restando ignoto l'elemento principale pav o paveo, io pavento, non si può giugnere alla conoscenza della parola. Daremo dunque anche dei radicali quel tanto che si richiede, ma lo porremo alla fine dell'opera, perchè riesca più fruttuoso e più breve.

# PARTE SECONDA.

## LESSIGRAFIA.

## FRASI PRENOZIONALI.

NB. Qualunque volta si seguono più esempi dello stesso autore, il nome di questo non viene indicato che dopo il primo di quelli.

### DECLINAZIONI IRREGOLARI.

Mei solius solliciti sunt causa.

Mihi in mentem venit. Me duce, carpe viam. Ovid.

Me intelligis? - Nugas blatis.
PLAUT.

Ego et oleum et operam perdidi.

Nostri nosmet pænitet. TER.

Nostrum amborum ornatum aspicio. PLAUT.

Nobis hæc otia fecit (Deus).

Nobiscum vivit. Hor.

Nos pudet. PLAUT.

Nos fugiamus? - quo? - in patriam.

Tui te nec miseret nec pudet.

Tibi audendum est.
Te præsente, istuc egi, teque interprete.
Te scire oportet.
Tu me amas, ego te amo.
Tu sequere me, vos valete.

Vestri, o vestrum uter advectus est navi. Sono solleciti a cagione di me solo.

Mi viene in mente.

Essendo io guida, mettiti in cammino.

Mi comprendi? - Dici scioccherie.

lo ho perduto e l'olio e la fatica, cioè il tempo e l'opera.

Noi stessi non siamo contenti di noi.

Guardo l'ornamento di noi due.

(Un Dio) ci ha conceduto questi

Vive con noi. .

Ci vergogniamo.

Noi fuggiamo? – dove? – in patria.

Di te tu non hai nè pietà, nè vergogna.

Ti conviene osare.

Ho fatto ciò, te presente, ed essendo tu il mio interprete. È necessario che tu sappi.

Tu mi ami, io ti amo.

Tu seguimi, voi statevi bene.

Chi di voi è stato condotto sulla nave.

Vostrum quivis formidat mallum. PLAUT. Vobis grates habeo. Vobis spectantibus, hic deludetur. Vos valere volumus. Vos estis ambæ meæ filiæ. Vos inter vos partite.

Sui nos indigere volunt.

Sibi quisque habeat quod suum est.
Se dignas contumelias non ces-

savit dicere. TER.
Se bubili condidit. PHÆD.
Sese omnes amant. PLAUT.

Cujus jussu venio, dicam. Cui bono fuerit vide. Cic.

Quo præsente? Quo in loco promisi? PLAUT. Qua de re? - Rogas? Quo de genere natu'st? Quem quæris, ego sum. Quam causam adferam? TER. Quod agis, id agas. PLAUT.

Quid agis? - Nil habeo quod agam. Hor.
Qui fueris et qui nunc sis memineris. PLAUT.
Quis vocat? Quis nominat me?
Quæ res te agitat.
Quod erat ei nomen?
Quid opus est verbis? Ter.

Quorum hominum regio? Hor. Quarum rerum nihil factum. C.Es. Quorum hæo erat summa, mandata remittunt. Quibus debeo, eis reddo. Plaut. Queis contigit oppetere. Virg.

Vostrum quivis formidat mai Ciascund di voi paventa il male.

Vi rendo grazie.
Questi sarà beffato, essendo voi spettatori.
Desideriamo che voi stiate sani.
Voi siete ambedue mie figliuole.
Voi spartite (o giudicate) tra voi.

Vogliono che noi abbiamo bisogno di loro. Ciascuno tenga per sè ciò che è suo. Non ha cessato di dire ingiurie degne di sè

rie degne di sè. Si nascose nella stalla de' buoi. Tutti amano sè stessi.

Dirò per ordine di chi io vengo. Vedi a qual bene, cioè di che utilità sia stato. In presenza di chi? in qual luogo ho promesso?

Di qual cosa? - Tu lo domandi?
Di quale stirpe è nato?
Colui che cerchi, sono io.
Quale ragione addurrò?
Fa ciò che fai, cioè sii tutto intento a quel che fai.
Che fai? - Non ho che fare.

Ricordati chi sei stato, e chi sei ora.
Chi chiama? chi mi nomina?
Qual cosa ti agita?
Qual era il suo nome?
Qual bisogno vi è di parole?
cioè, a che servono tante parole?
Di quali uomini è patria?
Delle quali cose niente si è fatto.

Rimettono gli ordini, de'quali questo era il contenuto. Rendo a coloro, ai quali deggio. Coloro, ai quali è toccato il morire. PLAUT.

Queis...doleat natura negatis. Hor.

Ouos tu convivas quæris?PLAUT. Quas tu mihi tricas narras? Quæ ad rem referunt ... vide sis.

Oui dant eos derides. Ouse te res agitant? Quæ mea flagitia?

Ejus causa vult omnia. Cic.

Ei rei operam dat suam. PLAUT. Eo præsente, ostendit symbolum.

Ea omnes stant sententia. Eo triduo legio octava venit.

Eam esse opinor... is est.Plaut. Eum rem diu disputavi.

ld insa res dicet tibi. Is est amicus qui in re dubia re juvat. Ea res nunc agitur ipsa. Ter. ld eis vitium nocet. PLAUT. Eorum causa obsonatum est.

Earum hic alteram perit.

Eorum inventu res decem pessimas pessum dedi.

Eis respondi. lis profuit. Eisce confectis, navim solvimus.

lis infectis, proficiscitur. Cæs. Eos deserit pudor. PLAUT. Eas, easque res agebam.

Ea facito » quæ ego tibi præcipio.

Ei homines... non condiunt.

Quibus modis me purgem scio. | So con quai modi giustificarmi.

Le quali cose sendo negate, uopo è che la natura soffra. Ouai commensali cerchi tu? Che zacchere mi conti? Vedi, se vuoi, le cose che si appartengono al fatto. Tu deridi quelli che danno. Quali cose ti agitano? Ouali sono le mie ribalderie?

Vuole tutto a cagion di lui, cioè, tutto ciò ch'ei vuole. Si applica a quella cosa. Essendo egli presente, mostra il contrassegno.

Sono tutti di quel parere. In quello spazio di tre giorni giunse l'ottava legione. Penso che sia esso... è desso.

Ho discusso lunga pezza quella cosa.

La cosa stessa te lo dirà. Quegli è amico, che nell'avversità porge aiuto co' fatti. Ora si tratta quella stessa cosa. Ouesto vizio loro nuoce. Si è tenuto banchetto per loro

cagione. Egli ama perdutamente una di loro.

Per l'invenzione di quelle cose ho deteriorato dieci pessime cose.

Ho loro risposto.

Loro è giovato. Fatte quelle cose, abbiamo sciolta la nave (levata l'ancora). Sen parte, senza far quelle cose. Il pudore gli abbandona. Io faceva quelle e queste cose, cioè, ora questo ora quello. Fa quelle cose ch'io ti comando.

Quegli uomini . . . non condiscono.

Gramm. Latina.

li solent dicere: quid opus fuit | Eglino soglion dire: che bisogno hoc? PLAUT.

Eæ nos eluendo operam dederunt.

Ea sunt verba hæc. Gell. Idem es ecastor qui soles.

Eadem hora tulisset ambas. Virg.

ldem facit occidenti. Hor. Eiusdem generis addit pauca.

Eadem fere.

Hujus periclo fit; ego in portu navigo. TER.

Huic gratiam » habeto. PLAUT. Hoc homine mihi est opus. Hac re arbitror id fieri posse.

Hoc quod sedent debilitantur. PLIN.

Hunc volo colloqui. PLAUT. Hanc rem agite.

Hoc volo te scire.

Hic vir, hic est. VIRG.

Hæc illa est misericordia! Cic. Hoc, boc est quod peracescit.

PLAUT. Horum causa agitur fabula.

Harum miserebat. Horum tibi nihil eveniet. Hisce hominibus est opus helleborum.

His demum exactis, devenere locos lætos. Virg.

Hosce satius est docere. PLAUT. Has tabellas dare me jussit.

Hæc vobis dixi per jocum.

Hi sciunt qui hic affuerunt.

Hæ tabellæ te arguunt.

v'ebbe di ciò?

Elleno posero cura a lavarci.

Tali sono queste parole. Affe, tu sei lo stesso che il so-

lito.

La medesima ora ci avrebbe portate via entrambe.

Fa lo stesso che se l'uccidesse. Aggiunge poche cose del medesimo genere.

Ouași le medesime cose.

Si fa con pericolo di lui, cioè, a suo rischio; per me io sono in porto.

Rendigli grazie.

Ho bisogno di quest'uomo.

Con questo mezzo penso che ciò possa farsi.

Da ciò sono debilitate, chè stanno sedute.

Voglio trattenerlo, (parlargli).

Fate questa cosa. Voglio che tu sappi questo.

Quest' uomo, questi è.

Ouesta è quella misericordia! Questo, questo è quel che punge.

La commedia si rappresenta per cagion di questi.

Si aveva pietà di queste.

Nulla di queste cose ti accadrà. L'elleboro è a questi uomini un bisogno, cioè, questi uomini hanno bisogno di elleboro.

Finalmente compiute queste cose, furono ai lieti luoqhi.

È meglio istruirli.

Mi ha imposto di dare queste tavolette.

Vi ho detto queste cose per ischerzo.

Il sanno questi, che vi si trovarono

Queste tavolette ti accusano.

Hæc sunt quæ me excruciant. Queste cose son quelle che mi PLAUT.

Hisce oculis egomet vidi. TER.

Hiccine Achilles est, inquit, tibi? PLAUT.

Illius ergo venimus. VIRG. Illi hoc dicito facturum me. PLAUT.

Duorum affinium > est lubido orationem audire?

Si duarum pænit, addentur duæ.

Duorum corporum video sepulchra duo. Cic.

Duobus nuptæ fratribus erant. PLAUT.

Duabus adde duas. PLAUT.

Duobus corporibus unus erat » animus. Cic.

Duobus his oculis » meis vidi. PLAUT.

 Duabus portis eruptionem fleri jubet. C.E.S.

Duobus exemplis meminerint. PLIN.

Duos sodales conspicor. Plaut. Duo peperit simul.

Duas res simul agere decretum est mihi.

Duo oppida... vides. Virg.

Duo sunt mihi dati, » quos fallam. Ter.

Duæ nos solæ scimus. Plaut. Duo restabant fata tum.

Amborum ingratiis liber possum fieri.

Ambarum misereat » te.

Amborum generum una ratio.

Ambobus nobis sint obnoxii. PLAUT.

Ambabus hæc dicito.

crucciano.

lo stesso ho veduto con questi occhi.

E questi, disse, è un Achille per

Siamo venuti per cagione di lui. Digli che lo farò.

Vi piace di udire il discorso di due affini?

Se spiace di due, due saranno aggiunte.

Veggo i due sepolcri di due corpi.

Erano maritate a due fratelli.

A due aggiungine due.

A due corpi era congiunto un solo animo.

L' ho veduto con questi due miei occhi.

Egli comanda si faccia impeto da due parte.

Si ricordino con due esempii.

Scorgo due compagni.

Ha partorito due fanciulli insieme.

Ho risoluto di fare due cose insieme, o due colpi in un tiro. Tu vedi due città.

Due mi sono stati dati ad ingannare.

Noi due sole il sappiamo. Allora restavano due destini.

A dispetto d'ambidue io posso diventar libero.

Abbi pietà d'ambedue.

La ragione d'ambi i generi è una.

Siano soggetti a noi due.

Di' queste cose ad ambedue.

Ambobus pectoribus his amor A questi due cuori era appreso erat unus. Ovid.

Cum ambobus volo accumbere. PLAUT.

Ambabus malis vorem.

Ambobus pessulis fores occlude.

Ambos amo.

Ambo opportune vos volo. Ter.

Ambas profero (manus). Plaut. Ambo oppida vides. VIRG. Ambo accusandi. Ter. Ambæ manete. Plaut. Ambo mancipia abierunt foras.

Trium litterarum homo (fur), me vituperas!

Te tribus verbis volo. - Vel tre-

Tres latratus edidit. Ovid. Tres lites judicandas dicito. PLAUT.

Tria primum addidi. TER. Tres aderant acerrimi testes. PLAUT.

Tres aberant noctes. Ovid.

Tria eis tribus sunt fata nostra » paria. Plaut.

Vi victum est. Fit via vi. Virg. Vim minis addit. Oviv.

Vis consilii expers mole ruit sua. Hor.

Virium defectio vitiis efficitur sæpius. Cic.

Viribus ille confisus periit. Juv.

Viribus ævi quassatum est corpus. Lucr. Vires acquirit eundo. VIRG.

un medesimo amore.

Voqlio mettermi a tavola con amendue.

Che io divori con ambe le mascelle.

Serra le porte con ambi i chiavistelli.

Vi amo ambidue.

Vi desidero ambidue a tempo. Mostro ambo le mani.

Tu vedi entrambe le città.

Amendue devono essere accusati.

Rimanete ambedue.

Entrambi gli schiavi usciron fuora.

Uomo di tre lettere, tu mi bia-

A tre parole io ti voglio. - O a trecento.

Mandò fuori tre latrati.

Di'che quidicar si debbono tre liti.

Prima aggiunsi tre cose.

Vi erano presenti tre acerrimi testimoni.

Erano lontane, o, erano passate tre notti.

I nostri tre destini sono pari a quei tre.

Si vin**s**e col**la** forza.

Si fa strada colla forza.

Aggiunge la violenza alle minacce.

La forza priva di consiglio succombe pel suo peso, cioè, nulla vale.

La mancanza delle forse sovente vien prodotta dai vizj. Quegli fidato alle sue forze è perito.

Il corpo è stato affranto dalle forze del tempo.

Acquista forze andando.

Vires me deficient. Crc.

Domus ostia centum patuere. VIRG.

Domi sedet totos dies. PLAUT.

Domui hospes erit. Ovid.

Domu » ex hac » ait sese fugere. PLAUT.

Domo, abs te, afferto.

Domum me recipiam.

Domus una non alit canes duos. Proverb.

Domuum magnarum viscera petunt. Juv.

Domorum tecta vident. VIRG. Domibus nostris hospites erunt.

Domibus cellapsis, dormitant in

pulvere. PLIN. Domus suas quemque ire jus-

ait. GELL.
Domos abeamus nostras, sul-

tis. PLAUT. Domus antra fuerunt, Ovid. Le forze mi abbandonano.

Le cento porte della casa si aprirono.

Sta seduto in casa i gierni mteri.

A casa vi sarà un ospite.

Dice, ch'ella fugge da questa casa.

Porta dal**la cas**a, d**a casa tua.** Mi ritirerò in casa.

Una sola cosa non alimenta due cani.

Vanno nelle viscere delle grandi case.

Veggono i tetti delle case.

Alle nestre case vi saranno ospiti.

Cadute le case, dormono nella polvere.

Ordinò che se ne andassero nelle loro case.

Andiamcene nelle nostre case, se volete.

Furon case yli antri.

## DECLINAZIONI REGOLARI.

Terræ filius est. Cic.

Domini ædes pervolat. VIRG.

Hominis facetias risi. GELL. Munus injectio non est in vera bona. Senec.

Rei argumentum dicam. PLAUT. Res monet.

Terræ filius est. Cic.
Terræ applicat ipsum. Ving.
Terra aut mari persequar ipsum. Cic.
Terram video. Plaut.

Terra mater est omniam. Cic. Terra, herilis patria, te video libens. Virg. È un figlio della terra; cioè, un uomo oscuro, di stirpe ignota. Ei vola agli appartamenti del padrone.

Horiso delle facezie di quell'uomo. Sopra i veri beni non si fa colpo di mano.

Dirò l'argomento della cosa. La cosa ammonisce (parla).

È un figlio della terra. Lo pone a terra.

Lo perseguiterò in terra o in mare.

Veggo la terra; cioè, sono alla fine delle mie pene.

La terra è la madre di tutti.

O terra, patria del mio padrone, io ti veggo volentieri. Terrarum dominos evehit ad Innalza fino agli Dei i padroni deos. Hor.

Terris adnare necesse est. VIRG.

Terris jactatus et alto.

Terras numine torquet.

Terræ monstra ferunt.

Domini ædes pervolat.

Domino venatur vertagus. MART.

Domino absente, id ita fit. TER. Dominum generosa recusat. Ovid.

Dominus a coma redit. PHED. Vir me orabat meus. Plaut. Domine, non putavi. PLIN.

Mi vir, i tu, atque arcesse illam. PLAUT.

Juli Flore, scire laboro. Hor. Dominorum discordia ruit domus. Cic.

Dominis parere cogemur. VIRG.

Dominis absentibus, perstrepunt. TER.

Dominos habere debet qui se non habet. MART.

Domini ubi absunt, perstrepunt. TER.

Vini vitio feci. PLAUT. Vino indulgent. Virg. Vino forma perit. Ovid. Vinum potas? album an nigrum? Plaut. Vinum sublimia pectora fregit. OVID. Vinorum diversa genera. CELS. Vinis oculi natabant. Ovid.

Vina repertori nocuere. Prop.

Vina liques. Hor.

delle terre.

necessario approdare alle lerre.

Agitato nelle terre e' in alto mare.

Volge le terre colla sua divinità; cioè governa le terre con la sua potenza.

Le terre producono mostri.

Vola agli appartamenti del padrone.

Il veltro va a caccia pel suo padrone.

Assente il padrone, così accade. Generosa, ella ricusa un pa-

Il padrone ritorna dalla cena. Mio marito mi pregava.

Signore, non ho pensato.

drone.

Marito mio, va tu, e falla venire.

Giulio Floro, desidero sapere. Una casa cade per la discordia dei padroni.

Saremo costretti d'ubbidire a'padroni.

Assenti i padroni, fanno strepito.

Deve aver padroni chi non è padrone di sè.

Quando i padroni sono assenti, fanno chiasso.

L'ho fatto pel vizio del vino. Si danno al vino.

La bellezza vien meno pel vino. Bevi vino? bianco o nero (ros-30) ?

Il vino ha fiaccato petti sublimi, cioè, animi generosi.

Vi sono diversi generi di vini. Gli occhi nuotavano ne vini. Sparqi i vini.

I vini nocquero al loro inventore.

Cic.

Homini nemini servias.

Homine illo opus est. TER. Omni ex numero. VIRG. Hominem quæro. Plaut. Homo es, euge, euge. Homo nibili! non pudet te?

Hominum omnium teterrime!

Hominibus universis male facit. Cum hominibus frugi, ibi bibi-

Homines occupates occupat. Homines fabulantur per viam.

Pectus mucrone recludit. VIRG. Pectus ardet, hæreo. Plaut.

Pectora mulcet. Virg. Pectora sunt potiora manu. OVID. Omnia plena. Virg.

Manus injectio non est in vera bona. Senec. Manui, manum junge. PLAUT. Manu fert lapidem. Manum non verterim. Cic. Manus emicat ardens. Ving. Manuum lotio fiebat post epulas. SENEC. Manibus aquam date. PLAUT. Manibus date lilia plenis. Virg. Manus dedisti. Cic. Manus credunt quod vident. PLAUT.

Rei argumentum dicam. Rei operam dabo. Re bene gesta potasti » scelus. TER.

Hominis ingenui est bene velle. | E proprio di un uomo ingenuo l'esser benevolo.

Non essere schiavo ad uomo veruno.

Si ha bisogno di quell'uomo. Da tutto il numero.

Cerco un uomo.

Sei un uomo, bravo, bene.

Uomo da nulla! non ti vergo-

O il più tetro di tutti gli uomini!

Fa del male a tutti gli uomini. Ivi tu hai bevuto con uomini

Sorprende gli uomini sul fatto. Gli uomini confabulan per istra-

Apre il petto colla punta. Il mio cuore, arde, sono inquieto. Molce i cuori. l petti (i cuori, gli animi), so-

no più potenti della mano. Tutte le cose sono piene, o tutto è pieno.

Sopra i veri beni non si fa colpo di mano.

Stringi mano mano. Con una mano porta una pietra. Non ne volterei la mano.

Uno stuolo ardente si slancia. La lavanda delle mani si faceva dopo il convito.

Date (versate) acqua alle mani. Spargete i gigli a mani piene. Hai rinunciato.

Le mani credono ciò che vegqono.

Dirò l'argomento della cosa. Mi applicherò alla cosa. La cosa essendo stata ben fatta, cioè, essendo riuscita, sei andato a bere, scellerato.

Rem tenes. TER. Res monet. PLAUT. Rerum suarum satagit. TER. Rebus nox abstulit colorem. Rebus in omnibus » magni fit eventus. PLAUT. Res multas tibi mandavi. Res humanæ caducæ sunt. Cic.

Adulteros punivit. TAC. Asperi saporis allium. PLIN. Generi non lavantur cum soceris. Cıc. Gibberi spina remissa. PLIN.

Lacerum » Deiphobum vidit. Virg.

Liberi similes patri. SENEC.

Væ misero mihi! Ter. Presbyteri » coronati sedent. TERT.

Prosperos exitus consequar. Cic. Pueri ludis tenentur.

Teneris annis lustrasti » terras. PLIN. Vespero surgente, decedunt. Hor.

admirator armifer. IMIT. DA VIRG. DA STAT. ecc.

Armigeri non est armiger.

Ægri omnes non convalescunt. Cic.

Agrum hic mercatus es. TER. Apri » fulmen habent in dentibus. Ovid.

Arbitrum » me cepere. TER. Atri dies erant nefasti. GELL. Cancri signa rubescunt. Ovid.

Capri et capræ carpunt VARR. Colubrum in sinu foves. Prov. Cultrum habeo acutum. PLAUT. Ho un coltello acuto.

Tu tieni la cosa (ci sei). La cosa avverte (parla). Egli ha cura de suoi affari. La notte ha tolto il colore alle

In tutte le cose l'evento si stima assai.

Ti ho affid**ato molte cos**e. Le cose umane sono caduche.

Puni gli adulteri. L'aglio è di aspro sapore. I generi non si bagnano coi suoceri. La spina del gobbo è allenta-Vide Deifobo dilaniato.

I figli (nati liberi) sono simili al padre. Guai a me meschino! I preti seggono coronati.

Conseguirò felici risultamenti. I fanciulli sono dilettati dai giuochi. Nei teneri anni tu hai visitato

le terre. Sorgendo vespero, si ritirano.

Colui che porta le armi (o il querriero) è l'ammiratore del querriero. Non avvi scudiere di scudiere.

Tutti i malati non quariscono.

Tu qui hai comprato un campo. I cinghiali hanno il fulmine nei denti.

Mi hanno preso per arbitro. I giorni neri erano nefasti. I segni del cancro cominciano a rosseggiare. I capri e le capre pascono.

Tu riscaldi una serpe nel seno.

Fabros æris amavit. Hor.
Librum edidit. Svet.
Macro pauper agello, noluit.
Hor.
Nigrorum memor ignium (esto).
Pulchro sedet illa recessu. Ovid.
Sacrum extruat lignis focum.
Hor.

Dextrum fuge littus. VIRG.

Tetri odoris sunt. Col. Vafri » non sunt in disputando. Cic.

Ministri minister eris.

Viro vir » hæret densus. Virg.

Saturi fite. PLAUT. Satur sum.

Animi gratia me delegerat. Cic.

Animus est in patinis. TER. Verbi gratia. Cic.

Non verbum verbo curabis reddere. Hor.

Acinacis mutari jussit » vaginam. Curt.

Ædes » aperiuntur. PLAUT.

Ambages, mulier, mitte.

Antes opponuntur postibus. Isid.

Cædibus deteruit Orpheus. Hor.

Cladem divisit in orbem. CLAUD.

Cautes stat horrenda. Cic. Compagibus arctis claudentur belli portæ. Virg. Crates arbuteis texunt virgis.

Fames esse cæpit. CART. Felium in tenebris fulgent oculi. PLIN.

Gramm. Latina.

Fuggi il lido destro.

Amò i fabbri del bronzo.

Diede alla luce un libro.

Povero su magro campicello,
non volle.

Sii memore dei negri fuochi.

Ella siede in bel ritiro.

Fornisca di legne il sacro focolare.

Sono di cattivo odore.

Non sono acuti nel disputare.

Sarai servo di un servo.

L'uomo sta strettamente unito all'uomo. Divenite sazi, o saziatevi. Sono sazio.

Mi aveva scelto per cagione dell'animo, cioè per divertire l'animo, per diletto.

Il mio animo è ne piatti.

In grazia di parola, cioè, per
esempio.

Nè ti curerai di render parola per parola.

Fece cambiare la guaina della scimitarra.

La casa si apre. Donna, lascia le ambagi.

I pilastri anteriori sono opposti agli stipiti posteriori.

Orfeo rimosse (gli uomini) dalle stragi.

Sparse rovine di guerra nel mondo.

S'alza una roccia orrenda. Le porte della guerra saranno

chiuse con istrette commessure. Tessono graticci con verghe di corbezzoli.

La fame cominciò ad essere. Gli occhi de' gatti rilucono nelle tenebre.

11

Fidem sustinet a læva. OVID. Grates tibi ago, summe sol! CIC.

Indolis dedi specimen. PLIN. Labe carere negant. OVID.

Lemures portentaque rides. Hor.

Lues Latius vitiaverat auras.
Ovid.

Manium jura sancta sunto. Cic. Molem et montes imposuit. Virg.

Nubes globantur. PLIN.

Prolem est enixa gemellam.

Pubi præsenti » dico omnibus. PLAUT.

Rupes immineat (tibi) laspu.

Sedibus altis sedent. Ovid. Sæpibus claudatur humus. Plin. Sobolem promittit origine mira. Ovid.

Sordibus lætatur. Cic. Stragem fecit tempestas. Liv.

Struem lignorum faciunt.
Sudem vix ex osse revellit.
Tabes cadavera solvit. LUCAN.

Vatibus hic mos est. PERS.
Vepres pruna ferunt. Hor.
Verres a sue discrepat. VARR.
Vulpes pilum mutat, non mores. SVET.

Altaris aram pessumdedit. PRUD. Ancilia dicta ab ancisu. VARR.

Bacchanalia vivunt. Juv. Se bovili condit. Phæd. Casealia quotidie emundanda. COLUM. Cæpe nefas violare. Juv. Conclavibus sarcinatum (aves).

COLUM.

Dalla sinistra tiene un liuto. Ti ringrazio, o sommo sole!

Ho dato prova di carattere. Negano di esser privi di macchia.

Tu ti ridi de fantasmi e dei portenti.

Il contagio avea viziato le aure latine.

I diritti de' Mani siano sacri. Vi sovrappose mole e monti.

Le nubi si aggruppano. Ha dato alla luce una prole gemella.

Lo dico a tutti, alla pubertà (alla gioventù) presente. Una rupe ti minacci con la sua

caduta.
Stanno seduti in alti sedili.
La terra sia chiusa da siepi.
Promette una stirpe di origine
mirabile.

Trova diletto nelle sordidezze.

La tempesta ha fatto un guasto.

Fanne una catasta di legna.
Appena stacca l'asta dall'osso.
La putrefazione dissolve i cadaveri.

Questo è il costume de'poeti.

I pruni portano le prugne.

Il verro differisce dal porco.

La volpe cangia il pelo, non il vezzo.

Abbattè l'ara dell'altare.
Gli ancili (scudi) così detti dal
lor taglio ricurvo.
Vivono facendo gozzoviglie.
Si nascose nel bovile.
Le dispense da formaggio devono esser neltate ogni dì.
È delitto il toccare la cipolla.
Sono ingrassati nei conclavii.

CIC. Ilia pulsat. VIRG.

Mantelia ferunt. Maria alta tumescunt.

Retia servo. Præsepibus arcent » fucos.

Sedilibus in primis sedet. Hor.

Acri gaudet equo. VIRG. Alacres admittier orant.

Accipitrum genera sexdecim. PLIN.

Non rete accipitri tenditur. TER.

Celebres vidit nuptias. PH.ED. Decembri utere » libertate. Hor. Fratrem lugebat ademptum. OID.

Imbrem in cribrum geris. Plaut.

Insubres Mediolanum condidere. Liv.

Lintribus efferuntur onera. PLIN.

Matri dedit oscula terræ. Ovid. Patres non poenitebat. Cic.

Salubribus » consiliis utamur.

Ventrem mollit » beta. Plin. Volucri freta classe perrerrat. OVID.

Chalybem frænosque momordit. LUCAN.

Dape pavit equos. Ovid.

Grues abituræ congregantur. PLIN.

Heroa lyra sumis celebrare. Hor.

Hiemes orate serenas. VIRG.

Cubilia sibi construunt (aves). Gli uccelli si fanno i letti, cioè i nidi.

Batte i fianchi. Portano i mantili.

I mari profondi zi gonfiano.

Guardo le **ret**i.

Allontanano i fuchi dagli alveari.

Siede ne' primi posti.

Si piace di un cavallo vivace. Giulivi (o volenterosi) domandano di essere ammessi.

Vi sono tre generi di sparvieri.

Non si tende la rete allo sparviere.

Vide celebri nozze.

Usa della libertà di Decembre. Piangeva il fratello morto.

Tu versi la pioggia (l'acqua) in un crivello.

Gl'Insubri fabbricarono Milano.

I pesi sono trasportati colle bar-

Diede baci alla terra madre. I nostri padri non trovavansi scontenti.

Valghiamci di salutevoli consi-

La bietola rilassa il ventre.

Con navi alate, o leggiere va errando negli stretti (o ne'mari).

Morse l'acciaio e il freno.

Nutrì i cavalli con una vivan-

Le gru essendo per partire si radunano.

Tu imprendi a celebrare un eroe colla lira.

Domandate verni sereni. Hydropem levat porrum. PLIN. | Il porro solleva l'idropisia. Gryphas fabulosos reor.
Inopis me finxerunt animi.
Hor.
Plebem a populo divisit. Gell.
Scobe auri porticum stravit.
LAMPR.

Sepis morsus sanatur cucumere. PLIN.

Stipem spargere coepit.

Heu! stirpem invisam! VIRG.

Sues mares inter se dimicant.

PLIN.

Urbem, Romam accipimus.
QUINT.

Ære dato, pingitur. Hor.

Mares animos exacuit. Hor.
Cererem canistris expediunt.
VIRG.
Glires legibus interdicti. YARR.
Rlorem jungit anethi VIRG.

Florem jungit anethi. VIRG.
Morem fecerat usus. OVID.
Ora vacant epulis.
Rores aurora remittit. CIC.

Jure an injuria sunt inimici?

Murem mus fertur accepisse.

Plures calor vias relaxat. Virg.
Pura excreantibus aron dedit.
PLIN.

Rure depes parat. Ovid. » Rus ibo. Ter.

Tellurem amplectitur » nox. VIRG.

Thuris vident arborem Arabes. PLIN.

Acera evannentur extra aream. VARR.

Fædere cautum est. Justin.

Funeris, heu! tibi causa fui! VIRG.

Io credo favolosi i grifi. Mi hanno finto di un animo meschino.

Separò la plebe dal popolo. Coprì il portico di limatura d'oro.

La morsicatura del sepe (piccola serpe) si guarisce col cocomero.

Incominciò a spandere danaro. Oh! stirpe odiata!

I porci maschi si azzuffano fra loro.

Per città, intendiamo Roma.

Dato il metallo (il danaro) è dipinto.

Incitò gli animi virili.

Mettono Cerere, cioè, il pane, nei canestri.

I ghiri interdetti dalle leggi. Aggiugne il fiore dell'aneto. L'uso aveva fatto il costume.

Le bocche mancano di viveri. L'aurora riconduce le rugia-

Sono nemici a ragione o a torto?

Si dice che un topo facesse accoglienza a un altro topo.

Il calore apre più strade.

Diede l'aron (sorta d'erba) a que' che sputavano marcia.

Ei prepara vivande in villa. – Andrò in villa.

La notte abbraccia (cuopre) la terra.

Gli Arabi veggono l'albero dell'incenso.

Le pule si sventolino fuori dell'aia.

Ha provveduto a sè con un'alleanza.

Ohimè! fui la cagione della tua morte!

PLAUT.

Glomere lini exitum invenies. PLIN.

Lateri argivum accomodat ensem. Virg.

Munera, crede mihi, placant hominesque deosque. Ovid.

Olera sunt asparago, rapa. Co-LUM.

Onera accipiunt venientum. Virg.

Operibus » sepsit urbem. NEP.

Ponderi gladius est additus. Liv.

Ruderibus purgandis manus admovit. Suet.

Scelerum caput, salveto. PLAUT.

Sidera vertice tangam. OVID. Ulceribus laser prodest. PLIN.

Vellera fertis oves. Virg. Veneris nec prœmia noris?

Veterem rem novam proferam. PLAUT.

Viscera transigit ensis. Lucan.

Corporibus sede opus est. Cic.

Decoris causa adeunda sunt quævis pericula.

Facinora » sua narrat. Ter. Frigora mitescunt zæphyris.

Fœnore » vos lacerant homines. PLAUT.

Lepores in Alpibus candidi. Pi.in.

Littora littoribus contraria imprecor. VIRG.

Pecoris contagia lædent.

Generis græci est, perbona | È di oreco lionaggio, buonissima.

> Con un gomitolo di filo di lino troverai l'uscita (del labirin-

> Adatta al fianco una spada araiva.

> I doni, credimi, placano gli uomini e gli Dei.

> Lo sparagio e la rapa sono ortaegi.

Ricevono i pesi delle veonenti.

Circondò la città di fortifica-

Una spada fu aggiunta al peso.

Si diede a levar via i calcinacci (i rottami di fabbriche rovinate).

Capo degli scellerati, io ti sa-

Toccherò gli astri col capo. Il laserpizio è buono per le ul-

Pecorelle, voi portate i velli. Nè di Venere (o dell'Amore), co-

noscerai tu i premii. Produrrò qual cosa nuova una vecchia (o antica).

La spada trapassa le viscere.

I corpi hanno d'uopo di una sede.

Per l'onore si dee affrontare qualsivoglia pericolo.

Racconta le sue geste.

I freddi si fan miti pei zefiri.

Gli uomini vi straziano con l'usura.

Le lepri sono bianche nelle Alpi.

Impreco, chè i lidi sian contrari ai lidi.

I contagi del bestiame nuoceran-

Pectora mulcet.

Pignora da, genitor. Ovid.
Stercorum varia genera Col.
Tempori cedere sapientis est.
Cic.
Tergora diripiunt costis. Virg.

Apicem fortuna sustulit. Hor.

Artificum manus miratur. VIRG.

Auspice Teucro » nihil desperandum. Hor.

Carice pastus acuta » jacet. Virg. Cimices nulli accedent. Varr.

Codice enascuntur o radiculæ.

Cortice nucum tinguntur lanæ. Plin.

Culices avertunt somnos. Hor. Duplicem vallum fecerat. C.s.s. Frutices in gurgite sistam. Petr.

Haruspicum munus erat exta inspicere. Val. Max.

Ibices pernicitatis mirandæ.
PLIN.
Ilicibus fremit Apenninus. VIRG.

Illices » malæ rei fuimus.

Illices » malæ rei fuimus.
PLAUT.
Imbrices confregisti » meas.

Sub judice lis est. Hor.

Laticum libavit honorem. Virg.

Murice mutabit vellera.
Obices arcere possunt. Liv.
Podice cæduntur mariscæ. Juv.
Pollice versant » fusum. Ovid.
Pulices amurea fugantur. Pol-

Calma, addolcisce i petti (i cuo-ri).

Genitore, dà i pegni.

Hanvi varie sorta di letami. Proprio è del savio il cedere (lo adattarsi) al tempo.

Tolgono i cuoi alle coste, o (scuojano le coste).

La fortuna ha portato via l'appice.

Ammira le mani (lo stuolo) degli operai.

Auspice Teucro, cioè sotto gli auspici di Teucro, di nulla si dee disperare.

Giace nutrito di pungente carice.

Non si accosterà veruna cimice.

Dal tronco nascono le barbicelle.

Le lane si tingono colla scorza delle noci.

Le zanzare stornano il sonno. Aveva fatto un doppio vallo. Pianterò gli arboscelli nel gor-

L'ufficio degli Aruspici era di osservare le interiora (delle vittime).

Gli stambecchi sono di leggierezza mirabile.

L'Appennino stormisce per l'elci.

Fummo i promotori di mala cosa.

Tu hai spezzato le mie embrici. La lite è sotto il giudice. Versò l'onore (il fiore) dei li-

Versò l'onore (il fiore) dei liquori.

Tingerà la lana col murice.
Possono allontanare gli ostacoli.
I tumori nel podice si tagliano.
Volgono il fuso col pollice.
Le pulci si cacciano colla mor-

chia.

E pumice postulas » aquam. | Vuoi acqua dalla pomice. PLAUT.

Ramicibus exitus obserantur. COLUM.

Silice scintillam excudit. VIRG. Sorices vitibus infesti. Colum. Vertice quot gerit capillos? MART.

Vibices obliterantur. PLIN.

Vindicem armemus manum. SEN.

Alite fertur equo. Ovid. Amite tendit retia. Hor. Antistites estis Saliorum. Cic.

Cælitibus regnis pulsus erat. Ovid.

Comitem quem miserat Ida. Virg.

Divitem quem intelligimus? Cic.

Fomite flammas excitat. LUCAN.

Gurgite ibero tingat equos. VIRG.

Hospitem accipes multi joci. CIC.

Limitem scindit. TAC. Mergites ex spicis fiunt. Colum. Milites equitesque misit. C.E.S. Palmitum duo genera sunt. COLUM.

Poplites procumbunt. Luca. Satellites Medi sequebantur. NEP.

Sospitem et superstitem » vis unicum gnatum. Plaut. Stipitibus duris agitur. VIRG.

Termitem avellito. GELL.

Tramite sicco ad potum eant. PLIN.

Velites desiliunt. Liv.

I passi son chiusi coi rami.

Trae la scintilla dalla selce. I sorci son dannosi alle viti. Quanti capelli ha nel ciuffo?

Le lividure si cancellano (spariscono).

Armiamo la mano vendicatrice.

È portato da un cavallo alato. Tende le **reti a**lla forch**ett**a. Voi siete i presidenti (i capi) dei Salj.

Era stato scacciato dei celesti

regni. Cui Ida avea mandato per compagno.

Chi intendiamo per ricco?

Eccita le fiamme col fomite.

Tuffi i suoi cavalli nel gorgo ibero.

Riceverai un ospite di molta gajezza.

Scinde la via per traverso. Le manne si fanno di spighe. Mandò soldati e cavalieri. Vi sono due sorta di tralci.

I garetti si piegano.

Venivano in seguito i satelliti Medi.

Tu vuoi che il tuo unico figlio sia sano e salvo, e superstite. Si opra, si combatte con duri pali.

Spicca un ramo d'albera col frutto.

Vadano a bere per asciutto cal-

I veliti si sbalzan giù.

ris. VIRG.

Ancipiti ferro effringam cardines. Lucil.

Assem elephanto porrigis. Prov.

Aucupibus noti frutices. Ovid.

Bessem bibamus, MART.

Bovi clitellas vis imponere. Cic.

Cælibes esse prohibento. Capita velamus amictu. Virg.

Carnibus vesci licet. Juv. Neu cineres sparge meos. Ovid. Cognominem patriæ suæ Salamina constituit. VALL. Corda labant. VAL. Cucumerem condito in aquam.

Ebora poliuntur » squatina.

Farra jaciebant, farra metebant. PLIN.

Felle madent » spicula. Ovid. In femore habet leevam. PLAUT.

Gigantes terra produxit. Serv. Hepatis lobum refert hepar. PLIN.

Hominum homo stultissime!

Inguina devinxit » pedibus. STAT.

Itinera duo » erant omnino. CÆS.

Jecinora reperta sunt. PLIN. Jecoris bonitate novere » eos.

Jovis omnia plena. Virg. Lacte atque pecore vivunt. C.E.s. Mella condit amphoris. Hor. Mœnibus urbes accepere. Virg.

Adamante columnæ, ferrea tur- Le colonne son di diamante, la torre di ferro.

Con un ferro a due teste spezzerò i cardini.

Tu offri un soldo a un elefante, cioè, tu operi timidamente.

Gli arboscelli sono conosciuti dagli uccellatori.

Beviamo i due terzi dell'asse. cioè, della misura o del tutto.

Tu vuoi mettere un imbasto ad un bue.

Vietino di esser cel**ibi**.

Noi copriamo i nostri capi di un velo.

È conceduto cibarsi di carni. Non ispargere le mie ceneri.

Fondò una Salamina del medesimo nome della sua patria.

I cuori vacillano.

Nascondi, o metti il cocomero nell' acqua.

Gli avori si poliscòno collo squa-

Farri seminavano, farri mietevano.

I dardi sono temprati nel fiele. Ha la mano sinistra sulla co-

La terra produ**ss**e i giganti.

L'epate (pesce) somiglia un lobo del fegato.

O uomo più stolto di tutti gli uomini!

Legò gi'inguini ai piedi.

Vi erano soltanto due strade.

Sono stati trovati de' fregati. Le hanno conosciute (le oche) dalla bontà del fegato. Tutto è pieno di Giove. Vivono di latte e di bestiame. Nasconde il mele nelle anfore. Hanno circondato le città di mura.

Neminem pol video. - Nemo Non veggo niuno no certo. homo est. PLAUT. Nivem nigram dixit esse. Cic. Noctes atque dies patet atri janua Ditis. VIRG. Occipite es calvo. Auson. Ossibus albet humus. Ovid. Pectine crines diducit. Principum princeps erat. Cic. Pollinem addito et salem. CAT. Præsidem vestrum sinitis vexari. Lıv. Robore nati! STAT.

Sanguine placastis ventos. VIRG.

Seni indulge, senex. Da Juv.

Supellectilem auferre non dubitasti. Cic. Tibicini date. PLAUT. Tripodas geminos » dabo. Virg. Turbine fertur » illa. Lucr.

Unguine ceræ utendum est. COLUM.

Laboris sui fructum capiant. QUINT. Labor omnia vicit improbus. Virg.

Poematis origo dubia est. PLIN.

Poema loquens pictura est. Auctor ad. HER.

Agminis instar » ecce. Agmen agens (Clausus). VIRG.

Cupidinis pravi sunt elementa » eradenda. Hor. Cupido cepit me proloqui. CIC.

Lanuginis instar » comæ. Ovid.

Lanugo netur. PLIN.

Gramm. Latina.

Non v'è nessuno.

Ha detto che negra è la neve. Le notti e i giorni la porta dell'atro Dite è aperta.

Tu hai l'occipité calvo.

La terra biancheggia per le ossa.

Divide i capelli col pettine. Era il primo dei primi.

Aggiugni fior di farina e sale. Voi sostenete che il vostro presidente sia vessato.

O voi nati del rovere! cioè, pieni di vigoria.

Avete placato i venti col sanque.

Vecchio, sii indulgente a pro di un vecchio.

Non hai temuto di portar via la suppellettile.

Date al sonator di flauto.

Darò due treppiedi.

Quella è portata via da un turbine.

Bisogna servirsi dell'unquento di cera (cerotto).

Ricevano il frutto della loro fatica.

L'ostinata fatica tutto vinse.

L'origine del poema è dubbia.

La poesia è una pittura parlante.

Ecco che a quisa di turbine. Clauso conducendo la sua schie-

Uopo è sradicare gli elementi di una passione prava.

Mi ha preso il desiderio di parlare.

I suoi capelli sono come lanugine.

La lanugine si fila.

. 12

Quæstionis finis inventio. Cic.

Quæstio est, jurene fecerit.

Vocis genera permulta.

Vox clamantis in deserto. SEPT.

Regis ad exemplum. CLAUD. Rex eris, aiunt, si recte facies. HOR.

Pedis hæc sunt vestigia. OVID.

Veritatis magna vis est. Cic. Veritas odium parit. Ten. Sitis usserat herbas. Ovid.

Sitis ardor urit guttur.

Spe finis dura ferens. Hor.

Finis coronat opus. PROVERB.

Il fine della ricerca è l'invenzione.

La quistione si è, s' egli abbia operato con divitto.

Vi sono moltissime maniere di voce.

La voce di colui che grida nel deserto.

Ad esempio del re.

Sarai re, dicono, se oprerai rettamente.

Queste sono vestigie di piede. Mi è doluto il piede.

La forza della verità è grande. La verità partorisce odio.

La sete o la siccità avea bruciato le erbe.

L'ardor della sete brucia la gola.

Nella speranza del fine sostenendo i travagli. Il fine corona l'opera.

#### CONTUGAZIONI.

Eram domi imperator summus. PLAUT.

Eras coquus tu solus.
Erat tum dignus amari. Virg.
Eramus nos nostris negotiis »
negotiosi. Plaut.

Eratis » uno nomine ambo?

Erant duobus nuptæ fratribus.

Dicam si potero. Hor.
Dices: quid postea? Cic.
Dicet aliquis: quid existimabas?
Dicemus ficus, dicemus ficos.
MART.
Dicetis » alternis. Virg.

Dicetis » alternis. VIRG.
Dicent te mendacem esse.
PLAUT.

Io era in casa, cioè, in tempo di pace, sommo capitano. Eri cuoco tu solo.

Era allora degno di essere amato. Eravamo premurosi de' nostri affari.

Eravate ambidue del medesimo nome?

Erano maritate a due fratelli.

Dirò, se potrò. Dirai: e poi? Dirà taluno; che pensavi? Diremo fichi, diremo creste.

Direte in versi alternati. Diranno che tu sei un bugiardo.

#### VERBI IRREGOLARI.

beo. Cic.

Esne tu, an non es ab illo milite? Plaut.

Est modus in rebus. Hor. Nos numerus sumus.

Vos estis fratres. Juv.

Sunt certi denique fines. Hor. Eram domi imperator summus. PLAUT.

Ero ut me esse oportet. Eris mihi magnus Apollo. VIRG. Erit illi illa res honori. PLAUT.

Erimus hic, interim potabimus.

Eritis nostræ portus senectæ.

MART.

Erunt induciæ. PLAUT.

Es » bono animo. TER.
Esto sane Sosia, tu. PLAUT.
Esto ut animus sinit.
Este duces, si qua via est.
VIRG.

Ea prima piacula sunto. Neu sim causa doloris.

Essem vere qui assimulabar. TER.

Esse tibi videor desidiosus.

MART.

Fui illic in re præsenti. Plaut.

Fuisti liber, et ego me confido fore.

Fuit Ilium. VIRG.

Fuimus Troes.
Fuistis nobiscum. Cic.
Fuerunt duæ horæ, et non venit! quid ago?

Fuere qui. . . mentirentur. PLIN.

Sum totus vester, et esse de- Sono tutto vostro, e debbo esbeo. Cic. Sono tutto vostro, e debbo es-

> Sei tu, o non sei per quel soldato?

Nelle cose è una misura.

Noi siamo (o facciam) numero.

Voi siete fratelli.

Finalmente sonvi certi confini. Io era sommo capitano in tem-

po di pace.

Sarò come uopo è ch'io sia. Sarai per me il grande Apollo. Quella cosa gli sarà ad onore, o gli farà onore.

Saremo qui, frattanto beveremo.

Sarete il-porto della nostra vecchiezza.

Vi saranno dilazioni, cioè, vi sarà una tregua.

Sii di buon animo (coraggio).

Sii dunque Sosia, tu.

Sia come pensate, come volete. Siate voi le guide, se vi ha qual-

Quelle sieno le prime espiazioni.

() ch' io non sia cagione di dolore.

Sarei veramente colui, ch'io sembrava essere.

Ti sembro essere ouioso.

Sono stato là nel fatto in quistione.

Tu sei stato (o sei divenuto) libero, ed io confido che lo sard. Ilio è stato, cioè, ha cessato di essere.

Fummo Troiani.

Foste con noi.

Sono state, cioè, sono passate due ore, ed ei non è venuto! che fo?

Vi furono que'... che mentivano. PLAIIT.

Fuero qui esse debuero.

Fueris auod esse debueris.

Oui fuerim liber, quæritur.

Si fuissem hic, nihil evenisset mali, TER.

Fuisse.

Futurus sum rusticus, Hon.

Futurus eram rusticus. Futurus ero rusticus. Futurus sim rusticus. Futurus essem rusticus.

Futurus esse rusticus. Futurus rusticus, redegit pecuniam. Hor. Futurus fui rusticus. Futura fui rustica.

Possum scire quid veneris? PLATIT

Potesne mihi auscultare? Potest fieri.

Non omnia possumus omnes.

Potestis ope vestra censerier. PLAUT.

Possunt, quia posse videntur. Virg.

Poteram a terra contingere ra-

Si potero, dabo operam. PLAUT. Fac possim, velim.

Possem tantos finire dolores. Cic.

Posse et velle, hæc duo summa. Virg.

Huic potens erat Alphenus.

Huic potui succumbere culpæ. VIRG.

Fueram liber, me fecit servum. lo era stato libero, mi ha fatto schiano.

> Sarò stato quale avrò dovuto essere.

> Sarai stato quel che avrai dovuto essere.

> Si domanda come io sia stato libero.

> Se io fossi stato qui, niente di male sarebbe avvenuto.

Essere stato.

lo debbo essere, o sono per essere campagnuolo.

Io doveva, o era per ecc.

lo dovrò essere, ecc.

Ch' io debba essere, ecc.

Che io dovessi o dovrei essere campagnuolo.

Dover essere campagnuolo. Dovendo essere campagnuolo, ha messo insieme denaro.

Ho dovuto essere campagnuo/o. Ho dovuto essere campagnuola.

Posso sapere perchè sei venuto?

Puoi prestarmi orecchio? Può farsi.

Non tutti possiam tutto.

Potete essere noverati per la vostra rendita.

Possono, perchè sembra che possano.

Io poteva da terra toccare i rami.

Se potrò, vi darò opera.

Fa ch' io possa, il vorrei.

Potrei dar fine a sì grandi dolori.

Potere e volere, ecco i due punti.

Alfeno era possente, ecc.

Ho potuto succombere a questa colpa.

Eo domum. PLAUT. Is dormitum. It inficias » nemo.

Imus, venimus, videmus. TER.
...... Optime
Itis, pessume hercle dicitis.
PLAUT.
Eunt res. VIRG.

Ibo, et cognoscam quisquis est.
PLAUT.
Ibisne ad coenam foras?

Ibam forte via sacra. Hor.

Ibit istuc in malam crucem.

Ibimus, ibimus utcumque præcedes. Hor.

Ibitis Italiam. Virg. Ibunt per vimina guttæ.

I prae, sequar. TER. I rus. PLAUT. Ito qua tua te fortuna sinet. VIRG.

Neu quis mihi segnior ito.

Ita intro accubitum. TER.

Eunto in vigiliam milites.
PLAUT.
Eam? redeam? TER.

Eas, ne pereas per eas. Prov.

Irem in carcerem recta via.
PLAUT.

lre domum jussit.

Iens. Dexteram complexus euntis. Virg.

Ivi ego illis obviam. C1C. Iturus sum domum. PLAUT.

Iturus es.
Iturus est ipse in Seleuciam.
PLAUT.
Iturus fui.

Vado in casa.
Vai a dormire.
Niuno va contro, cioè, nessuno
il nega.
Noi andiamo, veniamo, veggiamo.
Voi andate ottimamente, ma in
verità parlate malissimo.

Le cose vanno, o procedono. lo andava, o camminava, a caso per la via sacra. Andrò, e conoscerò chi è.

Andrai a cena fuori?
Per costà andrà alla forca.
Noi andremo, andremo comunque tu preceda.
Andrete in Italia.

Le gocce andranno lungo i vimini.

Va avanti, ti seguirò. — Va in villa.

Va dove la tua fortuna ti concederà.

Niuno mi vada troppo lentamente.

Andate dentro (entrate) per sedervi a tavola.

I soldati vadano a fare la guardia.

Uopo è ch' io vada? che ritorni?

È forza che tu vada, affinchè tu non perisca per loro. Andrei in prigione a dirittura.

Ordino di andare in casa.

Andando. Ha stretto la destra
di lui che andava.

Sono andato incontro a loro.

Io debbo andare, o, sono per
andare, in casa.

Tu devi andare, ecc.

Deve andare egli stesso in Seleucia.

Ho dovuto andare, ecc.

Volo ut me amet patrem. PLAUT.

Vis ergo exeperiamur? Virg.

Quid vult sibi hæc oratio? Ter. Ut volumus, non licet. Vultis auscultando operam da-

re? PLAUT.

Volunt pro laude pacisci. Virg.

Volebam ego ex te percontarier. PLAUT.

Si te volam, ubi eris? Ut voles, nobis legem imponito. Velim fieri possit.

Vellem hercle factum. TER.

Velle parum est, cupias oportet. Ovid.

Volens facilisque sequetur. VIRG.

Volui dicere » stertit. PLAUT. Quid voluisti? cogita. TER.

Nolo mentiare.

Non vis obviam me hisce ire. PLAUT.

Non vult te scire se redidisse. Ter.

Nolumus hunc regnare. SEPT. Non vultis ad opus ire? Ovid. Nolunt ubi velis, ubi nolis cupiunt ultro. Ter.

Quod nolebam fugiebatis.PLAUT. Nolam, ubi noles. TER.

Noli metuere.

Nolito in serium convertere. PLAUT.

Nolite cogere socios. C1C.

Nolunto ire inficias. PLAUT. Nolim quidem hercle. Voglio che ami me, che gli son padre.

Vuoi dunque che sperimentiamo?

Che vuol dire questo discorso? Come vogliamo, non è lecito.

Volete prendervi cura di ascoltare?

Vogliono patteggiare per la gloria.

Voleva io aver contezza da te.

Se ti vorrò, dove sarai? Imponci la legge come vorrai. Uopo è ch' io il voglia, se può farsi.

Vorrei certamente che fosse stato fallo.

Volere è poco, bisogna che tu desideri.

Volente e facile il seguirà, cioè, il seguirà facilmente, e di buona voglia.

Ho voluto dire russa. Che hai voluto? pensaci.

Non voglio che tu mentisca. Tu non vuoi ch'io vada incontro a loro.

Non vuole che tu sappi ch' egli è tornato.

Non vogliamo ch' egli regni. Non volete andare al lavoro?

Non vogliono quando vuoi, quando non vuoi spontaneamente bramano.

Evitavate quel ch'io non voleva. Non vorrò, qualora non vorrai.

Non voler temere, cioè non te-

Non voler prender sul serio.

Non vogliate forzare, cioè, non forzate, gli alleati. Non vogliano negare. Certamente io non vorrei. Nollem accidisset boc tibi.

Nolle se non probabit. Cic.

Nolens. Nolente senatu, traximus imperium.

Nolui iterare. PLAUT.

Malo laudari quam culpari.

Mavis ut abeat.

Mavult perdere dimidium, quam credere totum. Mart.

Malumus credere totum.

Mavultis damnari? Plaut. Malunt metui quam amari.

Malebam. Malam quod males.

Malem mori quam, etc. Mallem auferre in præsentia.

Malle te arbitror. PLAUT.

Malui compilari quam venire.

FLOR.

Fers ut ferri decet. PLAUT.

Fert usus, fert res. CIC. Fertis aratra, boves. VIRG.

Fer pectus in hostem.
Ferto sententiam. CJC.
Ferte arma. VIRG.
Fortote vos invicem. TER.
Ferrem tibi suppetias. PLAUT.
Ferres infortunium. TER.

Ferre videt sua gaudia ventos. VIRG.

Jam, inquam, hic adero. TER. Dabo, inque. PLAUT.

Non vorrei che ciò ti fosse accaduto.

Ei non proverà di non volere, cioè, che non vuole.

Abbiamo preso il comando, non volendo il Senato (contra il volere del Senato<sub>i</sub>.

Non ho voluto reiterare.

Amo meglio essere lodato che biasimato.

Tu vuoi piuttosto che se ne vada. Vuole piuttosto perdere la meta, che prestare il tutto.

Voglium piuttosto confidare il tulto.

Volete piuttosto essere condannati. Vogliono piuttosto esser temuti che amati.

Io amava meglio, ecc. Amerò meglio ciò, che tu amerai meglio.

Vorrei piuttosto morire, che ecc. Amerei meglio toglierlo in presenza.

Penso che tu ami meglio. Volli piuttosto essere spogliato (rubato), che venduto.

Tu il sopporti come conviene sopportarsi.

L'uso porta, o vuole, ecc.
Buoi, voi portate, o strascinate,
gli aratri.

Porta il petto contro il nemico. Da il tuo parere.

Portate le armi.

Soppartatevi scambievolmente.

Ti darei soccorso.

Ti trarresti addosso una disgrazia.

Vede che i venti portano via i suoi diletti (la sua gioia).

Or ora, diceva, o, dico, sarà qui. Darò, diglielo. Aio recte. Ouid ais? Ain vero? - Aio enim vero. Negat quis? nego; ait? aio.

Hodie uxorem ducis? - Aiunt. Ai vel nega. Plaut.

Dico bene, o, parlo giustamente. Che dici? Dici di sì? - io dico di sì. Qualcuno dice di no? Io dico di no; dice di sì? io dico di sì. Oggi tu prendi moglie? - Il dicono, o si dice. Di'sì o no.

## CONIUGAZIONI REGOLARI.

Video. Hor. Videre licet. Cic.

Dico, ego tibi dicere possum. Cic.

Scire hoc vis. TER.

Facio ut me facere oportet. PLAUT.

Do fidem futurum. TER.

Das nunquam, semper promittis. MART.

Dat veniam corvis, vexat censura columbas. Juv.

Damus, petimusque vicissim. Hor.

Datisne argentum? PLAUT. Dant animos divitiæ. Liv. Dabam » jura domosque. VIRG. Dabo ubi scire possis. PLAUT.

Dabis, improbe, pænas. VIRG.

Dabit deus his quoque finem.

Dabimus in omnem memoriam. SEN.

Dabitis nobis negotium. C1C. Dabunt di quæ exoptes. PLAUT.

Da, sodes, abs te. Dato excruciatum me.

Dare nobis verba putas? Hon. | Ti credi darci parole (acconcarcela)?

> lo veggo. - È permesso di vedere.

Il dico, io posso dirtelo.

Tu vuoi saper questo. Fo come mi convien fare.

Do la mia fede, cioè, la mia parola, che ciò sarà. Non dai tu mai, sempre prometti.

La censura da perdono, o, perdona, ai corvi, e vessa le colombe.

Diamo, e chiediamo a vicenda.

Date il danaro? Le ricchezze danno coraggio. lo dava leggi e case.

Dard, cioè, procaccierd, come tu possa sapere.

Malvagio, tu darai, cioè, pagherai il fio (sarai punito).

Iddio darà (metterà) fine anche a questi (mali).

Daremo in ogni memoria, cioè consacreremo all'immortalità.

Ci darete la commissione. Gli Dei ti daranno quel che desideri.

Da (paga) del tuo, se ti piace. Dammi tormentato, cioè, mettimi alla tortura.

Dato se in pedes. Date potestatem mihi. TER. Datote quod dixero. PLAUT. Danto manus. Da Hor. Ut dem tibi viaticum sequere me. PLAUT.

Darem nisi soleres per te sumere. PHÆD. Dare nobis verba putas? Hor.

Dans fidem, jurans » venit. Dedi pecuniam, dum fuit. GELL.

Dedisti ne argentum? - Factum. PLAUT. Datum » oportet ire operam.

Datu meo, aurum aiebat se tibi ferre.

Daturus tibi nihil sum. Daturus es. Daturus nemo est prandium. PLAUT. Daturi sumus. Daturi ne estis fœnus mihi? PLAUT. Daturi sunt. Daturus eram. Daturus ero. Daturus sim. TER.

Daturus essem. Daturus esse diceris.

- Ceratis nititur pennis, vitreo Daturus nomina ponto. Hon. Daturus jam fui z argentum.

Daturus fueram, etc. Daturus ero, etc. Daturus fuerim, etc.

Daturus fuissem, etc.

Gramm. Latina.

Si dia a gambe, cioè, fugoa, Datemi potestà. Date quel che avrò detto. Diano le mani, cioè rinuncino. Sequimi, affinchè io ti dia il viatico lla spesa di viaoqio).

Darei, se tu non fossi solito prendere per te stesso. Tu credi darci parole? (ingan-

narci).

È venuto dando la sua fede. qiurando. Ho dato danaro, finchè ve n'eb-

Hai dato danaro? - È fatto.

È necessario andare a dar ope-

ra (cioè operare). Ei diceva di portarti l'oro (avuto) del mio dare, cioè, che gli aveva dato. Non debbo darti nulla. Tu devi, o sei per dare. Niuno deve od è per dar pranzo.

Dobbiamo dare. Siete per darmi l'usura?

E' sono per dare. Io doveva o era per dare. Io dovrò dare, ecc. Che io debba dare o sia per

Che io dovessi o dovrei dare. Tu sei detto dover dare, cioè, si dice che sei per dare. Sostiensi sulle incerate penne,

dovendo dar nome al vitreo mare.

Già ho dovuto dare o sono stato sul punto di dar danaro. lo aveva dovuto dare. Avrò dovuto dare.

Ch' io abbia dovuto dare. Che io avessi o avrei dovuto

dare.

Daturus fuisse, etc.

Video meliora proboque. OVID. Vides ridiculos nihili fieri. PLAUT.

Videt plus naso quam oculis.

Videmus Italiam, Italiam! Virg. Videtis quo in loco res hæc siet (per sit). TER.

Vident (nihil) nisi quod lubet.

Videbam in futurum. Liv. Videbo te propediem. Cic. Videbis, ut soles, omnia.

Videbit permixtos heroas » divis. VIRG.

Videbimus quid opus sit. TER. Videbitis numquid hoc placeat. PLAUT.

Videbunt gratiam referentem.

Vide sis. PLAUT. Me vide. TER. Videto unum illud. Cic.

Videto quid potest pecunia.
PLAUT.

Videte quid acturi sitis. Vidento etiam atque etiam.

Fac videam, si vis me vivere.
PLAUT.

Ne viderem, effugi foras. TER.

Videre videor jam illum diem. TER.

Videns pereo.

Vidi jurgantem ancillam. Vidisti quo Turnus equo? Ving.

Visum nutricem iit. Ter. Visu formæ terribiles. VIRG.

Dico ut res est. PLAUT.

Aver dovuto dare.

Veggo il meglio, e l'approvo. Tu vedi che dei ridicoli non si fa alcun conto.

Vede più col naso che con gli occhi.

Veggiamo l'Italia, l'Italia! Voi vedete in quale stato sia la

Non veggono se non ciò che lor piace.

Io vedeva nell'avvenire.

Ti vedrò fra poco.

Vedrai il tutto, come sei solito, cioè, baderai a tutto, ecc.

Vedrà gli eroi mischiati cogli Dei.

Vedremo che mai sia d'uopo. Vedrete se questo vi piace.

Vedranno rendere favore per favore, o la pariglia.
Vedi, se vuoi. – Guardami.
Vedi quello solo, cioè, bada a quella sola cosa.
Vegga chè cosa può il danaro.

Vedete quel che dovete fare. Veggano ben bene.

Fa che io vegga, se vuoi ch' io viva.

Affinchè io non vedessi. cioè, per non vedere, fuggii fuora.

Mi sembra già veder quel giorno.

Perisco vedendo, o, svegliato. Ho veduto l'ancella bisticciare. Vedesti su quel cavallo Turno?

È andato a vedere la nutrice. Sono sembianze a vedersi terribili.

Dico come la cosa è.

Dicis cursim aliena. Cic.

Dicit semper ex tempore. Plin.

Dicimus: exaudi. Ovid. Dicitis vera, fateor. PLAUT.

Dicunt, summum jus sæpe summa est malitia. TER. Dicebam tibi, Galla, senescimus. Auson. Dicam horrida bella. VIRG.

Dices: quid postea? C1C. Dice - dic quod te rogo. PLAUT. Dicito quidvis, non nocebo.

Dicito quisque maxima voce. Cic. Dicite, felices animæ. VIRG. Dicitote animo præsenti. Ter. Dicunto causam oratores. Cic.

Dicam guid sis? MART. Dicerem » ni sciretis. Ter. Dicere pene sum oblitus. PLAUT. Hoc dicens, eduxit telum. VIRG.

Dixi, Phormio...Dixi. Ter.

Is dictum vale et cubitum. PLAUT.

Dictu facilius » nihil est. TER. Percennione et Vibuleno sacramentum dicturi sumus. TAC.

Percennio sacramentum dicturi fuimus. TAC.

Scio ego officium meum. PLAUT. Scis ordine ut æquum est.

Scit » omnes linguas. Plaut. Scimus jam nos, si hi sciant. Dici di volo cose fuor di proposito.

Dice, o, parla, sempre all'improvviso.

Noi diciamo : esaudisci.

Voi dite cose vere (o il vero), lo confesso.

Dicono, una somma giustizia sovente è somma perversilà. Io ti diceva, Galla, noi invecchiamo.

Dirò, racconterò o celebrerò orribili guerre.

Dirai: e poi? Di' - Di' quel che ti domando. Di' qualunque cosa, non ti nuocerd.

Ciascuno dica a voce altissima.

Dite, parlate, anime felici. Dite, parlate, arditamente. Dicano, trattino, la causa gli oratori.

Vuoi ch' io dica quel che sei? Il direi, se nol sapeste. Ho quasi dimenticato di dire. Dicendo questo, estrasse il dardo.

Formione ho detto (tale è la mia volontà). Ho detto ; cioè, ho finito di parlare.

Vai a dir buona notte, e a coricarti.

Niente è più facile a dirsi. Dobbiam noi dire, cioè, prestare il giuramento a Percennione, e a Vibuleno? Abbiamo dovuto prestare, o fum-

mo per prestare, o sul punto di prestare, ecc.

So il mio dovere. Sai per l'appunto com' è giusto.

Sa tutte le lingue. Noi già sappiamo, se questi il sappiano.

Scitis, ait, mortem non posse | Voi sapete, disse ella, che la negari. Mart.

Sciunt mi respondere, quos rogo. PLAUT.

Sciebam ut esse me deceret.

Sciam, si dixeris. Scies hoc ita esse. Sci latine; turpe nescire. CIC.

Scito scire me ex hoc. PLAUT. Scito se minimi pretii. Scite omnia ordine.

Scitote neminem » esse repertum. Cic.

Sciunto viam qua domum redeant. TER.

Ut sciam vos scire » rem, agite.

Aliud si scirem, id pollicerer tibi. TER.

Scirent si ignoscere manes. VIRG.

Scire expeto. TER. Sciri potest. Cic.

Sciens cavebo. TER.

principio. Scivi equidem in PLAUT.

Scitum iri de argento speras. TER.

Scitu cuivis facile est.

Facio obsidium Ilio. PLAUT.

Facis delicias.

Facit ad stomachum nostra lagena. Mart.

Facimus vestimentis nomina. PLAUT.

Facitis magni, pessumæ. Faciunt animos divitiæ. Liv.

Faciebam me bardum. PLAUT.

morte non può essere ricusata (impedita).

Sanno rispondermi coloro, che interrogo.

lo sapeva come mi conveniva essere.

Il saprò, quando l'avrai detto. Saprai che questo è così.

Sappi parlare latino, è vergognoso ignorarlo.

Sappi ch'io lo so da lui.

Sappia ch' ei vale pochissimo.

Sappiate tutte le cose (tutto) per ordine.

Sappiate che non si è trovato nessuno.

Sappiano la strada donde ritornino in casa.

Fate dunque che io sappia, che voi sapete il fatto.

Se io sapessi altro, te lo promellerei.

Se i Mani sapessero perdonare.

Bramo sapere. – Si può sapere.

Sapendo (ciò), me ne guarderò. L'ho saputo io veramente fin dal principio.

Tu speri che si va a sapere, cioè, che si saprà qualche cosa quanto al danaro.

E facile a sapersi da chiunque.

Fo l'assedio ad Ilio, o assedio Ilio.

Dai delizie (scherzi con grazia). La nostra fiasca fa (bene) per lo stomaco.

Noi fucciamo, o, diamo i nomi ai vestimenti.

Voi fale gran conto, pessime.

Le ricchezze fanno, cioè crescono, gli **anim**i.

Io mi faceva o mi fingeva sciocco.

Faciam ut facias facilius.

Facies moram » mibi.

Face verba. OVID. Fac periculum in palæstra. TER.

Ita facito, age, ambula ergo.
PLAUT.
Facito, ut poterit. CIC.
Facite æqui sitis. Ter.
Facitote manibus pedibusque.
Faciunto ex necessitate. PLIN.
Ouid faciam? non eam? Ter.

Facerem aliquid, ut hoc ne facerem. TER. Facere te oportet. PLAUT. Faciens verba, turbas faciet.

Feci: faciundum fuit. TER. Id factum iri » audierat.

Hæc mihi facilia factu facta sunt quæ volui effieri. PLAUT.

Trahunt siccas machinæ carinas. Hor.

Trahimur omnes studio laudis. Cic.

Trahere, rapere quisque sibi. SALL.

Trahi vento mirabere nubem. VIRG.

Trahebantur Primaeïa virgo.

Trahe, fuge, late. PLAUT.
Traxit per pulpita vestem. Hor.
Tot traxisse moras tædet. Virg.
Traxere colorem » nigrum.
OVID.

Traxerunt • in suam sententiam. Liv.

Clamavi ad te, Domine. Sept. Clamo mihi ipse: numera. Senec. Fard che tu faccia più facilmente.

Tu mi farai ritardo, mi tarderai.

Fa parole, parla.

Fa prova nella palestra (lot-

Fa così, coraggio, va dunque.

Faccia come potrà.

Fate che siate giusti.

Fate colle mani e co'piedi.

Facciano secondo la necessità.

Ch' è d' uopo ch' io faccia?

ch' io non vada?

Farci qualche cosa per non far questo.

Bisogna che tu faccia.

Facendo parole, cioè aringando, ecciterà turbolenze.

L'ho falto: è bisognato farlo. Aveva inteso dire che si andava a far questo.

Mi son riescite più facili a farsi queste cose, le quali, ecc.

Le macchine trascinano le asciutte carene.

Tutti siam tratti dal desiderio della lode.

Ciascuno comincia a trarre a sè, a rapire.

Sarai maravigliato al vedere la nube traportata dal vento.

La vergine Priamea (la figlia di Priamo) veniva strascinata. Tira, fuggi, nascondi.

Strascica la vesta sul teatro. Rincresce aver tanto indugiato. Hanno contratto o preso un

color nero. Trassero nella propria opinione.

Ho gridato a te, o Signore. Grido a me stesso: numera. Delevi lacrymis epistolas tuas. Ho concellato colle lagrime le tue lettere.

Deleo ex animo omnes mulie-

Deleo ex animo omnes mulieres. TER.

Petivi » montem, sublato genitore. VIRG.

Petii, et exoravi. Quint. Tacui, tacendum putavi. Cic.

Taceo novercas. SEN.
Vidi aquam egredientem. SEP.
Video animo. Cic.

Abdidit se in Macedoniam.

Abdo me in bibliothecam. Astiti, aurem admovi. TER.

Asta atque audi. PLAUT.

Ceciderunt fulgura » cœlo.
Virg.
Cadunt de montibus umbræ.
Cæcidimus hostes. Cic.

Cæduntur vigiles. VIRG.
Cecinit receptui. CIC.
Non canimus surdis. VIRG.
Cucurrit Puteolos. CIC.
Curritur ad prætorium.
Dedit initium artis observatio.
QUINT.

Do manus scientiæ. Hor.

Didicerat latine loqui. SALL.

Disce quid sit vivere. TER.

Fefellit eventus » vota. CLAUD.
Fallebat curas labor. Ovid.
Fac memineris. Ter.
Memini qui panem dederint.
PH.ED.
Momordit » paupertas. Cic.

Mordet cura medullas. Ovid. Pepedi ficus. Hor.

tue lettere.
Cancello, scaccio dal cuere tutte
le donne.
Andai sul monte, recatomi in
collo il genitore.
Ho domandato, ed ho ottenuto.

Ho taciuto, ho stimato che si dovea tacere.

Tacio le matrigne. Ho veduto uscir l'acqua. Veggo coll'animo.

Si ritirò, o si nascose in Macedonia. Mi nascondo nella biblioteca.

Mi fermai, ed accostai l'orecchio.

Sta vicino (o fermati) e ascolta. Caddero fulmini dal cielo.

Le ombre cadono dai monti.

Le ombre cadono dai monti.
Abbiamo tagliato a pezzi i nemici.

Le sentinelle sono trucidate. Suonò la ritirata. Noi non cantiamo ai sordi. Corse a Pozzuoli. Si corre al Pretorio.

L'osservazione ha dato il principio dell'arte.

Do le mani, cioè rinunzio alla scienza.

Aveva imparato a parlare latino.

Impara che cosa sia il vivere. L'evento ha ingannato i voti.

La fatica ingannava le cure. Fa che te ne ricordi. Mi ricordo di coloro che mi han-

Mi ricordo di coloro che mi hanno dato il pane. Lo ha morso la povertà

Lo ha morso la povertà. La cura arriva le midolle. La fica (Prioro fatto di fica

Io fico (Priapo fatto di fico) tirai un peto. me. MART.

Pependit in arbore. Cic.

Pendent circum oscula nati

Pendunt Pæni stipendia. Enn.

Pepigerunt ante parentes. CAT.

Pango carmina. Luc.

Pepercisse quam perdidisse mavult. Cic.

Parcendum auribus.

Parce nimium cavere. Hor.

Peperit urbes philosophia. Cic. Parit gallina » ovum. Pepulisti fores. TER. Pelle timorem. VIBG. Poposcit pateram. Poscit equos. Pupugit animos » suspicio. APUL.

Spoponderunt consules. Liv. Spondet fortuna salutem, Cic. Stetit unda fluens. SEPT. Stat sua cuique dies. VIRG.

Pungit me auod scribis. Cic.

Se stitisse » testificatur iste.

Sistit equos bijuges. VIRG.

Tetendit insidias consuli. SALL. Tendunt vela noti. VIRG.

Tetigisti acu. Plaut.

Tangis en ipsos metus. SENEC. Totondi hunc auro. Plaut.

Tondent dumeta juvenci. VIRG.

Pedere, Crispe, audes p coram | Crispo, tu osi spetezzare in mia presenza.

È stato appeso ad un albero. I figli pendono intorno ai baci. cioè, desiosi aspettan baci.

I Cartaginesi pesano o pagano ali stipendii.

I genitori hanno convenuto, conchiuso innonzi.

Io pianto, cioè, fo, componao versi.

Vuol meglio aver risparmiato che dissipato.

Conviens aver riquardo alle orecchie, cioè, a chi ascolta. Tienti di badare più del dove-

La filosofia fe' nascere le città. La gallina fa l'uovo. Hai bussato le porte. Scaccia, bandisci il timore. Domandò una coppa. Chiede i cavalli.

Il sospetto punse gli animi.

Mi punge, m'incresce ciò che scrivi.

I consoli promisero.

La fortuna promette salute.

L'onda corrente si arrestò. Ad ognuno sta fissato il suo

Costui attesta essersi presenta-

Ei ferma i due cavalli avvinti al cocchio.

Ha tramato insidie al consolo. I venti tendono, gonfiano le ve-

Hai toccato con l'ago, cioè hai colto nel segno, ci hai indovi-

Ecco tu tocchi gli stessi timori. L'ho tosato. L'ho spogliato dell' oro.

giovenchi sfrondano gli spineti.

Tundet pede terram. Hor.

Si illum allexero » Rex sum.

Alliciunt somnos motusque merumque. Ovid.

Amixit » celerius mater. VARR. Amicitur arbos vitibus. Ovid.

Anxit ea res animum eius. Gall.

Angit me illa cura. Cic.

Arrexere animos Itali. VING.

Arrige aures Pamphile. TER.

Aspexi et illico cognovi.

Aspice nunc ad sinistram. PLAUT.

Auximus arte vias. Propert.

Augetur remis cursus aquæ. OVID.

Cinxerunt æthera nimbi. Virg. Cingit vitta comas. Ovid. Clanxit tuba. VALER.

Clangunt aquilæ. Autor. Pril. Ovid. Dilexit amicum. VIRG.

Diliges me et amabis. CIC. Dixi quæ volui, vale. PLAUT.

Dic, dic, quæso clarius. Cic.

Distinuit nos a feris. PLIN.

austeritas. Cic.

Duxit Albini filiam.

Duc age, duc ad nos. VIRG.

Tutudisti aures jam satis. Plaut. | Già ci hai battuto, cioè, ci hai rotto abbastanza le orecchie. Batterà la terra col piede.

Se il posso adescare, son re.

Il moto e il vino conciliano il sonno.

La madre lo vesti più presto. L'albero è vestito, o circondato dalle viti.

Quella cosa affiisse l'animo di

Quel pensiero mi tormenta, mi ange.

Gl'italiani levaron gli animi, cioè, preser coraggio.

Drizza gli orecchi, cioè, ascolta attento, o Panfilo.

L'ho veduta, e a un tratto l'ho conosciula.

Ora quarda a sinistra.

Abbiamo cresciute le strade con l'arte.

Il corso dell'acqua si rinforza coi remi.

Cinsero l'etere i nembi.

Una benda cinge la chioma.

La tromba ha suonato, **squil**-

Le aquile stridono.

Amò l'amico.

Mi distinguerai, e mi amerai.

Ho detto quel che dir voleva, addio.

In grazia, di', di', o, parla, più chiaro.

Ci ha (la ragione) distinti dalle fiere.

L'austerezza distingue i maschi.

Ha condotto in casa, cioè, ha sposato la figlia di Albino.

Su via, guidalo, guidalo noi.

Emunxi argento senes. TER.

Emungam hominem probe.
PLAUT.

Fixit leges pretio, atque refixit.

Virg.
Figat humo plantas.

Fingeris ad rectum. Hor.
Flixere » obvia. Lucan.
Se fligit in terram. Liv.
Frixerunt et molis fregerunt.
PLIN.

Finxit » te ad honestatem. Crc.

Frigunt, deinde molis frangunt.

Intellextin'? - Probe. Ter.

Intelligo quid loquar. Cic.

Junximus hospitio dextras.VIRG.

Junge p<del>ares</del>. Linxisse mel mihi visus sum.

Lingere » mel mihi videor.
PLAUT.
Luxerunt » parum mea studia.
CIC.

Lucet in tenebris » virtus.
Luxerunt eum matronæ. Liv.
Luget senatus. Cic.
Minxisti currente carina.MART.
Mingere (o meiere) vis iterum?
Mulxit jam oves custos. Virg.
Bis mulget in hora. Virg.
Quem neglexit, alam. Ter.

Jam negligo matris iram. Plaut.

Ninxerat tota passim silva. Ningit » toto aere. Virg.

Panxit maxuma facta patrum.
CIC.
Pangis aliquid Sophocleum?

Gramm. Latina.

Ho smunto, cioè, ho cavato danaro dai vecchi, ho spogliato i, ecc.

Trappolerò quest' nomo a maraviglia.

A forza di danari fece le leggi, e le annullò.

Ficchi, o, metta le piante dentre la terra.

Ti ha formato (la natura) all'onestà.

Sei fatto pel bene.

Urtarono quel che s' incontrò. Si urta, cioè, si gitta per terra. Hanno abbrostito, e franto colle macine.

Abbrustoliscono, e poi schiacciano con le macine. Hai capito? – Benissimo. So bene quel che dico. Ci strignemmo le mani in segno

Ci strignemmo le mani in segno di ospitalità. Unisci accomia di emali

Unisci, accoppia gli eguali. Mi è parso di aver leccato il mele.

Mi sembra leccare il mele.

I miei studi hanno splenduto poco.
La virtù splende nelle tenebre.
Le matrone lo piansero.
Il senato è in lutto.
Hai orinato, correndo il naviglio.
Vuoi orinare di nuovo?
Il custode già munse le pecore.
Le munge due volte l'ora.
Nutrirò colui ch'ella ha trascurato.

Già sprezzo lo sdegno della madre.

Aveva nevicato in tutta la selva. Nevica in tutto l'aere, per tutto.

Ha fissato, cioè celebrato le grandi geste degli avi. Pianti tu, cioè, fai qualche cosa degna di Sofocle?

4.6

Perrexi Romamque perveni.
Perge quo cæpisti.
Pinxit Apelles, finxit Lysippus.
PLIN.
Pingit barba genas. MART.
Planxi » tum demum pectora.
Ovid.
Plangunt littora fluctus. Lucilius.
Punxit me ille aculeus, quod.

Punxit me ille aculeus, quod.
Diom.

Pungit me, quod scribas. Cic.

Rexere saggittas. Lucan. Rege tela per auras. Virg. Sanxi vota deis. STAT. Sancit victoria pacem. CLAUD.

Strinxit Lavinia vúltus. Stat. Stringitur unda noto. Ovib. Surrexit » de sella prætor. Cic.

Surgit opus. LUCAN.
Suxisse videmur » errorem.
CIC.
Sugunt, carpunt, mandunt.
Texit galea molle caput. Prop.

Vos tegit arbutus umbra. Virg.

Tinxit sanguine cultros. Ovid. Tinguntur sanguine cultri. Virg.

Unxit a arsuros artus. Ovid.

Ungunt, verrunt, spargunt. Cic. Vinxerat et post terga manus. Virg.

Vinciat auro lacertus Tibull.

Coxit fornacibus æra. Lucan.

Coquit messem julius. MART.

Fleximus in lævam cursus.

Continuai e giunsi in Roma. Prosegui come hai cominciato. Apelle dipinse, Lisippo scolpì.

La barba pinge le guance.
Allora finalmente mi ho percosso il petto.
Le onde percuotono i lidi.

Quel pungiglione mi ha punto,

Mi punge, m'incresce che tu scriva.

Drizzarono le saette. Drizza i dardi per l'aria. Ho fatto voti agli Dei.

La vittoria ferma, assicura la pace

Lavinia increspò il volto. L'onda è increspata dal vento. Il pretore si alzò dalla sedia.

L' opera sorge, si avanza. Sembra che abbiamo succhiato,

Suggono, pascono, masticano. Un elmo coprì il delicato capo.

ll corbezzolo vi copre coll ombra.

Ha tinto i coltelli di sangue. I coltelli sono tinti di sangue.

Unse le membra che doveano ardere.

Ungono, spazzano, innaffiano. Aveva legato anco le mani dietro al tergo.

Avvinca le braccia, cioè, le adorni, di smanigli d'oro.

Ha cotto, ha fuso i bronzi nelle fornaci. Luglio cuoce, o matura la mes-

Abbiamo volto il cammino a sinistra. Flectere si nequeo superos, Acherunta movebo. VIRG. Nexisti retia. Hor. Necte meo Lamiæ, coronam.

Pexisti capillum.
Pectes cæsariem.
Plexit herus servum. Ter.
Ego plectar pendens.

Traxit per ossa furorem. Ving.

Trabit sua quemque voluptas.

Vexerat Europen taurus. MART.

Vehit hic clitellas. PLAUT.
Pluxit in terram cruor. Hor.
Fluit de corpore sudor. Ovid.
Struxere cubilia frondes. LUCAN.
Struitur medicina dolori. STAT.

Telum torsisti primus. VIRG.

Torquet » portam converso cardine.

Vixisse satiu'st quam ..... Vivere ..... PLAUT.

Absorpsit rupes » palus. Lucan. Ne absorbeat nos æstus consuetudinis. Cic.

Nupsit ei virgo.

Nube pari » si qua voles apte nubere. Ovio.

Quod scripsi scripsi. Sept. Scribimus indocti doctique. Hor.

Carpsit opes illa meas. OVID.

Carpe diem. Hor.
Decerpserat arbore pomum.
Ovid.

Se piegar non posso gli Dei superni, moverò l'Acheronte. Hai intrecciato o teso le reti. Tessi una corona pel mio Lamia.

Hai pettinato i capelli. Pettinerai la chioma.

Il padrone ha castigato il servo: lo sarò punito, sendo appiccato

Trasse o fece penetrare il furore per le ossa.

Il proprio piacere trae ciascuno; cioè ciascun corre dietro a ciò che gli piace.

Un toro avea portalo per mare Europa.

Questi porta il basto.

Il sangue scorse per terra.

Il sudore gronda dal corpo.

Le foglie han costruito i letti. Si costruisce, cioè, si prepara la medicina pel dolore.

Tu il primo hai rivolto, o lanciato il dardo.

Gira, cioè, chiude la porta voltatosi intorno il cardine.

È meglio esser vissuto, che vivere.

La palude assorbi, ingoiò le rupi. Affinchè il torrente della consuetudine non ci assorba, non ci traporti.

La donzella si velò, cioè si maritò a lui.

Ti marita con un tuo pari, se in qualche modo vorrai maritarti convenevolmente.

Quel che ho scritto, ho scritto. Inlitterati e dotti noi scriviamo.

Quella ha carpito, ha tolto le mie sostanze.

Afferra, godi il di presente. Aveva colto un pomo dall'albero. Decerpunt apes » thymum. Le api suggono il timo. PLIN.

Si quis clepsit. Liv.

Rape, clepe, tene, harpaga. PLAUT.

Repserat in cumeram frumenti. Hor.

Repit formica. PLIN.

Scalpsit scyphos » Euphranor.

Scalpe querelam » sepulchro. HOR.

Sepsit se tectis. VIRG.

Sepiunt » juga montium silvæ. Curt.

Ut jussisti curatum est. Plaut.

Jubeo, cogo atque impero. TER.

Ne ille alserit.

Ne algeas hac hyeme. PLAUT.

Farsit pecudes ad victimas. VARR.

Cui farcias centones » alium quæras. Plaut.

Refersit libros » fabulis. Cic. Referciontur libri fabulis. Fulsere ignes. VIRG.

Fulgebat Apolline puppis. VIR.

Fulsit amicum et sustinuit re. Cic.

Fulcit » cœlum..... vertice. SENEC.

Indulsisse vino aiunt Solonem.

Indulges illi nimium. TER. Mersit visceribus ferrum. CLAUD. Mergitur unda delphinus. Cic. Mulsit cantus delphinum. PLIN. Mulcetur cantu delphinus. Quod die mulsere, nocte premunt. VIRG. Bis mulget in hora.

Se qualcuno ha involato: Rapisci, invola, tieni, arraffa.

Si era intromesso in una buonola da grano.

La formica rampica.

Eufranore ha cesellato le taz-

Scolpisci il lamento sul sepolcro.

Si chiuse sotto i tetti, cioè, in casa.

Le selve cingono le vette dei monti.

Si è procacciato, come ordinasti.

Esorto, sforzo e comando.

Purchè non abbia patito fred-

Affinchè non abbi (non senti) freddo quest inverno.

Ha ingrassato i bestiami per l' olocausto.

Cerca alcun altro, a cui tu possa ficcar carote.

Ha riempito i libri di favole.

I libri sono pieni di favole, Lampeggiarono i fuochi.

La poppa splendeva pel suo Apollo.

Appoggiò l'amico, e il sostenne co' suoi beni.

Sostiene il cielo col capo.

Dicono che Solone si abbandonasse al vino.

Gli condiscendi troppo.

Cacciógli il ferro nelle viscere. Il delfino è tuffato nell'onda. Il canto ha addolcito il delfino. Il delfino è allettato dal canto.

Ciò che hanno munto di giorno, lo premono di notte.

Munge due volte l'ora.

Parsit » pecuniam mature
PLAUT.
Parce metu, Cytherea. Virg.

Rausit orator. Lucil.
Raucire mos est oratoribus.

Si sarseritis bene dolia. CAT. Sarcientur » damna vestra. Liv.

Sparserant se passim campo.

Sparge, marite, nuces. Ving. Aspersisti aquam, rediit animus. Plaut.

Asperge odores. Ving.

Tersit lumina » lacrymantia.
Ovip.

Terguntur manus » mantelio. VAR.

Terguntur, poliuntur omni ætate. Plaut.

Turserunt in palmite gemmæ. Virg.

Turgent in palmite gemmæ.

Neque ursi, neque levavi. Cic. Urgeris undique curis. Luca.

Arsit arundo. VIRG.
Ardet in arma magis.
Cessit in proverbium. PLIN.
Cedere tempori sapientis est.
PLAUT.
Clauserunt » equitibus viam.
LIV.
Claudite jam rivos, pueri. VIRG.

Conclusit in corpore » animum. Cic.

Concluditur ipse portus urbe.

Divisit horas singulis. SENEC. Dividimus muros. VIRG. Læsit opus lacrymis. OVID.

mature Ha risparmiato il danaro per tempo.

Astienti, o Venere, di temere; cioè non temere, deponi il timore.

L'oratore è divenuto rauco.

Gli oratori soglion divenir fiochi

Se avete ben risarcito le botti. Le vostre perdite saranno riparale.

Si erano sparsi qua e là pel campo.

Marito, getta, o spargi le noci. Mi hai spruzzato dell'acqua, mi son riavuto.

Spargi gli odori. Asciuad i lacrimanti occhi.

Le mani si asciugano alla salvietta.

Si nettano, si forbiscono in ogni età.

Le gemme (occhi della vite) si son gonfiate nel tralcio. Le gemme si gonfiano nel tral-

Le gemme si gonpano nei trai cio.

Non l'ho nè spinto, nè aiutato. Sei oppresso d'ogni parte da gravi cure.

I.a canna (della freccia) arse.
Vie più si accende alle armi.
È passato in proverbio.
Proprio è del savio lo acconciarsi al tempo.
Chiusero la strada ai cavalieri.

O fanciulli, oramai chiudete i rivi. Rinchiuse l'animo nel corpo.

Amenuse i anuno nei corpo.

Il porto stesso è cinto dalla città. Distribuì le ore a ciascuno. Noi fendiamo le mura. Danneggiò l'opera colle lagrime. Lædent juga prima juvencos.

Allisit se ad scopulos. Ne allidas gemmas. Col.

Lusisti satis, atque bibisti. Hor.

Ludere me putas, serio peto. PLIN. Plansit ciconia pennis. OVID. Plauditur et palma datur.

Rasere parietes. PLIN. Radere guttur cæperat. Juv.

Risi te hodie multum. PLAUT. Ridet argento domus. Hor.

Rosere mures scuta. Cic. Rode, caper, vites. Ovid. Suasisti ne facerem. Plin.

Suadet enim vesana fames.
VIRG.
Trusere penatibus umbram.
CLAUD.
Truditur dies die. Hor.

Me misit ad vos oratum. PLAUT.
Mitte male loqui. TER.
Quassere terræ motus. OVID.
Quatitur terræ motibus Ida.
Goncussit eum fortuna. VELL.
Tu concute plebem, Curio.
PETRON.
Sensi et jamdudum scio. PLAUT.
Sentio ipse quid agam.

Vasit » ad illum ex Lybia. Tertull. Vadis, an expectas? Ovid.

Compsit et arte caput. TIBULL. Dum comuntur annus est. TER.

I primi gioghi offendono i giovenchi. Urtò contro ali scoali. Non rompere le gemme (della vi-Hai giuocato a bastansa, e bemuto. Tu credi ch' io scherzi, chiedo da vero. La c**icogna batte l**'ali. Si applaudisce, e si dà la pal-Raschiarono i muri. Aveva cominciato a lacerare la gola. Oggi ti derisi, o sbeffai molto. La casa ride, cioè, splende per l' argento. I topi han roso gli scudi. Capro, rodi le viti. Mi persuadesti che non facessi. Imperocchè la rabbiosa fame consiglia. Cacciarono l'ombra dai penati.

Il giorno è incalzato dal giorno, cioè l'un di caccia l'altro.

Mi mandò a pregarvi. Cessa di parlar male. I terremoti hanno scrollato. L'Ida è scosso dai tremuoti. La fortuna lo ha battuto. Tu, o Curione, solleva la plebe.

Ho compreso, e già so.

lo, conosco io stesso quel che
debbo fare.

Dalla Libia andò a lui.

Te ne vai, o aspetti?

Si acconciò il capo con arte. Mentre si lisciano passa un anno. PLAUT.

Dempserat » ungues tonsor. Il barbiere avea tagliato le unglie.

Deme soleas, cedo vinum.

Pressere ad pectora natos. VIRG. Premit omnis dextera ferrum. SILICES. Compressi et rabiem tantam.

Comprime te, nimium tinnis.
PLAUT.
Prompsisti tu illi vinum?
Promite vires. VIRG.
Sumpsi hoc mihi. CIC.
Sumunt incendia vires. Hor.
Mansit » hostium adventum.
LIV.

Manet alta mente repostum.
VIRG.
Tempserat ille deos. SEN.

Tempserat ille decs. SEN.

Ne temne verba precantum.

Virg.

Vulserat herbas » de cæspite. LUCAN. Vellit sæpius aurem paupertas.

Gessit » res magnas. NEP.
Geram tibi morem. Cic.
Hæsit in corpore ferrum. Virg.
Hæret pede pes.
Hausit de gurgite lymphas.
Haurit corda pavor.

Sitis usserat herbas. Ovid.

Sitis urit fauces. Hon.

CALPURN.

Novi omnem rem. Ter.

Nosce te, nosce animum tuum.

Cic.

Pavit Adonis p oves. Virg.

Spes pascis inanes.
Quievi in navi noctem perpetem. PLAUT.

ghie.
Levami le pianelle, dammi del vino.
Strinsero i figli al seno.
Ogni destra stringe un ferro cioè, ognuno si arma.

cioè, ognuno si arma. Ho pur represso rabbia sì grande.

Frenati, fai troppo strepito.

Gli hai tu cavato del vino? Mostrate le forze. Mi presi la libertà. Gl' mcendii prendon forze. Altese l'arrivo dei nemici.

Sta fisso profondamente nel cuore. Quegli avea spregiato gli Dei. Non sprezzare le parole dei supplicanti.

Aveva svelto le erbe del cespuglio. La povertà sovente stuzzica l'orecchio, cioè, avverte, consiglia.

Fece grandi cose.
Farò a tuo piacere, ecc.
Il ferro restò infitto nel corpo.
Piè con piede si serra.
Attinse le acque dal gargo.
La paura esaurisce, cioè, ab-

batte gli animi. La sete aveva bruciato le erbe.

La sete arde le fauci.

Ho saputo e so tutto l'affare. Conosci te, conosci l'animo tuo.

Adone mutri (pascoló) le pecore. Nutri vane speranze. Riposai, o dormii nella nave la notte intera. Quiesce hanc rem petere.
Una crevimus.
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit. Juv.
Crevit Senatus, populus jussit.
Cic.

Cernuntur in agendo virtutes.

Nos sprevit.

Sperne voluptates. Hor.

Stravit humi pronam. Ovid.

Sternitur omne solum telis.

Virg.

Aquis assuevimus istis, Ovid.

Votis assuesce vocari. Virg.

Trivit mola buxea piper. PETRON.

Teretur interea tempus. Cic. Severunt hordea campis. Virg.

Serite hordea campis. Sivi tuo te vivere modo. TER.

Sine te hoc exorem. - Sino.

Levi » vile sabinum (o livi). Hor.

Linit ora luto. Ovid.

Accuberam apud Volumnium.
CLAUDIAN.
Accumbe in summo. PLAUT.

Vox attigit aures. CLAUDIAN.
Ne me attingas, sceleste. Ter.
Contudi prædonis audaciam.
Cic.
Contundunt colla boves. PLIN.
Fidit os ictus. CELS.
Finditur illic Euphrates. PLIN.
Compegerat sibi crepidas. ADUL.

Compingitis fabulas. Arnos. Fregit in arbore cornu. Ovid. Cessa di domandar questa cosa. Siamo cresciuti insieme. L'amore del danaro cresce più cresce la ricchessa. Il Senato vide, o deliberò, ecc.

Le virtù sono vedute, o giudicate nell'operare. Ci disprezzò. Sprezza le voluttà. La gettò boccone a terra. Tutto il suolo è coperto di strali.

Ci siamo assuefatti a coteste acque.
Avvezzati ad essere implorato con voti.
Un pestello di bosso tritò il

Intanto se ne passerà il tempo. Hanno seminato orzo ne' campi.

Seminate orzi nei campi. Ti ho conceduto di vivere a tuo modo. Permetti che te ne preghi. – Per-

Permetti che te ne preghi. – Permetto.

Ho impeciato il vile Sabino; cioè ho suggellato il vino di Sabina di poco pregio. Imbratta il volto di fango.

Mi era seduto a tavola presso, ecc. Siediti a tavola nel primo posto. La voce giunse all'orecchie. Non mi toccare, scellerato. Rintuzza l'audacia del pirato.

I buoi si ammaccano il collo. Il colpo ha spaccato l'osso. Colà si divide l'Eufrate. Si aveva congegnato, cioè, fatto le pianelle. Voi componete favole. Ruppesi un corno nell'albero. Franguntur remi. VIRG.

Pene confregi fores » pulsando. PLAUT.

Confringi vas Samium solet.

Fudit has ore loquelas. Virg.

Funditur in Rhenum fluvius.
PLIN.
Me liquit animus. SEN.
Linque severa. Hor.
Ruperunt horrea messes. VIRG.
Rumpe moras.

Nihil scidisti » convivis. MART. Scindit se nubes. VIRG.

Vicimus » rumpantur iniqui.
PROP.

Vincunt » noctem funalia. VIRG.

Cepit pecunias » ita aperte. Cic.

Cape dicta memor. VIRG.

Egere boves...ad flumina.
Age si quid agis. – Bibe si bibis. PLAUT.
Feci potestatem. Cic.
Fac potuisse.
Jeci fundamenta. Svet.
Jace, pater, talos; ut porro nos jaciamus. PLAUT.

Abegerunt » pecus. Cic.
Abigam hunc rus. Ter.
Abjecimus » omnem curam. Cic.
Abjicite » curas malas. Plaut.
Accepit conditionem. Ter.
Accipit homo nemo melius.
Ademerunt » illi aditus littoris.
Cic.
Das adimisque dolores. Hor.

Das adimisque dolores. Hor.
Affecit in diversum » milites
terror. TAC.

Gramm. Latina.

I remi sono spezzati (si spezzano).

Ho quasi fracassato le porte bussando.

Un vaso Samio (di terra di Samo) suol rompersi.

Sparse, o pronunziò queste parole.

Il fiume si versa nel Reno.

Mi mancò il fiato, venni meno. Lascia le cose severe. Le messi ruppero i granai. Rompi, cioè, lascia gl'indugi. Non hai trinciato nulla pei convitati.

La nube si squarcia. Abbiamo vinto, crepino i nemici.

I doppieri vincono la notte, cioè, dileguan le tenebre.

Prese o ricevè danari così alla scoperta.

Accogli, cioè, ascolta i detti, e tienli a mente.

Cacciarono i buoi ai fiumi. Se fai cosa qualsia, falla. – Se

bevi, bevi. Feci (accordai) potestà.

Fa, o supponi che l'abbi potuto. Gittai le fondamenta.

Su, gitta i dadi, o padre; affinchè poscia li gittiamo noi pure.

Menaron via il bestiame. Rilegherò costui in villa. Abbiam deposto ogni pensiero. Sbandite i tristi pensieri. Accettò il patto. Niuno riceve, o tratta meglio. Gli tolsero l'accesso del lido.

Dai, e togli i dolori. Il terrore prese per diversa guisa i soldati. Afficimur dolore, lætitia. Cic.

Assedit, surrexi ego. Assidet inde Jovi. Ovid. Se collegit in arma. VIRG.

Se colligit anguis » in spiram.

Appulerunt » ad insulam. Liv Appellitur navis Syracusas. Cic. Perculit me prope. PLAUT. Percellit radices arborum. PLIN.

Coegi ut parerent arva colono. Virg. Cogite oves, pueri.

Ferbuerat Lyæus » testa. Stat.

Fervet opus. VIRG.
Genuit te horrens Caucasus.
Gignit a allium sitim. PLIN.
Messuit uvas. CAT.
Metit Orcus grandia cum parvis. HOR.

Posuit vinea frondes. VIRG. Pone esse victum eum. TER.

Odi profanum vulgus et arceo.

Quæsivit cælo lucem. VIRG.
Quære, parce. TER.
Acquisiit hæreditatem. ULPIAN.
Acquirendi sunt quos diligamus. CIC.
Tulisset » ambas eadem hora.
VIRG.
Tollite me, Teucri.

Siamo colti da dolore, da letizia.

Egli sedè, io mi alzai.
Indi si asside accanto a Giove.
Si raccolse nelle sue armi, cioè, si pose sulla difesa.
Il serpente si accoglie, o ravvolge a spira.

Approdarono all'isola. La nave è spinta a Siracusa. Mi ha quasi atterrato. Scuote (il vento) le radici degli alberi. Forzai i campi ad ubbidire al colono. O fanciulli, radunate le pecorelle. Lieo, o il vino, avea bollito nel vaso di terra. L'opera ferve. Ti generò l'orrido Caucaso. L'aglio genera sete. Ha raccolto le uve. L'Orco, o la morte miste (recide) i grandi coi piccoli. Ho odiato, ovvero odio il profano volgo, e lo allontano. La vigna depose le foglie. Poni, o supponi ch'ei sia stato vinto. Cercò dal cielo la luce. Accumula, risparmia. Ottenne l'eredità. Uopo è procacciar persone, cui amiamo. La stessa ora ci avrebbe tolte

entrambe.

Portatemi via, o Teucri.

### TEORICA DELLA LESSIGRAFIA.

### CAPO I.

#### ALFABETO LATINO.

La lingua latina ha venticinque lettere, cioè:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z.

### §. 1. — VOCALI'E DITTONGHI.

Di queste lettere sei sono vocali; a, e, i, o, u, y. L'y appartiene alla lingua greca, e si usa soltanto nelle parole che derivano da essa; come zephyrus, zeffiro.

I principali dittonghi sono ae, oe, au, eu; come Ætna, Etna, pæna, pena, aurum, oro, Europa, Europa.

#### Osservazioni.

Nelle iscrizioni e in manoscritti antichissimi i dittonghi  $\alpha$ ,  $\alpha$ , sono scritti, ae, oe.

Eus finale non si pronunzia in una sola sillaba che in heus, olà, e nei nomi greci, come Orpheus, Orfeo. In tutte le altre parole le due vocali si fanno sentire staccate: Deus, Dio; malleus, martello; alveus, alveo.

I dittonghi ei ed ui si usano meno dei precedenti. Ei non è dittongo che in hei, oimè, in queis per quibus, ai quali, ed in certe contrazioni poetiche.

Ui è dittongo sempre in hui, oh, il più sovente in huic, a questo, cui, al quale, e ne suoi composti. In ognì altra parola si pronunzia disgiuntamente e-i, u-i, come in Dei, di Dio; fui, lo fui.

## §. 2. — CONSONANTI.

Le altre diciannove lettere sono consonanti.

M si pone avanti le labisli P e B: umbra, ombra, amplus, ampio: N devanti le gutturali e le dentali: angulus, angolo, unda, onda, antrum, antro.

S e Z diconsi anco sibilanti. Z è una lettera greca: le si dà il suono della zeta benchè per la sua origine rappresenti DS.

La K si usa molto di rado, essendo surrogata dalla  $\epsilon$ , che pronunziasi come nelle parole italiane.

. I Romani pronunziavano dure le lettere C e G innanzi a tutte le vocali, e  $\alpha$ , ci si pronunziavano che, chi. Del pari davasi a ge, gi il suono che gl'italiani danno a ghe, ghi.

La Q è sempre seguita da un U, che sembra far corpo con quella consonante. Ed ecco perchè ui ed ua non si considerano come dittonghi in qui, il quale, in quam, che o la quale, quantunque ciascuna di queste parole si pronunzi in una sola sillaba.

li G non è che un C addolcito. Quando dopo N G U trovasi una seconda vocale, U si unisce sempre con quest'ultima, come nelle parole languor, languore, lingua, lingua, sanguis, sangue, langueo, languisco, ecc., che si pronunziano lan-guor. lin-gua, ecc. Ma in arguo, arguere, U si separa dalla vocale seguente, e pronunziasi argu-o, argu-ere.

li T prende il suono della Z dolce: natio, nazione.

l Latini non avevano per la consonante j altro segno che la vocale I: la parola major, più grande, scrivevasi e pronunziavasi maior.

E così scrivismo anco aio, io dico, maius, maggio, in cui l' i è pure tra due vocali, e fa l'ufficio di consonante unendosi, alla seconda vocale a-io, ma-ius. Quando questa scomparisce, i diventa vocale, ai-s, a-it, tu tici, egli dice.

La consonante V scrivevasi ancora con lo stesso segno della vocale U così nauta, nocchiero è lo stesso che navita. Togliete l'i, la v diventerà vocale, ed avrete nauta.

H è sempre muta; la prima sillaba di honor pronunziasi come quella del france-se honneur.

Le lettere composte PH, TH, CH, si usano nelle parole attinte dalla lingua greca, e le prime si pronunziano come un F, e altre come T, e C semplici.

La doppia X esprime CS, GS; così vote, voce dicesi per voce; rex, re per regs. Questa lettera del resto è sempre dura, come nel francese fixe.

F e V sono aspirazioni di P e B. F è un'aspirata forte, U un'aspirata debole.

# §. 3. — NATURA DELLE LETTERE, E LORO DIVISIONE.

Destutt-Tracy ha scalzato dai fondamenti la distinzione delle lettere in vocali e consonanti. La voce e l'articolazione non sono che due qualità del suono. L'articolazione è la parte del suono da cui siamo in prima affetti, quand'esso si produce; e la voce è la consistenza del suono la quale fa ch'e'sia un a o un i, piuttosto che un o, o un u. Non havvi nè può avervi suono (vocale o consonante) che non accolga in sè quelle due qualità, cioè voce e articolazione.

| a, e, i, o, u e y sono lettere  | pettorali.                      |
|---------------------------------|---------------------------------|
| $g, c, q, k, ch, h \dots \dots$ | palato-basio-linguali.          |
| l, r                            | -                               |
| z, s                            |                                 |
| d, $t$                          |                                 |
| $v, f, \ldots$                  | -                               |
| b, p                            |                                 |
| m è una lettera                 |                                 |
|                                 | nasale ed anche dento-linouale. |

E ciò rispetto agli organi. Quanto allo spingimento G è lettera debole quanto a C; V quanto ad F; B quanto a P, e per conseguente C, F e P sono lettere forti. Dopo queste non hanvi lettere dei medesimo organo, delle quali l'una sia precisamente o la forte o la debole dell'altra.

### CAPO II.

## DELLA QUANTITÀ.

Dicesi quantità la lunghezza o la brevità delle sillabe, e si nota sulle vocali nel seguenie modo:

Brevi: ă, ĕ, ĭ, ecc. Lunghe: ā, ē, ī, ecc.

· I dittonghi, essendo composti di due vocali, sono sempre lunghi.

Una vocale breve, seguita da due consonanti o da una lettera doppia, diviene lunga per posizione; esempio – facere –, fare, – factus –, fatto; – regere –, dirigere, – rexi –, io ho diretto.

Una vocale, anche lunga, diviene breve (salvo talune eccezioni) quando è seguita da un'altra vocale: — docere —, insegnare, — doceo —, io insegno; — audīre —, udire, — audīo —, io odo; o da un t finale, — doces —, tu insegni, — docet —, egli insegna.

I particolari delle regole delle quantità si daranno altrove.

### DELLE PAROLE O PARTI DEL DISCORSO.

La lingua latina si compone di otto specie di parole, che si dicono anco parti del discorso (1), le quali sono Nome, Addiettivo, Pronome, Verbo, Preposizione, Avverbio, Congiunzione e Interiezione.

Il latino non ha articolo: populus significa egualmente popolo, il popolo e un popolo.

# SEZIONE PRIMA.

#### DELLE PAROLE VARIABILI.

DE' SOSTANTIVI.

CAPO I.

### DEL NOME.

Nel nome si hanno a considerare tre cose; il genere, il numero, il caso.

## §. 1. - GENERI.

La lingua latina riconosce tre generi nei nomi; cioè mascolino, femminino e neutro.

Questo terzo genere, che la lingua italiana non ha, si disse neutro, da neutrum, che vuol dire nè l'uno nè l'altro, perchè comprende i nomi delle cose, le quali non sembrano appartenere nè alla classe de' mascolini, nè a quella dei femminili; ad esempio cœlum, cielo, ferrum, ferro, ecc.

# §. 2. - NUMERI. . .

I numeri sono due; il singolare, come, puer, il fanciullo, rosa, la rosa; e il plurale, come, pueri, i fanciulli, rosæ, le rose.



<sup>(1)</sup> Qui per brevità, verranno omesse talune definizioni ed altro che la lingua latina ha in comune con l'italiana; chè tutto ciò i giovanetti appresero innanzi, studiando la grammatica del proprio idioma, senza la quale verun'altra non potrebbe imprendersi con profitto.

I nomi variano la propria terminazione, sì nel singolare che nel plurale, per indicare le diverse attenenze che hanno colle parole, alle quali vanno congiunti.

Le desinenze, ossia i modi onde il nome finisce, diconsi casi.

l casi sono sei in ciascun numero; cioè Genitivo, Dativo, Ablativo, Accusativo, Nominativo e Vocativo.

ll nominativo e il vocativo chiamansi casi retti, gli altri indiretti o obliqui.

Il genitivo genera tutti gli altri.

Parecchi casi hanno la medesima terminazione; così che:

- 1.º Il vocativo, al plurale, è sempre simile al nominativo, nel singolare quasi sempre.
- 2.º Tutti i nomi neutri hanno tre casi simili; il nominativo, il vocativo e l'accusativo: al plurale questi tre casi terminano in a breve.
- 3.º Il dativo e l'ablativo plurali hanno sempre una sola e . medesima desinenza.

# §. 4. — DELLA DECLINAZIONE.

Il far passare una parola per le sue dodici forme, vale a dire pe' sei casi del singolare, e pe' sei del plurale, dicesi declinare.

Il latino ha cinque declinazioni, le quali si distinguono dalla desinenza del genitivo singolare, e da quella del genitivo plurale, quando il singolare manca.

| DECLINAZIONI.                                 | · NUMERI.          |                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| Prima<br>Seconda<br>Terza<br>Quarta<br>Quinta | Singolare.  GEN. æ | Plurale. arum. orum. um o ium. uum. erum. |  |  |  |

Tolta la desidenza, ciò che resta è il radicale del nome.

Ogni nome quindi si compone di un radicale che resta invariabile, e di una serie di desinenze, le quali variano secondo i nomi e i casi.

## PRIMA DECLINAZIONE.

# Rosa - Rosa.

| Singolare.                                        | Plurale.                                           |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| GEN. Ros.æ, della rosa.<br>DAT. Ros.æ, alla rosa. | GEN. Ros-arum, delle rose. DAT. Ros-is, alle rose. |  |  |
| ABL. Ros-a, dalla rosa.                           | ABL. Ros-is, dalle rose.                           |  |  |
| Acc. Ros-am, la rosa.                             | Acc. Ros-as, le rose.                              |  |  |
| Nom. Ros-a, la rosa.                              | Nom. Ros-æ, le rose.                               |  |  |
| Voc. Ros-a, o rosa.                               | Voc. Ros-æ, o rose.                                |  |  |

La vocale a contrassegna questa declinazione. Comprende moltissimi nomi femminini e alcuni mascolini.

Nei dodici casi non hanvi che queste diverse desinenze:

| Gen., Dat. sing.<br>Nom., Voc. pl. | Nom., Voc., Abl. sing. | Acc. sing.     |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Gen. pl.                           | Acc. pl.               | Dat., Abl. pl. |

# Si declini sulla parola Rosa.

| FRMM. | Terr−a, | la terra.   | MASC. | Poet-a, il poeta.         |
|-------|---------|-------------|-------|---------------------------|
|       | Aqu-a,  | l'acqua.    | 1     | Naut-a, il marinaio.      |
|       | Silv-a. | la selva.   | !     | Pirat-a, il pirata.       |
|       | Vi-a.   | la strada.  | 1     | Aurig-a, il cocchiere.    |
|       | Cas-a.  | la capanna. | i     | Agricol-a, l'agricoltore. |
|       | Port-a, | la porta.   | i     | Scrib-a, lo scrivano.     |
|       | Mens-a, | la tavola.  | 1     | Colleg-a, il collega.     |
|       | Hor-a.  | l' ora.     | İ     | Assect-a, il paggio.      |

# SECONDA DECLINAZIONE.

Nome mascolino.

Nome neutro.

Dominus, signore.

Templum, tempio.

# Singolare.

| GEN. Domin-i, | del signore.   | GEN. | Templ-i,  | del tempio. |
|---------------|----------------|------|-----------|-------------|
| DAT. Domin-o. | , al signore.  | DAT. | Templ o.  | al tempio.  |
| ABL. Domin-o. | dal signore.   | ABL. |           | dal tempio. |
|               | m, il signore. | Acc. | Templ-um, | il tempio.  |
| Non. Domin-u  | s, il signore. |      | Templ-um, |             |
| Voc. Domin-e, | , o signore.   |      | Templ-um, |             |

# Plurale.

| GEN. | Domin-orum, | dei signori. | GEN. | Templ-orum, | dei tempii. |
|------|-------------|--------------|------|-------------|-------------|
|      |             | ai signori.  |      |             | ai tempii.  |
| ABL. | Domin-is    | dai signori. | ABL. |             | dai tempii. |
| Acc. | Domin-os,   | i signori.   | ACC. | Templ-a,    | i tempii.   |
| Non. | Domin-i,    | i signori.   | Nom. | Templ-a,    | i tempii.   |
| Voc. | Domin-i,    | o signori.   | Voc. | Templ-a,    | o tempii.   |

# DESINENZE PRI MASCOLINI E PEMMININI.

| Gen., Voc. sing.<br>Nom., Voc. pl. | Dat., Abl. sing.<br>O | Acc. sing.     | Nom. sing. |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Voc. sing.                         | Gen. pl.              | Dat., Abl. pl. | Acc. pl.   |

### PEL NEUTRI.

| Gen. sing. | Dat., Abl. sing. | Nom., Voc.,<br>Acc. sing. Gen. Pl |                      |  |
|------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| Dat., A    | Dat., Abl. pl.   |                                   | Nom., Voc., Acc. pl. |  |
| · is       |                  | а                                 |                      |  |

Granim. Latina.

16



Nella seconda declinazione domina la vocale o. Comprendonsi in essa alcuni nomi mascolini in us, ed alcuni neutri in um. Ve n'hanno in us anche dei femminini, i quali in gran parte sono nomi di piante.

Molti nomi mascolini mancano della desinenza in us al nominativo, nel quale offrono il radicale semplice, e terminano tutti in er, tranne vir, l'uomo, co'suoi composti e satur, sazio.

## Si declini su Dominus:

## su Templum:

| M | . Ludus,<br>Populus,<br>Oculus,<br>Servus,<br>Nidus, | il popolo. l' occhio. lo schiavo. il nido. | Ulmus,<br>Populus,<br>Fraxinus,<br>Fagus,<br>Pirus, | l' olmo. il pioppo. il frassino. il faggio. il pero. |   | Ovum,<br>Vinum,<br>Aratrum,<br>Exemplum,<br>Officium, | l'uovo. il vino. l'aratro. l'esempio. il dovere. |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|   | Nidus,<br>Hortus,                                    | il nido.<br>il giardino.                   | Pirus,<br>Alvus,                                    | il pero.<br>il ventre.                               | 1 | Officium,<br>Somnium,                                 | il dovere.<br>il sonno.                          |

| M. Puer, pueri, | il fanciulle. | M. Liber, libri, | il lib <b>ro</b> . |
|-----------------|---------------|------------------|--------------------|
| Socer, soceri,  | il suocero.   | Faber, fabri,    | l'artigiano.       |
| (iener, generi, |               | Ager, agri.      | il campo.          |
| Vir, viri,      | l' uomo.      | Aper, apri,      | il cinghiale.      |

# TERZA DECLINAZIONE.

| Nome | mascolino. | ı |  |
|------|------------|---|--|
|------|------------|---|--|

Nome neutro.

Labor, fatica.

Marmor, marmo.

# Singolare.

| GEN. Labor-is, della fatica. | GEN. Marmor-is, del marmo. |
|------------------------------|----------------------------|
| DAT. Labor-i, alla fatica.   | DAT. Marmor-i, al marmo.   |
| ABL. Labor-e, dalla fatica.  | ABL. Marmor-e, dal marmo.  |
| Acc. Labor-em, la fatica.    | Acc. Marmor, il marmo.     |
| Nom. Labor, la fatica.       | Nom. Marmor, il marmo.     |
| Voc. Labor, o fatica.        | Voc. Marmor, o marmo.      |

#### Plurale.

| GEN. | Labor·um,   | delle fatiche. | GEN. | Marmor-um,   | dei marmi. |
|------|-------------|----------------|------|--------------|------------|
| DAT. | Labor-ibus, | alle fatiche.  | DAT. | Marmor-ibus, | ai marmi.  |
| ABL. | Labor-ibus, | dalle fatiche. | ABL. | Marmor-ibus, | dai marmi. |
|      | Labor-es,   |                |      | Marmor-a,    |            |
| Nom. | Labor-es,   |                |      | Marmor-a,    |            |
| Voc. | Labor-es,   | o fatiche.     | Voc. | Marmor-a,    | o marmi.   |

# DESINENZE •PRL MASCOLINO B IL PEMMININO.

| Gen. sing.       | Dat. sing.        | Abl. sing.          | Acc. sing.         |
|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Nom., Voc. sing. | Gen. pl. nm o ium | Dat., Abl. pl. ibus | Nom.,Voc.,Acc. pl. |

PEL NEUTRO.

| Gen. sing.            | Da | at. sing. | Abl. sing. $oldsymbol{e}$ |   | Nom., Voc., Acc. sing. |
|-----------------------|----|-----------|---------------------------|---|------------------------|
| Gen. pl.<br><b>um</b> |    |           | Abl. pl.<br>bus           | ľ | Nom., Voc., Acc. pl.   |

Nella terza declinazione si comprendono i nomi di tutti i generi. Non ha, come le due prime, una terminazione fissa pel nominativo: questo caso può finire colle vocali o, e, con le consonanti l, n, r, s, o x (che vale cs e gs). Due nominativi soltanto terminano in t e c; caput, testa, lac, latte. Si cita anche alec o alex, salamoja.

Il genitivo è sempre simile al nominativo.

I nomi, i quali, al genitivo, hanno una sillaba di più, che al nominativo diconsi imparisillabi.

Negl'imparisillabi que'radicali, che terminano con una consonante, hanno l'ablativo singolare in e, il genitivo plurale in um e talvolta in ium.

Se poi i radicali finiscono con due consonanti, allora il genitivo plurale è in ium.

Ne' parisillabi (cioè in que' nomi, che al nominativo e al genitivo offrono un pari numero di sillabe) quando i radicali terminano con una vocale, l'ablativo singolare è in e, talvolta in i; il genitivo plurale in ium, di rado in um.

# Nomi da declinarsi.

### Imparisillabi.

| MASC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ремя                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.                                                                                                                                                   | NEUTR.                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sol, solis, (senza gen. pl.)  Accipiter, accipitris, spar Fidicen, fldicinis, cltar Sanguis, sanguinis, cltar Sanguis, sanguinis, leonis, Homo, hominis, Flos, floris, mass. Cenes, cines, cineris, pulveis, pulveris, pulveis, pulveris, pulveis, pulveis, pulveis, pulveis, princeps, principis, ariet, cespes, cespitis, Cespes, cespitis, Dens, dentis, dentis, dentis dentis | caro, carnis, Tellus, telluris, 18ta.  Tellus, telluris, 18ta.  Tellus, telluris, 18pps, dapis, (Ope), opes, um, ibus, Abies, abietis, Abies, abietis, Palus, paludis, Laus, laudis, Mestas, æstatis, Virtus, virtuis, Stirps, stirpis, Glans, glandis, Ars, aris, Puls, pulvis, te. | ragione. vergine. carne. terra. vivanda. aiuto. ricchezze. plebe. inverno. abete. palude. lode. dote. estate. virtù. radice. ghianda. arte. polenta. | Ebur, eboris, Semen, seminis, Capul, capilis, Oz. oris, Oz. oris, As, ozris, Vas, vasis, Os, ozsis, Fodus, foderis, Frigus, frigus, feigus, Cac, lacks (Senza plur.), Cor, cordis, | avorio. seme. capo. bocca. bronzo. gamba. vaso. osso. alleanza. freddo. latte. cuore. |

#### Parisillabi.

| MASC.                                                                                   |                                                      | FRMM.                                                                                                                      | •                                             | NEUTR.                                                                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Collis, collis,<br>Ensis, ensis,<br>Torques, torquis,<br>Amnis, amnis,<br>Senea, senis, | collina.<br>spada.<br>collana.<br>flume.<br>vecchio. | Nubes, nubis,<br>Turris, turris,<br>Messis, messis,<br>Claois, clavis,<br>Navis, navis,<br>Tussis,lussis (sen-<br>za pl.), | nube.<br>torre.<br>messe.<br>chiave.<br>nave. | Cubile, cubilis,<br>Animal, anima-<br>lis,<br>Sedile, sedilis,<br>Laquear, luquea-<br>ris,<br>Jubar, jubaris,<br>(senza pl.) | animale.<br>sedia.<br>soffitto. |

# MASC. E PEMM.

Finis, finis, fine. cane.

# QUARTA DECLINAZIONE.

Nome mascolino.

Nome neutro.

Fructus, frutto.

Cornu, corno.

# Singolare.

| GEN. Fruct-us, del frutto. | GEN. Cornu, del corno |
|----------------------------|-----------------------|
| DAT. Fruct-ui, al frutto,  | DAT. Cornu, al corno. |
| ABL. Fruct-u, dal frutto.  | ABL. Cornu, dal corno |
| Acc. Fruct-um, il frutto.  | Acc. Cornu, il corno. |
| Nom. Fruct-us, il frutto.  | Nom. Cornu, il corno. |
| Voc. Fruct-us, o frutto.   | Voc. Cornu, o corno.  |

# Plurale.

| GEN. | Fruct-uum,  | dei frutti.         | GEN. | Cornu-um,  | dei corni. |
|------|-------------|---------------------|------|------------|------------|
|      | Fruct-ibus, | ai frutti.          | Dat. | Corn-ibus, | ai corni.  |
| ABL. | Fruct-ibus, | dai <b>Iru</b> tti. | ABL. | Corn-ibus, | dai corni. |
| Acc. | Fruct-us,   |                     |      | Cornu-a,   |            |
| Non. | Fruct-us,   | i frutti.           | Non. | Cornu-a,   | i corni.   |
| Voc. | Fruct-us,   | o frutti.           | Voc. | Cornu-a,   | o corni.   |

# DESINENZE PB' MASCOLINI E PEMMININI.

| Gen., Nom., Voc. sing.<br>Nom., Voc., Acc. pl. | Dat. sing. | Acc. sing.                  |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Abl. sing.                                     | Gen. pl.   | Dat., Abl. pl.  ibus (ubus) |

### PEI NEUTRI.

| Gen., Dat., Abl., Acc.,<br>Nom., Voc. sing. | Gen. pl. | Dat., Abl. pl |  |  |  |
|---------------------------------------------|----------|---------------|--|--|--|
| Nom., Voc., Acc. pl.                        |          |               |  |  |  |
| . a                                         |          |               |  |  |  |

La quarta declinazione differisce dalla terza soltanto perchè ammette una contrazione in certi casi.

Comprende alcuni nomi mascolini e femminini in us, e alcuni neutri in u. Questi ultimi sono indeclinabili al singolare.

Molti nomi di questa declinazione hanno il dativo e l'ablativo plurali in ubus, come arcus, arco, arcubus; pochi hanno e ubus e ibus, come portubus, portibus, porti.

Il nome di Gesù al nominativo ha Jesus, nell'accusativo Jesum, in tutti gli altri casi Jesu.

# Nomi da declinarsi.

| M. Fluctus, cocchio. Currus, cocchio. Currus, corso. Motus, movimento. Quæstus, guadagno. Sumpphus, pesa. Metus, timore. Questus, timore. Questus, vultus; volto. Exerpitus, cavalleria. Senatus, senato. | F. Manus,<br>Anus,<br>Nurus,<br>Socrus,<br>Porticus, | mano.<br>vecchia.<br>nuora.<br>suocera.<br>portico. | N. Genu, | ginocchio. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|

# QUINTA DECLINAZIONE.

| Mascolino e Femminino.                                                                               | Femi       | minino.                                           | Femminino.                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dies, giorno.                                                                                        | Res, cosa. |                                                   | Fides, fede.                                                                                                                             |
| , -                                                                                                  | Sing       | golare.                                           |                                                                                                                                          |
| DAT. Di-ei, al giorno.<br>ABL. Di-e, dal giorno.<br>ACC. Di-em, il giorno.<br>Nom. Di-es, il giorno. | DAT. Re-i, | alla cosa.<br>dalla cosa.<br>la cosa.<br>la cosa. | GEN. Fide-i, della fede. DAT. Fide-i, alla fede. ABL. Fide, dalla fede. ACC. Fide-m, la fede. Nom. Fide-s, la fede. Voc. Fide-s, o fede. |

### Plurale.

| moscourie.                |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| GEN. Di-erum, dei giorni. | GEN. Re-rum, delle cose. |
| DAT. Di-ebus, ai giorni.  | DAT. Re-bus, alle cose.  |
| ABL. Di-ebus, dai giorni. | ABL. Re-bus, dalle cose. |
|                           | Acc. Re-s, le cose.      |
|                           | Nom. Re-s, le cose.      |
| Voc. Dies, o giorni.      | Voc. Re-s, o cose.       |

Mescolino

Senza plurale.



#### TERMINAZIONI DIVERSE.

| Gen., Dat. sing.    | Abl. sing.     | Acc. sing                                |  |
|---------------------|----------------|------------------------------------------|--|
| ei<br>categoad (VI) | e i next       | em l                                     |  |
| -                   |                | Nom Voc sing                             |  |
| Gen. pl.            | Dat., Abl. pl. | Nom., Voc., Acc. pl.                     |  |
| Gen. pl.            | ebus           | Nom., Voc. sing.<br>Nom., Voc., Acc. pl. |  |

La quinta declinazione non comprende che nomi terminati in es, i quali sono tutti femminini, toltone dies, giorno, e meridies, mezzodì.

Dies è mascolino e femminino al singolare, mascolino soltanto al plurale: meridies, senza plurale, è sempre mascolino.

Tutti i nomi in es, ei, tranne dies e res, al plurale mancano de'casi in erum e in ebus.

I nove seguenti sono que' pochi, di cui il plurale sia usato, e sol nei casi in es.

Acies, ei, taglio, armata. Effigies, ei, imagine. Eluvies, ei, straripamento. Facies, ei, faccia. Glacies, ei, ghiaccio.

Progenies, ei, progenie. Series, ei, serie. Species, ei, apparenza. Spes, ei, speranza.

Molti nomi di questa declinazione sono a un tempo della prima; per esempio, barbaries e barbaria, barbarie, luxuries e luxuria, lusso. Ma la forma in es non si usa che nel nominativo, nell'accusativo e nell'ablativo: segnities, em, e.

### **OUADRO ANALITICO**

#### DI TUTTE LE DECLINAZIONI REGOLARI.

| NUM. CASI. |        | I. DEC.    | II. DECLINAZ. |        | III. DECLINAZIONE. |              | IV. DECLINAZ.   |     | V. DEC.   |
|------------|--------|------------|---------------|--------|--------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|
| .vea. da   | G.I.V. | M. e F.    | M. e F.       | Neutr. | M. e F.            | Noutr.       | <b>M</b> . e F. | N.  | M. e F.   |
|            | GEN.   | <b>8</b> 0 | i             | i      | is                 | is           | us              | u   | ei        |
| 1          | DAT.   | æ          | 0             | 0      | i                  | i            | ui (u)          | u   | ei        |
| Sing.      | ABL.   | 8          | 0             | o      | eoi                | ioe          | u               | u   | •         |
| Sing.      | Acc.   | am         | um            | uma    | ema (im)           | , •          | um              | u   | em        |
|            | Non.   | 8          | us *          | um     | • •                | » *          | us              | u   | <b>es</b> |
| •          | Voc.   | a          | 8 • *         | um.    | • •                | • •          | us .            | u . | es        |
|            | GEN.   | arum       | orum          | orum   | um o ium           | um o ium     | uum             | i ! | erum      |
| l          | DAT.   | is         | is            | is     | ibus               | ibu <b>s</b> | ibus (ubus)     | •   | ebus      |
| DI         | ABL.   | is         | is            | is     | íbus               | ibu <b>s</b> | ibus (ubus)     |     | ebus      |
| Plur.      | Acc.   | 88         | 08            | a      | es                 | a o ia       | us              | ua  | es        |
|            | Nom.   | æ          | i             | a      | es                 | a o ia       | us              | ua. | es        |
|            | Voc.   | æ          | i             | a      | es                 | a o ia       | us              | ua. | es        |
|            |        |            | l             |        |                    |              |                 |     |           |

Ogni caso figurato da due virgolette è il nominativo singolare, come vien dato dal dizionario, od è un caso che ha la medesima forma del nominativo.

Sara facile l'osservare

- 1.º Perche il datiro e l'ablatiro, si sovente simili al singolare e sempre simili al plurale, sono stati posti l'uno presso l'altro:
- 2.º Perché l'accusativo e il nominative, si sovente simili al plurale e sempre simili nei neutri, non si sono potuti separare:
- 3.º Perche i quattordici vocativi, tredici volte simili al nominativo, sono situati presso il nominativo. Accusativo, nominativo e rocutivo son manifestamente inseparabili
- L'arte di ordinar convenevolmente sta nel raccorre insieme le somiglianze, e distinguere le differenze.

Oltre a ciò si vede

- 1.º Che la seconda declinazione è la sola, in cui il nominativo differisca dal vocativo;
  - 2.º Che la seconda, la terza e la quarta son quelle che hanno nomi neutri;
- 3.º Che sonvi tre casi, cioè il genitivo, il dativo e l'ablativo, sì del singolare che del plurale, ne quali il neutro non si diversifica per nulla dai due altri generi in veruna declinazione.

### CAPO II.

### DEL GENERE DE' NOMI.

Il genere del nome si apprende o dal suo significato, o dalla terminazione, o dall' uso.

### §. 1. - REGOLA DE'GENERI SECONDO IL SIGNIFICATO.

Sono mascolini i nomi

- 1.º D' uomini e que' che convengono solo ad uomini, siane qualsivoglia la terminazione;
  - 2.º Di popoli, come Romani, Scytæ;
- 3.º Di fiumi e di riviere, come Tiberis, Trebia, a cagione del nome generico fluvius;
  - 4.º De' mesi, a cagione di mensis;
  - 5.º De' venti, Aquilo, Eurus, etc., a cagione di ventus;
- 6.º Di montagne, a cagione di mons, allorchè la terminazione non indica il genere; il che avviene quasi sempre nella terza declinazione. Gli altri seguono il genere della lor desinenza.

#### Osservazioni.

- 1.º Quando un nome femminino o neutro è dato ad uomini in senso figurato, serba il genere cui aveva in senso proprio: vigiliæ f. sentinella, mancipium n., schiavo.
- 2.º Alcuni nomi di fiumi in a sono femminini: Allia, Matrona, la Marna. Aggiungi Styx e Lethe, fiumi infernali. Mosella, la Mosella, è mascolino e femminino. Elaver, l'Allier. è neutro.
- 3.º Il nome di montagna Alpes, ium è femminino, Soracte neutro; ma Plinio ha detto in mascolino Soractem e Soracten.

Quendo s'incontra nei poeti un nome di montagna con desinenza femminina o neutra ed aggiuntivo mescolino, come altus OEta, altus Pelion, è sottinteso mons.

### Son femminini i nomi

- 1.º Di donne e quelli che convengono soltanto a donne, siane qualsivoglia la terminazione: mulier, nurus, Tullia, Glycerium:
  - 2.º Di paesi, Italia, Ægyptus, a cagione di terra o regio;
  - 3.º D'isole, Sicilia, Cyprus, Samos, a cagione d'insula;
- 4.º Di città, in gran parte, Roma, Athene, Pylos, a cagione di urbs:

Gramm. Latina

17



- 5.º D'alberi e di arbusti, pomus, cedrus, vitis, corylus, a cagione di arbor.
  - 6.º Di pietre preziose, tranne pochi, a cagione di gemma.

#### Osservazioni.

1. I nomi di paese in um sono neutri: Latium, Samnium. – Il nome isthmus è mascolino, e così Bosphorus, Pontus, Hellespontus, che, prima che le regioni, significavano mari e stretti.

Fra i nomi di città i plurali in i sono sempre mescolini: Argi, Delphi; i plurali in a neutri: Susa, Hierosolima.

Sono pur mascolini secondo la loro terminazione quelli in o, onis: Hippo, Sulmo; di più, Canopus, i, Tunes, etis; e talvolts Pharsalus, Marathon, come i greci in us, unitis, Hydrus, Otranto, Pessinus, Pessinunte, nei quali frequente è il genere femminino.

Sono neutri altresì secondo la desinenza Tusculum, Saguntum, Tarantum, Ilion: e nella terza declinazione Argos, Præneste, Reate, Tibur, Anæur. Quest'ultimo è anche mascolino, a cagione di un monte dello stesso nome; gli altri possono divenire femminini, sia per l'ellissi della perola urbs, sia per un cambiamento di terminazione, Saguntus, Ilios.

2. Molti nomi d'alberi, di arbusti e di piante seguono il genere della loro terminazione, anzi che quello dei nomi generici arbor, arbuscula, herba.

Ad esempio, sono

Mascolini: oleaster, ri, ulivastro, pinaster, tri, pino salvatico, calamus, i, canna, dumus, i, spino, ecc.;

Neutri: balsamum, i, balsamo, ligustrum, i, ligustro; e nella terza declinazione acer, eris, acero, robur, oris, rovere, piper, pepe, papaver, papavero, cicer, cece.

Alcuni hanno due generi: amaracus, maggiorena m. e f., cytisus, citiso, meglio masch., e laria, larice, piuttosto femminino.

### Sono neutri

- 4.º Gl'indefiniti presi come nomi; scire tuum, il tuo sapere;
- 2.º Le voci che sono segni di una parola; come arx est monosullabum, arx è un monosillabo, perchè si sottintende verbum:
- 3.º I nomi delle lettere: o longum, græcum theta; ma possono farsi anche femminini, sostituendo littera;
  - 4.º I nomi indeclinabili, quando non denotano uomini o donne.

# Sono comuni,

Cioè mascolini o femminini, secondo il sesso della persona di cui si parla, adolescens, adolescente, affinis, affine, civis, cittadino, comes, compagno, conjux, sposo o sposa, hæres, erede, sacerdos, sacerdote o sacerdotessa e molti altri.

- 1. Molti nomi di animali denotano il maschio e la femmina con terminazioni o anche con nomi diversi: cervus, il cervo, cerva, la cerva, aries, l'ariete, ovis, la pecora, ecc.
- 2. Altri con una medesima terminazione denotano i due sessi, ed hanno i due generi, come i nomi comuni: tali sono bos, canis, mus, sus, ecc.
- Se parlasi di un maschio si dà loro il genere mascolino, se di femmina il femminino.
- Se la distinzione dei generi è inutile, si preferisce il mascolino; ma parlando di cani da caccia, dicesi hæ canes.
- 3. Altri non hanno che una sola terminazione e un sol genere, che rimane sempre lo stesso, sia che si parli di maschio o della femmina: così cervus, il cervo, passer, il passero, ecc. sono sempre mascolini, e felis, il gatto, vulpes, la volpe, aquila aquila, ecc. sempre femminini. Ma se vuolsi denotare segnatamente il sesso, si dirà, per esempio, cervus femina, vulpes mascula. Questi nomi diconsi epiceni, cioè doppiamente comuni.

Alcuni epiceni hanno due generi e due terminazioni, che si usano indistintamente, senza riguardo al sesso dell'animale: lacertus e lacerta, lucertola, coluber e colubra, serpe, biscia, ecc.; o due generi sotto una sola terminazione, hic et hac camelus, il cammello hic et hac talpa, la talpa, hic e, talvolta, hac anguis, il serpente, ecc.

# §. 2. — REGOLA DE'GENERI SECONDO LA FORMA DEL NOME.

### Prima declinazione.

I nomi in a sono femminini, a meno che non vi si opponga il significato.

I nomi greci in e sono femminili, quelli in es e in as mascolini.

Adria, il golfo Adriatico, è pur mascolino, a cagione di sinus.

### Seconda declinazione.

I nomi in us ed in er sono mascolini. Eccettua hæc alvus, colus, humus, vannus e i nomi femminili pel proprio significato, i quali serbano in latino il lor genere primitivo, come abyssus, atomus, carbasus, dialectus, methodus e altri.

I nomi in um sono neutri, e così anche pelagus, virus e vulgus (talora mascolino).

#### Terza declinazione.

Avendo i nomi di questa declinazione forme svariatissime, è difficile recarne i generi a regole fisse.

Indichiamo le analogie più generali.

- 4.º Sono mascolini i nomi in or, tranne i tre femminini arbor, soror, uxor, e quattro neutri, æquor, marmor, cor cordis e ador, specie di frumento.
- 2.º Sono femminini tutti i nomi in sio e in tio, derivati dal supino de' verbi, come defensio, oratio, etc.

Di più i nomi in io, edo, ido, udo, sudo, ago, igo, ugo, come obsidio, legio, dulcedo, cupido, hirudo, consuetudo, imago, origo, ærugo.

Escludi dai nomi in io i seguenti, che sono mascolini; pugio, pugnale, scipio, bastone, unio, perla, ternio, quaternio, complesso di tre o di quattro unità, septentrio, settentrione, stellio,
ramarro, curculio, gorgoglione e alcuni altri di poco uso.

### Quarta declinazione.

I nomi in us sono mascolini. Tranne hæc acus, domus, manus, penus, porticus, tribus, hæ idus, gl'idi, hæ quisquatrus, feste di Minerva, del pari che i nomi i quali denotano femmine ed alberi.

# Quinta declinazione.

Tutti i nomi in es sono semminini, ad eccezione di dies e meridies. Dies è anche spesso semminino nel singolare, massime quando si tratta di spazio di tempo, lunga dies, o del termine stabilito per qualche affare, praestituta dies.

#### APPENDICE ALLE OSSERVAZIONI SUI NOMI.

#### Prima declinazione.

La terminazione œ del genitivo è una contrazione della forma antica ai: ad esempio aulai, pietai.

Troviamo familias in composizione con pater, mater e filius; si vuole genitivo, ma intanto dicesi: nom. familia, gen. fumilias; e familias. non è mai usato che all' accusativo plurale. È piuttosto da credere sia retto da supra o in sottintesi: quasi pater supra familias, filius in familias, etc.

I poeti terminano spesso in um il genitivo plurale in arum de'nomi patronimici e dei composti: Dardanidum, calicolum.

Tredici momi femminini, a vece di avere il dativo e l'ablativo plurale in is, lo hanno in abus per distinguerli dal mascolino della seconda, e sono anima, asina, dea, domina, equa, famula, filia, liberta, mula, nata, serva, socia, vicina.



Tre sorta di nomi greci voglionsi riferire alla prima declinazione, i quali seguono le tre analogie seguenti.

| Epitome.                                                                                    | Cometes.                                                               | Æneas.                                                |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| GEN. Epitom-es, DAT. Epitom-e, ABL. Epitom-e, ACC. Epitom-en, NOM. Epitom-e, VOC. Epitom-e, | Comet-æ,<br>Comet-æ,<br>Comet-e,<br>Comet-en,<br>Comet-es,<br>Comet-e, | Æne-æ,<br>Æne-æ,<br>Æne-a,<br>Æne-am o an,<br>Æne-as, | Quando hanno il piurale, e'si declina regolarmente, come rosarum. |

### Seconda declinazione.

l nomi col nominativo singolare in us hanno il vocativo in e; tranne Deus, agnus e chorus, ne' quali è simile al nominativo.

Deus fa al plurale, Nom. e Voc. dii o dei e di per sincope; Dat. e Abl. diis o deis o dis. Talvolta si dice anche deum per deorum, come nummum per nummorum.

Tutti i nomi proprii, ch' escono nel nominativo singolare in ius, danno il vocativo in i, perdendo us del nominativo; così da Juli-us, Juli.

Genius e filius fanno fili e geni; non così Delius, Pius, etc. che danno Delie, Pie, perocche sono in origine veri addiettivi.

L'addiettivo meus sa mi al vocativo; mi fili, o mio figlio.

Sonvi de' nomi propri, la cui declinazione è greca in parte.

| GEN. Orphe-i o os,                                        | Così t   | i declinano   |  |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|--|
| DAT. Orphe-o, ABL. Orphe-o, ACC. Orphe-um o on, o a, Nom. | Theseus, | Perseus, etc. |  |
| Voc. Orphe-u.                                             | ł        |               |  |

### Terza declinazione.

Tutti i sostantivi in al, ar, e, come animal, exemplar e cubile, han l'ablativo in i.

Quando l'ablativo singolare è in i, od in e ed i, il genitivo plurale cade in ium.

Allorchè il genitivo plurale neutro è ium, i tre casi sono in ia, come cubilia.

Bos, bovis, bue, fa nel plurale, gen. boum, dat. e abl. bobus; i tre ultimi casi, boves, sono regolari.

I parisillabi, come nubes, gen. nubis, e i nominativi monosillabi, come mons, hanno il gen. plurale in ium, nubium, montium.

Si eccettuano i parisillabi canis, panis, jucenis, vales, strigilis, e i monosillabi crus, dux, flos, fraus, fur, grus, laus, lex, mos, nux, pes, ren, rex e sus, che fanno canum, crurum, etc.

I nomi greci van declinati come i seguenti.

|              | Pallas.                                                 | Paris.                                              | Crisis.                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Acc.<br>Nom. | Pallad-is o vs,<br>Pallad-em o a,<br>Pallas,<br>Pallas. | Parid-is o os,<br>Parid-em o a,<br>Paris,<br>Paris. | Cris-is, o eos,<br>Cris-im, o ia,<br>Cris-is,<br>Cris-is. |

| Heros.                                                    | Daphnis.                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| GEN. Hero-is. ACC. Hero-em o a, NOM. Hero-s, Voc. Hero-s. | Daphn-is o idis, Daphn-im o in, ida, idem Daphn-is, Daphn-i. |  |

In questi diversi nomi il dativo e l'ablativo son regolari. Solo Crisis fa nell'ablativo Crisi. Lo stesso dicasi di hæreris, gen. hæresis o hærescos, etc.

Que'nomi che hanno un doppio accusativo singolare, in em e in a, han sovente pur doppio l'accusativo plurale in es e in as, come heroes e heroas, crater-es e crater-as, che denno hero-em e hero-a, crater-em e crater-a.

I neutri in ma prestano due forme al dativo e all'ablativo plurali, poematibus o poematis.

Amussis, buris, contussis, decussis, pelvis, ravis, sitis, tigris fanno l'acc. in im e l'abl. in f.

Araris dà nell'acc. Ararim, nell'abl. Arari o Arare, e così Tiberis e altri.

Vectis, leva, fa nell'abl. vecti.

Puppis, navis e alcuni altri hanno l'accus. in em o in im, puppem o puppim.

# Quarta declinazione.

Il genitivo singolare è talvolta in i, massime ne' poeti comici.

Si citano 44 esempii di neutri indeclinabili in u col genitivo in us.

Il dativo singolare si contraeva spesso in u.

Veru, indeclinabile, ha i due casi in ubus.

I nomi verbali, volgarmente detti supini in um e in u, non recano che l'acc. e l'abl. singolare; tali sono, amal-um, amal-u, docl-um, doct-u, etc.

# Quinta declinazione.

Ha tre forme diverse nel genitivo singolare, dies, diei, die, ma l'usitata è quella in ei.

Abbiamo esempi del dativo in e, fide per fidei.

Le parole di questa declinazione, salvo forse il solo dies, derivano da un verbo.

Facies, ei, io fo. faccia. Da facio, Da juco.,
Da effingo, io formo.
Da spicio, donde conspicio, etc.
Da sero, io unisco.
io credo reale. Effigies, ei, effigie, specie, Species, ei, Series, ei, serie, Res, ei, fatto, Temperies, ei, temperie, Da tempero, io tempero. Da lavo o luo, io lavo. Illuvies, ei. inondazione.

#### PAROLE CHE SEGUONO DUE MANIERE DI DECLINAZIONE.

Domus, casa, corre in parte sulla quarta declinazione, in parte sulla seconda.

Sing. GEN. Domus, domi,
DAT. Domui (domo),
ABL. (Domu), domo,
ACC. Domum,
NOM. Domus,
VOC. Domus,

Plur. Domuum, domorum.
Domibus.
Domibus.
Domus, domos.
Domus.
Domus.
Domus.

Domo e domu sono arcaismi.

Lacus, i.

Molti nomi d'alberi, cornus, cupressus, ecc. seguono per lo più la seconda declinazione, ma prendono anche alcune forme della quarta.

Colus, coli, f., conocchia ha pur colu e colus. Non s'incontra in genitivo plurale.

Sing. Avernus, i, Plur. Averna. Al sing. sono mascoilni, e si declinano come Dominus, al plur. Carbasus, i, Carbasa. neutri, e fanno come templa. Sibilus, i, Sibila. Tartarus, i. Tartara. Al sing. sono neutri, e vanno come templum; al piur. mascolini, come domini, dominorum. Sing. Calum, i, Plur. Cæli. Elysium, i, Elysii. Non solo è mutato il modello, Sing. Delicium, i, Plur. Deliciæ. ma, nel plurale, anche la declina-Epulum, i, Epulæ. zione. Sing. Balneum, i, Plur. Balnæ o balnea. | Come rosæ o templa.

Laci o laca. (Come domini o templa.

Si ha pur juger-um, i e juger, jugeris, e quindi due sorta di forme.

# CAPO III.

# DE' PRONOMI PERSONALI.

## PRIMA PERSONA.

|                                      | Ego.                                                  |             | lo.                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                                      | · ·                                                   | Singolare.  |                                                                  |
| GEN. DAT. ABL. ACC. NOM.             | Mei,<br>Mihi,<br>A me,<br>Me,<br>Ego.                 |             | Di me.<br>A me o mi.<br>Da me.<br>Me o mi.<br>Io.                |
| HOM.                                 | Lyo.                                                  | Plurale.    | . 1                                                              |
| GEN.<br>DAT.<br>ABL.<br>ACC.<br>NOM. | Nostrum o nostr<br>Nobis,<br>A nobis,<br>Nos,<br>Nos. | ,           | Di noi.<br>A noi o ne o ci.<br>Da noi.<br>Noi o ne o ci.<br>Noi. |
|                                      | s                                                     | ECONDA PERS | ONA.                                                             |
|                                      | Tu.                                                   |             | Tu.                                                              |

## Singolare.

| GEN. | Tui,  | Di te.     |
|------|-------|------------|
| DAT. | Tibi, | A te o ti. |
| ABL. | Λ te. | Da te.     |
| Acc. | Te,   | Te o ti.   |
| Nom. | Tu.   | Tu.        |
| Voc. | O tu. | O tu.      |

#### Plurale.

| GEN. | Vestrum, vestri o vostrum, | Di voi.     |
|------|----------------------------|-------------|
|      | Vobis,                     | A voi o vi. |
|      | A vobis,                   | Da voi.     |
| Acc. |                            | Voi o vi.   |
| Nom. |                            | Voi.        |
|      | O vos.                     | O voi.      |

Per lo più nostri e vestri si usano in senso collettivo; nostrum e vestrum in senso distributivo o partitivo.

Nostrum amborum ornamentum aspicio. Vestrum quivis formidat malum.

#### TERZA PERSONA.

Sui.

Di sè.

## Singolare e Plurale.

 GEN.
 Sui,
 Di sè.

 DAT.
 Sibi,
 A sè o si

 ABL.
 A se,
 Da sè.

 ACC.
 Se.
 Sè o si.

Sui, sibi, se servono del pari pel singolare e pel plurale, ed esprimono sì le cose che le persone.

Ego, tu e tui sono di ogni genere.

Coi pronomi personali la preposizione cum, con, si unisce per lo più in una sola parola e si mette dopo, come mecum, nobiscum, tecum, nobiscum, secum, con me o meco, ecc.

## DE' MODIFICATIVI.

## CAPO IV.

### ADDIETTIVI QUALIFICATIVI.

Hanno tre generi come i nomi e si declinano non meno di essi.

Rispetto alla lor declinazione si dividono in due ordini:

- 1.º Que' che seguono la prima e la seconda;
- 2.º Que' che seguono la terza.

Non vi è addiettivo che si appartenga alla quarta o alla quinta declinazione.

### §. 1. — ADDIETTIVI DELLA PRIMA CLASSE.

Gli addiettivi della prima classe hanno tre terminazioni; il mascolino e il neutro sono della seconda declinazione, il femminino è della prima.

Gramm. Latina.

18



# Buono. Buona. Buono.

# Singolare.

| M.                               | F.                         | N.                        |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| GEN. Bon-i                       | ⊢ Bon-æ                    | ⊦ Bon-i                   |  |  |  |  |
| DAT. Bon-o                       | Bon-æ                      | Bon-o                     |  |  |  |  |
| ABL. Bon-o                       | Bon-a                      | Bon-o                     |  |  |  |  |
| Acc. Bon-um                      | Bon-am                     | Bon-um                    |  |  |  |  |
| Nom. Bon-us                      | Bon-a                      | Bon-um                    |  |  |  |  |
| Voc. Bon-e                       | Bon-a                      | Bon-um                    |  |  |  |  |
|                                  | Plurs                      | ile.                      |  |  |  |  |
| GEN. Bon-orum                    | Bon-arum                   | Bon-orum                  |  |  |  |  |
| DAT. Bon-is                      | Bon-is                     | Bon-is                    |  |  |  |  |
| ABL. Bon-is                      | Bon-is                     | Bon-is                    |  |  |  |  |
| Acc. Bon-os                      | Bon-as                     | Bon-a                     |  |  |  |  |
| Nom. Bon-i                       | Bon-æ                      | Bon-a                     |  |  |  |  |
| Voc. Bon-i                       | Bon-æ                      | Bon-a                     |  |  |  |  |
|                                  | Libero. Libero. Singolare. |                           |  |  |  |  |
| M.                               | P.                         | N.                        |  |  |  |  |
| Gen. Liber-i                     | Liber-æ                    | Liber-i                   |  |  |  |  |
| DAT. Liber-o                     | Liber-æ                    | Liber-o                   |  |  |  |  |
| ABL. Liber-o                     | Liber-a                    | Liber-o                   |  |  |  |  |
| Acc. Liber-um                    | Liber-am                   | Liber-um                  |  |  |  |  |
| Nom. Liber                       | Liber-a                    | Liber-um                  |  |  |  |  |
| Voc. Liber                       | Liber-a                    | Liber-um                  |  |  |  |  |
|                                  | Plura                      | ,<br>ale.                 |  |  |  |  |
| GEN. Liber-orum                  | Liber-arun                 | n   Liher-orum            |  |  |  |  |
| DAT. Liber-is                    | Liber-is                   | Liber-is                  |  |  |  |  |
| ABL. Liber-is                    | Liber-is                   | Liber-is                  |  |  |  |  |
| Acc. Liber-os                    | Liber-as                   | Liber-a                   |  |  |  |  |
| Nom. Liber-i                     | Liber-æ                    | Liber-a                   |  |  |  |  |
| Voc. Liber-i   Liber-æ   Liber-a |                            |                           |  |  |  |  |
| Si declinino                     |                            | •                         |  |  |  |  |
| Malus, a, um,                    | cattivo.                   | Prosper, a, um, prospere. |  |  |  |  |
| Magnus, a, um,                   | grande.                    | Miser, a, um, misero.     |  |  |  |  |
| Sanctus, a, um,                  | santo.                     | Dexter, a, um, destro.    |  |  |  |  |
| Novus, a, um,                    | nuovo.                     | Piger, a, um, pigro.      |  |  |  |  |

# §. 2. - ADDIETTIVI DELLA SECONDA CLASSE.

## 1. Parisillabi.

Moltissimi addiettivi seguono i nomi parisillabi della terza declinazione, ed hanno due desinenze; is pel mascolino e il femminino, e pel neutro. L'ablativo singolare è sempre in i, e il genitivo plurale in ium.

## Fortis - Forte, Forte.

### Singolare.

| M.           | F.      | N.      |
|--------------|---------|---------|
| GEN. Fort-is | Fort-is | Fort-is |
| DAT. Fort-i  | Fort-i  | Fort-i  |
| ABL. Fort-i  | Fort-i  | Fort-i  |
| Acc. Fort-em | Fort-em | Fort-e  |
| Nom. Fort-is | Fort-is | Fort-e  |
| Voc. Fort-is | Fort-is | Fort-e  |

#### Plurale.

| GEN. Fort-ium  | Fort ium  | Fort-ium  |
|----------------|-----------|-----------|
| DAT. Fort-ibus | Fort-ibus | Fort-ibus |
| ABL. Fort-ibus | Fort-ibus | Fort-ibus |
| Acc. Fort-es   | Fort-cs   | Fort-ia   |
| Nom. Fort-es   | Fort-es   | Fort-ia   |
| Voc. Fort-es   | Fort-es   | Fort-ia   |

## Così si declinano

| Utilis, e,  | utile.  | Nobilis, e, | nobile.        |
|-------------|---------|-------------|----------------|
| Facilis, e, | facile. | Fidelis, e, | fedele.        |
| Brevis, e,  | breve.  | Similis, e, | simile.        |
| Dulcis, e.  | dolce.  | Levis. e.   | leggiero, ecc. |

## Osservazioni.

Dodici addiettivi di questa classe hanno una terminazione in er, che si dà soltanto al nominativo e al vocativo singolare: in tutti gli altri casi si declinano come i precedenti.

| M.       | F.        | N.       | 1                                                  |
|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------|
| Celer,   | Celeris,  | Celere,  | Celere. Acre. Allegro. Gelebre. Salubre. Che vola. |
| Acer,    | Acris,    | Acre,    |                                                    |
| Alacer,  | Alacris,  | Alucre,  |                                                    |
| Celeber, | Celebris, | Celebre, |                                                    |
| Saluber, | Salubris, | Salubre, |                                                    |
| Volucer, | Volucris, | Volucre, |                                                    |

| 雄.         | r.          | N.         | 1          |
|------------|-------------|------------|------------|
| Equester,  | Equestris,  | Equestre,  | Equestre.  |
| Pedester,  | Pedestris,  | Pedestre,  | Pedestre.  |
| Campester, | Campestrix, | Campestre, | Campestre. |
| Paluster,  | Palustris,  | Palustre,  | Palustre.  |
| Silvester, | Silvestris, | Silvestre, | Silvestre. |
| Terrester, | Terrestris, | Torrestre, | Terrestre. |

Celer è il solo che serbi sempre la vocale e innanzi la liquida r, mentre gli altri la perdono, come pater, patris. Fa celerum nel genitivo plurale, benché abbia celeria al nom. neutro.

Volucer faceva volucrium; prevalse volucrum: volucrium è usato quando volucris

Si trovano alcuni esempii della terminazione is al nom. mascolino; come, locus celebris. Non sono da imitare.

# 2. Imparisillabi.

Altri addiettivi della seconda classe non hanno al nominativo singolare che una sola desinenza pei tre generi.

Formano il plurale neutro in ia, gen. ium; l'ablativo singolare finisce in i o e.

## Singolare.

| Felix, felice. | Sapiens, | savio. |
|----------------|----------|--------|
|----------------|----------|--------|

| GEN. | Felic-is, | Sapient-is, |
|------|-----------|-------------|
| DAT. | Felic-i,  | Sapient-i,  |

ABL. Felic-i o felic-e, ACC. Felic-em, Sapient-i o sapient-e.

Felix (N.) Sapiens (N.) Sapient em, Nom. Felix, Sapiens,

Voc. Felix. Sapiens.

## Plurale.

| GEN. Felic-ium,  |             | Sapient-ium           |                 |
|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| DAT. Felic-ibus, |             | Sapient-ibus          |                 |
| ABL. Felic-ibus, |             | Sapient-ibus          | •               |
| Acc. Felic-es,   | Felic-ia (N | .) Sapient-e <b>s</b> | Sapient-ia (N.) |
| Nom. Felic-es,   | Felic-ia,   | Sapient-es            | Sapient-ia      |
| Voc. Felic-es,   | Felic-ia.   | Sapient es            | Sapient ia      |

Negli addiettivi imparisillabi l'uso e l'eufonia insegnano a scegliere tra e ed i ablativo. Nondimeno può stabilirsi

- 1.º Che quando l'addiettivo è preso sostantivamente, l'abl. si usa più sovente in e; a sapiente, dal savio:
- 2.º Che in qualunque altra occorrenza è meglio i, massime quando il nominativo è in ns. rs. x: ab homine sapienti, solerti, felici.

I poeti preferiscono spesso e, a cagione della misura.

I due addiettivi concors, discors e gli altri composti da cor fanno l'ablativo soltanto in i.

# §. 3. — GRADUAZIONE.

Negli addiettivi di qualità i Grammatici voglion distinti tre gradi.

Il Positivo (detto grado impropriamente), il quale non è altro che lo stesso addiettivo: ad esempio, felix, felice;

Il Comparativo; felicior o felicius, più felice;

Il Superlativo; felicissimus, il più felice o felicissimo.

In latino ciascuno di questi gradi ha una terminazione propria.

#### Osservazioni.

Eccetto queste parole par, retus, anceps, auceps, particeps, inops, cælebs, dives, capripes, senex, vigil, celer. Genit. paris, veteris, ancipitis, aucupis, participis, inopis, cælibis, divitis, capripedis, lenis, vigilis, celeris e poche altre,

Tutti gli addiettivi si riducono alle sette specie seguenti:

| 2.a<br>3.a<br>4.a<br>5.a | Amplus, a, um,<br>Asp-er, ra, rum,<br>Al-er, ra, rum,<br>Celeb-er, ris, re,<br>Comis, e,<br>Constans,   | nero.                                                                                | Celebris, DAT. Comis, Constantis,                                                                                                                          | Asperi etc.<br>Atri etc.<br>Celebri<br>Comi                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                          | Curax,                                                                                                  | diligente.                                                                           | Curacis.                                                                                                                                                   | Curaci.                                                           |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.     | Ampli-or, us, Asperi-or, us, Atri-or, us, Celebri-or, us, Comi-or, us, Constanti-or, us, Curaci-or, us, | più ampio. più aspro. più nero. più celebre. più dolce. più costante. più diligente. | Ampli ssimus, a, um,<br>Asperri-mus, etc.<br>Aterri-mus, etc.<br>Celeberri-mus, etc.<br>Comi-ssimus, etc.<br>Constanti-ssimus, etc.<br>Curaci-ssimus, etc. | il più aspro.<br>il più nero.<br>il più celebre.<br>il più dolce. |

## REGOLE DEL COMPARATIVO E DE'SUPERLATIVI.

Al caso in i si aggiunga or pel mascolino e il femminino, ed us pel neutro, e si avrà il Comparativo.

Il genitivo è in *oris* pei tre generi; ad esempio, *amplior*, *amplius*. Gen. *amplioris*; quindi i Comparativi sono tutti della terza declinazione.

L'Abl. singolare termina generalmente in e, talvolta in i. Nel plurale il genitivo finisce sempre in um, e il nominativo neutro in a.

Quanto ai superlativi

- 1.º Quando l'addiettivo è della prima specie, o di una delle tre ultime, al caso in i è da aggiugnere ssimus, ssima, ssimum; ampli-ssimus, comiti-ssimus, constanti-ssimus, e curaci-ssimus, ssima, ssimum, amplissimo, dolcissimo, diligentissimo:
- 2.º Nelle tre specie intermedie (cioè 2.a 3.a e 4.a), al caso in i conviene aggiugnere mus, ma, mum raddoppiare la r, e farla precedere da un e, onde avrai asperri-mus, aterri-mus, celeberri-mus:

Nella terza e quarta specie si ponga un e, avanti le due rr, e ne verrà, ate-rrimus, celeb-errimus.

Quando poi l'addiettivo

- 4. Ha tre forme, come nelle prime quattro specie e in tutti i superlativi,
  - La 1.ª è pel mascolino,
  - La 2.ª pel femminino,
  - La 3.ª pel neutro:
- 2. Se ne ha due, come nella quinta specie, ed in tutti i comparativi,
  - La 1.ª è pel mascolino e femminino, comis, amplior, ecc., La 2.ª pel neutro, come amplius, ecc.:
- 3. Allorchè ne ha una sola, come nella specie sesta, e nella settima, serve pei tre generi: M. F. e N. constans, curax.

#### Osservazioni.

Questi addicttivi non danno nè comparativo, nè superlativo; e per supplirvi si prende la forma ens da benedicens, e se ne fa benedicentior, us, etc.



<sup>·</sup> I terminativi dic-us, a, um, fic-us, a, um, col-us, a, um, non trovansi che in composizione: onde si ha benedicus, beneficus, benevolus, etc., benedicente, benefico, benevolo. ecc.

Arduus, a, um, arduo pius, a, um e altri, che hanno una vocale avanti us, mancano di comparativo e di superlativo.

Questi due gradi esprimonsi per perifrasi, dicendo magis arduus, più arduo, maxime arduus, arduissimo.

Melior, migliore, optimus, ottimo; pejor, peggiore e pessimus, pessimo, vengon formati da positivi non più in uso, nè possono derivare per niun modo da bonus e da malus.

## §. 4. - DERIVAZIONI.

Gli addiettivi, spogliandosi delle idee accessorie di numero, di genere e di caso, divengono di necessità invariabili.

Allora chiamansi avverbii, ed hanno essi pure i loro tre gradi.

| 4.         | Ampl-e,      | Ampli-us,            | Amplissim-e.     |
|------------|--------------|----------------------|------------------|
|            | ampiamen te, | più ampiamente,      | amplissimamente. |
| 2.         | Asper-e,     | Asperi-us,           | Asperrim-e.      |
| 3.         | Atr·e,       | Atri-us,             | Aterrim-e.       |
| 4.         | Celebr-iter, | Cele <b>bri-us</b> , | Celeberrim-e.    |
| <b>5</b> . | Com-iter,    | Comi-us,             | Comissim-e.      |
| 6.         | Constant-er, | Constanti-us,        | Constantissim-e. |
| 7.         | Curac-iter,  | Curaci-us,           | Curacissim-e.    |

- 1.º Il positivo avverbio cade in e nelle tre prime specie, in iter nella quarta, quinta e settima, e in er nella sesta:
- 2.º Il comparativo avverbio non differisce dal comparativo neutro, se non per l'accento onde lo segnano i moderni:
- 3.º Il superlativo avverbio si forma dal superlativo addiettivo, cambiando la finale us, a, um in e.

#### Ossernazioni.

In constan-ti-ter, pruden-ti-ter la rapidità della pronunzia ha fatto sparire la i, il che ha dato constanter, poi sdoppiandosi la i, è rimasto constanter.

Hanvi anco talune parole della settima specie, come audacter, da audax. audacis, in cui fu tolto l'i.

# §. 5. — NOMI COMPOSTI.

- 1.º Quando un sostantivo e un addiettivo prestano un nome composto, si declinano tutti e due; ad esempio, respublica, la repubblica, reipublicæ; jusjurandum, il giuramento, jusjurandi, senza plurale.
- 2.º Ne' composti di un nominativo, e di un altro caso va declinato il solo nominativo: per esempio, pater-familias, patrisfamilias, etc.; triumvir, triumviri; juris-consultus, o jure-consultus, jurisconsulti, etc.

## §. 6. — ADDIETTIVI DETERMINATIVI.

I. Questo; questa; questo: Questi; queste; queste cose: Costui; costei: Costoro; costoro.

|      | M.     | F        | N.   | 1 M.   | P          | N.     |
|------|--------|----------|------|--------|------------|--------|
|      |        | ngolare. | •••  |        | Plurale.   | 14.    |
|      | Hujus, | n        | n    | Horum, | harum,     | horum. |
| Dat. | Huic,  | ))       | »    | His,   | <b>n</b> . | n      |
| ABL. | Hoc,   | hac,     | hoc, | His,   | »          | n      |
| Acc. | Hunc,  | hanc.    | hoc. | Hos.   | has.       | hæc.   |
| Nom. | Hic,   | hæc, '   | hoc, | Hi,    | hæ,        | hæc.   |

#### Osservazioni.

Ad hic, hore, hor si aggiugne talvolta la particella determinativa ce, che corrisponde sil'italiano qui, qua, ed hassi hicce, horce, usato sopra tutto ne'casi in s: huiuser, hisce, etc.

Gli si unisce anco cine, Hiccine est? È questi?

Hic, hoc, hoc serbano un resto della particella ce: in origine dicevasi hi-ce.

|      | M.       | F.         | N.     | M.       | F.       | N.       |
|------|----------|------------|--------|----------|----------|----------|
|      | \$       | Singolare. |        | İ        | Plurale. |          |
| GEN. | Illines, | <b>.</b>   | n      | Illorum, | illarum. | illorum. |
| DAT. | Illi, É  | »          | n      | Illis,   | n ,      | D        |
| ABL. | Illo,    | illa,      | illo,  | Illis,   | D        | n        |
| Acc. | Illum,   | illam,     | illud, | Illos,   | illas,   | illa,    |
| Nom. | Ille,    | illa, '    | illud. | Illi,    | illæ,    | illa.    |

### Allo stesso modo si declinano

Iste, ista. istud o istuc,
Ipse, ipsa, ipsum,
Alius, alia, aliud,
Alter, altera, alterum,
Totus, tota, totum,
Ullus, ulla, ullum,
Nullus, nulla, nullum,
Unus, una, unum,
Solus, sola, solum,
Uter, utra, utrum.
Alteruter, alterutra, alterutrum,
Neuter, neutra, neutrum,

Cotesto e cotesta.
Esso e essa.
Altro e altra.
Altro o secondo.
Tutto e tutta.
Veruno e veruna.
Niuno e niuna.
Uno e una.
Solo e sola.
Qual dei due.
O l'uno o l'altro.
Nè l'uno nè l'altro.

In ciascuno l'accusativo neutro, secondo la regola generale, è sempre simile al nominativo.

Fuori questi due casi e il genitivo e dativo singolari, tutti si declinano come gli addiettivi della prima classe.

Uterque, utraque, utrumque, l'uno e l'altro, va come uter, utra, utrum, aggiungendovi in fine la sillaba que indeclinabile.

III. Colui; colei; quello: Coloro; coloro; quelle cose:
Cotesti; cotesta.
Cotestoro; cotestoro.

|      | M.    | F.          | N.          | J M.       | F.       | N.     |
|------|-------|-------------|-------------|------------|----------|--------|
|      |       | Singolare.  |             |            | Plurale. |        |
| GEN. | Ejus, | n           | n           | Eorum,     | earum,   | eorum. |
| DAT. |       | n           | n           | Eis o iis. | )<br>v   | n      |
| ABL. | Eo,   | <b>e</b> a, | <i>e</i> 0. | Eis o iis. | »        | n      |
| Acc. | Eum,  | eam,        | id.         | Eos,       | eas,     | ea.    |
| Nom. | Is,   | ea,         | id.         | l li,      | eæ,      | ea.    |

Idem, eadem, idem, stesso, stessa, ovvero medesimo, medesima, si declina come is, ea, id, aggiugnendo solamente ad ogni caso la sillaba dem invariabile, come ejus-dem, ei-dem, etc.

Non si confonda *idem* con *ipse*; se, per esempio, occorra di significare – la virtù stessa –, si dirà *ipsa virtus*; e se – la medesima virtù – *eadem virtus*.

IV. Che, il quale; la quale; che: Che; i quali; le quali; che.

|      | M.     | F.         | N.       | ј Ж.            | F.             | N.         |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------------|------------|
|      | s      | ingolare.  |          | ~ Pl            | ar <b>ale.</b> |            |
| GEN. | Cujus, | »          | ņ        |                 |                | ı, quorum. |
| Dat. | Cui,   | n          | <b>»</b> | Quibus o queis. | 'n             | 'n         |
| ABL. | Quo,   | qua,       | quo.     | Quibus o queis. | , D            | ))         |
|      | Quem,  | quam,      | quod.    | Quos,           | quas,          | quæ.       |
| Nom. | Qui,   | quæ,       | quod.    | Qui.            | quæ,           | quæ.       |
|      | Gram   | m. Latina. |          |                 | 19             | )          |

Questo addiettivo offre un'irregolarità di più che non gli antecedenti, ed è, ch'e'si appartiene pel dativo quibus alla terza declinazione. Ma egli ha pur queis e quis a vece di quibus.

Si noti altresì il dittongo  $\alpha$ , in vece di a, nel plurale neutro e nel nominativo singolare femminino.

Quis, chi o quale, quæ, chi o quale, quid, che o che cosa; è simile a qui, quæ, quod, toltone l'accusativo neutro, che, secondo la regola generale, è quid, come il nominativo.

In vece del genitivo cujus, di chi, i Latini ebbero in uso di formarne talvolta l'addiettivo cujus, cujus, cujum.

Quis dopo si corrisponde ad aliquis, alcuno, alcuna; come, si quis, se alcuno; lo stesso è ancora dopo nisi, se non, e dopo ne, che non.

#### ()aservazioni.

| M. | Quicumque,  | Quidlibet, | Quiris,   | Quisque,  | Quisquis. |
|----|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| F. | Quarcumque, | Quælibet,  | Quarris,  | (huarque, | Ouague.   |
| N. | Ouodcumque, | Quodlibet, | Quadris,  | Quodque,  | Quedquad. |
|    | Quidcumque, | Quidlibet, | Quidr is, | Quidque,  | Quidquid. |

Questi addiettivi significano chiunque, chicchessis, ciascuno, qualunque, qualsivoglia; l'ultimo è il raddoppiamento di quis, e si declina duplicato; Gen. cujuscujus; Dat. cuicui, etc.

Unusquisque, ciascuno si compone di que invariabile, e di unus e quis che si declinano.

| M. | Quisnam ? | Quidam,  | Quisquam, | Quispiam, | Aliquis. |
|----|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| F. | Quænam?   | Quædam,  | Quæquam,  | Quarpinm. | Aligur.  |
| F. | Òuodnam ? | Quoddam, | Quodquam, | Quodpiam, | Aliquod. |
|    | Ouidnam?  | Quiddam, | Quidquam, | Quidpiam, | Aliquid. |

Il primo non serve che all'interrogazione, e significa quale? chi?

I quattro seguenti rispondono a - qualcuno, qualche.

Ecquis? coque? o ecque? ecquid? e ecquid? Vale, come, quisnam ad interrogare.

In queste parole la parte cumque, libet, vis, ali, etc. è indeclinabile.

Nemo, neminis, niuno, è della terza declinazione regolare. Nihil, niente o nulla, è indeclinabile, e quando si vuol declinare si cambia in nihilum, nihili, neutro della seconda.

Indeclinabili pur sono tol, tanti o tante, quot, quanti o quante, totidem, altrettanti o altrettante.

Meus, mio, tuus, tuo, suus, suo, noster, nostro, vester, vostro, alienus, altrui, declinansi come bonus a, um, eccetto che il vocativo di meus fa mi.

Nostras, nostratis, della nostra patria o compagnia, vestras, vestratis, della vostra patria o compagnia, cujus, cujutis, di qual patria o compagnia? sono della terza declinazione.



# §. — 7. ADDIETTIVI NUMERALI.

#### CARDINALI.

I numeri che esprimono le quantità diconsi cardinali, perchè sono come il perno degli altri.

# Si esprimono di tal modo:

| Unus,         | uno.         | Sexdecim,      | sedici.      |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Duo,          | due.         | Septemdecim,   | diciassette. |
| Tres,         | tre.         | Decem et octo, | diciotto.    |
| Qualuor.      | quattro.     | Novemdecim,    | diciannove.  |
| Òuingue,      | cinque.      | Viginti,       | venti.       |
| Sex,          | sei.         | Triginta,      | trenta.      |
| Septem,       | sette.       | Quadraginta,   | quaranta.    |
| Octo,         | otto.        | Quinquaginta,  | cinquanta.   |
| Novem,        | nove.        | Šexaginta,     | sessanta.    |
| Decem,        | dieci.       | Septuaginta,   | settanta.    |
| Undecim.      | undici.      | Octoginta      | ottanta.     |
| Duodecim,     | dodici.      | Nonaginta,     | novanta.     |
| Tredecim,     | tredici.     | Centum,        | cento.       |
| Quatuordecim, | quattordici. | Mille.         | mille.       |
| Quindecim,    | quindici.    | 1              |              |

I primi tre si declinano. Unus, una, unum va come ipse, ipsa, ipsum.

# Duo, duæ, duo; - Due.

|              | M.      | F.                       | N.           |
|--------------|---------|--------------------------|--------------|
| GEN.         | Duorum, | Duarum,                  | Duorum.      |
| Dat.<br>Abl. | Duobus, | Duabus,<br>Duas,<br>Duæ, | Duobus.      |
| Acc.         | Duos,   | Duas.                    | Duo.         |
| Non.         | Duo,    | Duæ,                     | Duo.<br>Duo. |
|              | м.      | Tres, tria; – Tr<br>F.   | re.<br>N.    |
| GEN.         | Trium,  | n                        | n            |
| Dat.<br>Abl. | Tribus. | »                        | n            |
| Acc.<br>Nom. | Tres,   | a                        | Tria.        |

Gli altri fino a cento sono indeclinabili. Da cento fino a mille si declinano come gli addiettivi della prima classe.

Quindi si dirà ducenti, ducentæ, ducenta, dugento, e così

Trecenti, trecento.
Quadrigenti, quattrocento.
Quingenti, cinquecento.
Sexcenti, seicento.
Septingenti, settecento.
Octingenti, ottocento.
Nongenti, novecento.

Si può anche dire biscentum e tercentum, indeclinabili.

Con mille comincia una nuova serie.

Mille è indeclinabile. Vi è però millia, millium della terza declinazione, che significa migliaja; duo millia hominum, due migliaja d'uomini.

#### Osservazioni.

Ventuno, ventidare, ecc. in latino si dicono in due maniere, cioè rigintianas, rigintiduo, etc., oppura unus et viginti, duo et viginti etc.

Lo stesso è di trentuno, trentadue ecc., quarantuso, quarantadue, ecc.

In cambio di decem, et octo, e novemdecim si dice anche duoderiginti, underiginti, cioè due meno di venti, e allo stesso modo duodetriginta, ecc.

#### NUMERI CARDINALI.

I numeri cardinali esprimono l'ordine in cui le cose trovansi disposte.

Tranne i due primi, e' derivano dai numeri cardinali. Tutti si declinano come gli addiettivi della prima classe.

Primus, a, um, primo. Secundus, a Tertius, a, um, terzo. Quartus, a

Secundus, a, um, secondo.

Quartus, a um, quarto.

E così

Quintus, Sextus, Septimus, Octavus, Nonus, Decimus. quinto. sesto. settimo. ottavo. nono. decimo.



Undecimus. Duodecimus o tertius decimus, Decimustertius o tertius decimus. Decimusquartus o quartusdeci- decimoquarto o quattordicemus,

Ouintusdecimus. Sextus decimus. Septimus decimus,

Octavus decimus o duodevices imus, diciottes imo. Novusdecimus o undevicesimus.

Vicesimus,

Vicesimusprimus, etc.,

Trigesimus. Quadragesimus. Ouinguagesimus, Sexagesimus, Septuagesimus, Octogesimus, Nonagesimus, Centesimus. Ducentesimus. Trecentesimus,

Ouadrigentesimus, etc.,

Millesimus.

undecimo.

duodecimo o dodicesimo. decimoterzo o tredicesimo.

simo. auindicesimo. sedicesimo. diciassettesimo.

diciannovesimo. vigesimo o ventesimo.

vigesimo primo, ecc. trentesimo o trigesimo.

quadragesimo o quarantesimo.

cinquantesimo. sessantesimo. settantesimo. ottantesimo. novantesimo. centesimo. ducentesimo. trecentesimo.

quattrocentesimo, ecc.

millesimo.

#### Osservazioni.

Diconsi distributivi quegli addiettivi che significano il numero in cui più cose vengono spartite.

Sono

Singuli, æ, a, ad uno ad uno. Bini . . . . a due a due. ecc. Terni, Quaterni, Quini, Seni, Sepleni, Noveni, Doni, Undeni Duodeni Ternideni Ouaternideni. Quindeni, Senideni,

Se**ptoni**deni. Octonideni o duodevideni. Novenideni o undevideni,

Viceni, Vicenisinguli, Vicenibini, elc., Triceni, Quadrageni, Quinquageni, Sexageni. Septuageni, Octogeni, Nonageni, Centeni, Centenisinguli, etc., Ducenteni, Trecenteni Quadrigenteni, etc., Milleni, Hismillani, Termillens, etc.

Tutti si declinano come il plurale di bonus, a, um.

Oltre a ciò vi sono i numeri detti moltiplicativi, perchè denotano moltiplicità di cose; come duplex, duplice, triplex, triplice, quadruplex, quadruplice, ecc.:

1 proporzionali che indicano la proporzione dell'una cosa coll'altra, cosse duplez, doppio, triplus, triplo, quadruplus, quadruplo, ecc.:

I temporarii che significano moltiplicità di tempo, come bimus o biennis, di due anni, trimus o triennis, di tre anni, quadrimus o quadriennis, di quattro anni, ecc.: così pure bimestris, bimestre, trimestris, trimestre, quadrimestris, quadrimestre, ecc.:

I ponderarii che esprimono moltiplicità di peso, come bilibris, di due libbre, trilibris, di tre libbre, quadrilibris, di quattro libbre, ecc.:

Finalmente gli addiettivi binarius, binario, ternarius, ternario, quaternarius, quaternario, che voglion dire cosa avente il numero due, il numero tre, ecc.; come, senez oclogenarius, vecchio di ottant'anni.

### CAPO V.

#### DEL VERBO.

I verbi sono di due maniere, transitivi e intransitivi.

I transitivi esprimono un'azione o fisica o morale che dal soggetto principale della proposizione passa o va a terminare in un oggetto o espresso o sottinteso; come, – il fuoco liquefa i metalli; Pietro ama lo studio.

Gl'intransitivi significano o un semplice modo di esistenza nel soggetto principale della proposizione senz'azione veruna, sia fisica, sia morale; come, – io riposo; o un'azione che finisce nel soggetto che la fa, e non passa in altri; come – io cammino.

I verbi transitivi possono essere attivi·o passivi.

Si dicono attivi quando esprimono direttamente l'azione di una cosa sopra un'altra, come nell'esempio dato, – il fuoco liquefa i metalli.

Si dicono passivi, allorchè denotano, invece, ciò che una cosa patisce o ciò che riceve dall'altra; come, – i metalli sono liquefatti dal fuoco.

I verbi intransitivi al contrario non enunciando alcuna azione, la quale o dal soggetto della proposizione passi in altra cosa, o da questa nel soggetto della proposizione, non sono nè attivi nè passivi, e perciò si chiamano neutri, cioè nè l'uno nè l'altro.

La lingua latina ha due numeri pe' verbi, come pei nomi: il singolare, amo, io amo; e il plurale, amanus, noi amiamo.

## §. 2. — PERSONE.

Le tre persone del discorso vengono in latino significate da terminazioni, le quali son parte del verbo e indicano per sè sole di che persona sia il subbietto.

In italiano la prima persona vien espressa da Io e Noi; la seconda da Tu e Voi; la terza da Egli, Ella; Eglino, Elleno.

Così in amo, io amo, il subbietto è di prima persona; in amas, tu ami, di seconda; in amat, egli, ella ama, di terza.

## §. 3. - TEMPI.

I tempi principali sono presente, passato, e futuro; - lego, io leggo, legi, io ho letto o lessi, legam, io leggerò.

Il tempo passato presenta più varietà.

Se dico, ad esempio: lo leggeva quando voi siete venuto; le parole – io leggeva – esprimono un'azione omai passata, ma che non lo era ancora, allorchè se ne compì un'altra.

Questo tempo chiamasi imperfetto, cioè non interamente pas-

Se dicessi: lo aveva letto quando voi siete venuto; le parole – io aveva letto – denotano un'azione sì come già passata, nel tempo che un'altra, pur passata, avvenne.

Questo tempo dicesi piuccheperfetto o trapassato.

Similmente possono esservi diversi gradi nel futuro.

Allorchè io dico: — Io avrò letto questo libro quando voi giungerete; le parole — io avrò letto questo libro —, indicano un tempo futuro rispetto all'istante in che parlo, ma che sarà passato prima che un altro fatto sia compiuto.

Questo tempo si denomina futuro anteriore, perchè congiunge l'idea del futuro a quella del passato.

Un verbo dunque latino avrà sei tempi; cioè, presente, pas-

sato imperfetto, passato, piuccheperfetto o trapassato, futuro e futuro anteriore.

Ma ogni asione o qualsivoglia parte della durata, può riguardarsi o come già compiuta, o come quella che non lo è ancora. Questi sei tempi per ciò dividonsi in due serie uguali, di cui l'una derivasi dal presente, l'altra dal perfetto.

#### PRIMA SERIE.

#### Azione non compita.

PRESENTE. lo amo, am-o.

IMPERFETTO. lo amava, am-abam.

Futuro. lo amerò, am-abo.

SECONDA SERIE.

Azione compita.

Perfetto. lo ho amato, am-avi.

Piuccheperfetto. lo aveva amato, am-averam.

FUTURO ANTERIORE. lo avrò ainato, am-avero.

#### Osserrazioni.

La lingua italiana ha un tempo passato indeterminato o rimoto; come, - una volta io lessi, lo scrissi, e un passato determinato o prossimo; come, - oggi io ho letto, io ho scritto, e può dirsi anco due trapassati, un prossimo, - io aveva letto, e un remoto, - io ebbi letto.

# §. 4. - MODI.

Hanvi nel verbo modi personali e impersonali.

#### MODI PERSONALI.

I modi personali sono l'indicativo o affermativo, il soggiuntivo, congiuntivo o ottativo, e l'imperativo.

L'indicativo afferma una verità, della quale colui che parla non ha verun dubbio; come, - Dio è grande -; ed è il modo de'fatti positivi o supposti tali. Il soggiuntivo, congiuntivo o ottativo, significa un dubbio, un desiderio, una preghiera, ed è il modo dei fatti incerti e delle proposizioni subordinate; come, – lo desidero che Dio siavi propizio.

Finalmente l'imperativo esprime un volere; come, - siate attenti

Questi tre modi diconsi personali, perchè in ciascuno di essi la forma del verbo varia secondo le persone: io sono, tu sei, egli è; che io sia, che tu sia, ch' egli sia; siano, siate, ecc.

#### MODI IMPERSONALI.

Il solo modo impersonale del verbo è l'indefinito (che i più de' Grammatici chiamano anche infinito o infinitivo); come, – leggere.

Infatti, ponendo mente a questa parola - leggere -, avviseremo l'idea del verbo essere, e quella di un attributo (esser leggente); ma quella del subbietto non vi è significata; l'azione di leggere non viene attribuita ad una persona piuttosto che ad un'altra.

Questo modo sta talvolta come subbietto nella proposizione: -- Il correre stanca:

Può aggiugnersi anche ad un verbo attivo come obbietto dell'azione; per esempio: - Io voglio leggere.

L'indefinito mostra dunque molta attenenza col nome, ma veramente fa l'uficio di vero addiettivo, come nella sintassi apparirà manifesto; ed ha questo di speciale

- 4.º Che gli è sempre indeclinabile e di genere neutro;
- 2.º Che varia secondo il tempo cui vogliamo esprimere; ad esempio, legere, leggere, legisse, aver letto.

I Grammatici riferiscono all'indefinito anche quella forma che dicesi Gerundio, la quale si usa in frasi equivalenti a queste:

E tempo di leggere;
Occupo gran tempo a leggere;
Ho bisogno di un libro per leggere;
lo m'istruisco in leggendo.
Gramm, Latina.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

Ma que'che chiamansi Gerundii non son veramente che il genit., il dat., l'acc. e l'abl. dell'addiettivo verbale passivo in dus, da, dum, adoprati in singolare neutro per supplire ai casi che mancano all'indefinito.

In seguito dell'indefinito si pone altresì un'altra forma detta Supino.

Il Supino intanto è un sostantivo verbale della quarta declinazione, il quale non ha se non l'accusativo e l'ablativo, e che del resto è poco usato. L'accusativo suole adoperarsi attivamente; l'ablativo tiene in generale il significato passivo.

## §. 5. — PARTICIPII.

Il participio è quella parola che partecipa a un tempo dell'addiettivo e del verbo; come, - leggente, amante.

Partecipa dell'addiettivo, perchè serve a qualificare un nome o pronome, con cui concorda in genere, numero e caso:

Partecipa del verbo perchè deriva da esso, e la sua forma si è quella del verbo in certa guisa modificata; lego, io leggo; legens, leggente.

# §. 6. — RADICALE E TERMINAZIONE.

Ogni verbo latino consta di due elementi; il radicale e la terminazione.

Il radicale rappresenta l'attributo; cioè l'idea del participio, l'idea stessa dell'azione o dello stato espresso dal verbo.

La terminazione significa l'idea del verbo essere con tutte le modificazioni di persone, numeri, tempi, modi e voci.

Per esempio, nel verbo lego, io leggo, leg denota l'idea del participio leggente; o esprime l'affermazione – io sono, ed indica la prima persona, il numero singolare, il tempo presente, il modo indicativo e la voce attiva.

In legerentur, che fossero letti, leg presenta l'idea del participio – letto; erentur accenna la terza persona, il numero plurale, l'imperfetto, il modo soggiuntivo e la voce passiva.

Nel primo esempio la terminazione non ha che una lettera, nel secondo ha più sillabe.

La terminazione componsi dunque delle lettere o delle sillabe che seguono il radicale.

I due esempii anco ne mostrano che il radicale, passando dall'attivo al passivo, si rimane il medesimo, e che varia la sola terminazione.

Enunciare di seguito le diverse forme del verbo, aggiugnendo al radicale le terminazioni proprie a ciascun tempo, a ciascun modo, a ciascuna persona, a ciascun numero, è ciò che dicesi conjugare.

E la regola onde si variano le terminazioni dei verbi chiamasi con tal nome, perchè ella è come il comun giogo, al quale i verbi vanno sottoposti.

| 144                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente.  che io sia,  ch'egli sia;  che noi siamo,  che voi siate,  ch'eglino siano. | che io fossi, o io sarei, che tu fossi, o tu saresti, ch egli fosse, o egli sarebbe; che noi fossimo, o noi saremmo, che voi foste, o voi sareste, ch eglino fossero, o eglino sarebbero. |                                                                                                       |
| §. 7. — VERBO ESSE, ESSERE. | Sing. sim, sis, sis; sit; Plur. simus, sitis, sint.                                                             | Sing. essem, esses, essel; Plur. essemus, essetis, essetis,                                                                                                                               |                                                                                                       |
| §. 7. — VERBO               | ATIVO. nte. ), mo, te, sono.                                                                                    | fetto.<br>1;<br>vamo,<br>vate,<br>erano.                                                                                                                                                  | mpo perfetto.<br>io sarò,<br>tu sarai,<br>egli sarà;<br>noi saremo,<br>noi sarete,<br>eglino saranno. |
|                             | MODO INDICATIVO.  Tempo presente. io sono, tu sei, egli è; noi siamo, voi siete, eglino sono.                   | Tempo imperfetto.  io era, tu eri, egli era; noi eravamo, voi eravate, eglino erano.                                                                                                      | Tempo perfeuo.  io sarò, tu sarai, egli sarà; noi saremo, voi sarete,                                 |
|                             | Sing. sum, es, est;<br>Plur. sumus, estis, sumus, suint.                                                        | Sing. eram, eras, erat; Plur. eramus, eratis, eratis,                                                                                                                                     | Sing. ero,<br>eris,<br>erit;<br>Plur. erimus,<br>eritis,                                              |

|                                               | Tempo p     | l'empo passato persetto.                                                                                                          | Tempo, passalo imperfetto.                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sing. fui,                                    |             | io sono stato o io fui,<br>tu sei stato, o tu fosti,                                                                              |                                                                                                                                                            |
| fuit;<br>Plur. fuimus,<br>fuistis,<br>fuerunt | , o fuere.  | egli è stato, o egli fu;<br>noi siamo stati, o noi fummo,<br>voi siete stati, o voi foste,<br>eglino sono stati, o eglino furono. | fuerit; ch'egli sia stato; Plur. fuerimus, che noi siamo stati, fueritis, che voi siate stati, fuerint. ch'eglino siano stati.                             |
|                                               | Tempo passu | lempo passulo pruccheperfello.                                                                                                    | Tempo passato piuccleperfetto.                                                                                                                             |
| Sing. fueram, fueras.                         |             | io era stato,<br>tu eri stato.                                                                                                    | Sing fuissen, che io fossi, o sarei stato, fuisses, che tu fossi, o saresti stato                                                                          |
| fuerat;<br>Plur. fueram                       | <b>.</b> 8  | egli era stato;<br>noi eravamo stati,                                                                                             | . જ                                                                                                                                                        |
| fueralis,<br>fuerant                          |             | voi eravate stati,<br>eglino erano stati.                                                                                         | fuissetts, che voi foste, o sareste stati, fuissent. ch'eglino fossero, o sarebbero stati.                                                                 |
|                                               | Tempo fu    | Tempo futuro anteriore.                                                                                                           | MODO IMPERATIVO.                                                                                                                                           |
| Sing. fuero, fueris,                          |             | io sarò stato,<br>tu sarai stato,                                                                                                 | pers. es, o esto,<br>pers. esto,                                                                                                                           |
| fuerit;<br>Plur. fuerimus,<br>fueritie        |             | egli sara stato;<br>noi saremo stati,<br>voi carecto efati                                                                        | este o estote,<br>sunto,                                                                                                                                   |
| fuerint                                       |             | eglino saranno stati.                                                                                                             | MODO INDEFINITO.                                                                                                                                           |
|                                               |             |                                                                                                                                   | Pres. esse, Fut. fore, o futurum (am um) esse, dover essere, Perl. fuisse, Frant.fuisse, asere stato, F. ant.futurum, (am, um) fuisse, aver dovuto essere. |
| ·                                             |             |                                                                                                                                   | PARTICIPIO.<br>Fut. futurus, futura, futurum, dovendo essere.                                                                                              |

#### Osservazioni.

L'imperfetto del soggiuntivo, oltre essem, ha pure, al singolare, forem, fores, foret, e, al plurale, la terza persona forent. Il senso proprio di forem è il condizionale, io sarei; nondimeno confondesi spesso nell'uso con essem, massime in poesia.

L'imperativo non ha prima persons plurale; vi si supplisce con quella del soggiuntivo, simus, siamo.

L'indefinito nel futuro ha due forme, l'una semplice e invariabile, fore, l'altra composta e variabile, futurum esse. Quest'ultima si compone dell'indefinito presente e dell'accusativo del participio futuro o addiettivo verbale in rus, ra, russ. Simile accusativo si pone nel genere e nel numero del nome, al quale si riferisce.

Nè esse, nè alcun verbo hanno soggiuntivo al futuro. Cotal modo si forma con una circonlocuzione, conglungendo il participio futuro e il soggiuntivo presente.

SING. Futurus (a, um) sim, c sis, sil.
PLUR. Futuri (a a) simus, silis, sint.

Anche il futuro anteriore manca di soggiuntivo.

In fine il verbo esse non ha nè gerundio, nè supino. Non può avere nè anco voce passiva, in quanto che non esprime un'azione.

# Composti del verbo Esse.

| 1.º Ab-sum,    | abes,           | abfui,     | abesse.             | Essere assente.              |
|----------------|-----------------|------------|---------------------|------------------------------|
| 2.º Ad-sum,    | ades,           | adfui,     | adesse.             | Esser presente.              |
| 3.º De-sum,    | dees,           | defui,     | deesse.             | Mancare a                    |
| 4.º In-sum,    | ines,           | · <b>»</b> | inesse.             | Essere in                    |
| 5.º Inter-sum, | interes,        | interfui,  | interesse.          | Assistere a                  |
| 6.º Ob-sum,    | obes,           | obfui,     | obesse.             | Esser nocevole.              |
| 7.º Præ-sum,   | præes,          | præfui,    | præesse.            | Presedere.                   |
| 8.º Sub-sum,   | sube <b>s</b> , | D          | sube <b>s</b> se.   | Essere sotto.                |
| 9.º Super-sum, | superes,        | superfui,  | supere <b>sse</b> . | Rimanere, soprav-<br>vivere. |
| 10.º Pro-sum,  | prodes,         | profui,    | prodesse.           | Giovare.                     |

#### Osservazioni.

Il decimo accoglie un d cufonico innanzi a tutte le forme del verbo esse che cominciano per vocale.



#### Posse - Potere.

|                  | Indicativo. |                | 1          | Fogi               | giuntivo                |            |
|------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|-------------------------|------------|
| PRESENTE.        | Possum,     | potes,         | potest.    | Possim,            | sis,                    | sit,       |
|                  | possumus.   | , potestis,    | possunt.   | po <b>ss</b> imus, | sitis,                  | sint.      |
| Imperfetto.      | Poteram,    | eras,          | erat, etc. | Possem,            | ses,                    | set, etc.  |
| FUTURO.          | Potero,     | eri <b>s</b> , | erit, etc. |                    |                         |            |
| PERFETTO.        | Potui,      | isti,          |            | Potuerim,          |                         |            |
| PIUCCHEPERFETTO. | Potueram,   | eras,          | erat, etc. | Potuissem,         | <b>is</b> se <b>s</b> , | isset,etc. |
| FUTURO ANTERIORE | . Potuero,  | eris,          | erit, etc. |                    |                         |            |

Indefinito pres. Posse, potere. — Perfetto. Potuisse, aver potuto.

Non ha imperativo, nè indefinito futuro, nè participio.

#### Osservazioni.

Posse componsi dell'addiettivo arcaico o poetico potis, pote, capace. Ouesto verbo ha di notabile

- 4.º Che la t finale di pot si assimila coll's che la segue; possum per pot-sum:
- 2.º Che le forme es-sem, ed esse perdono la loro prima sillaba: possem per pot-
- 3.º Che l'aspirata forte f disparisce nei tempi della seconda serie; polui per pol-fui.

Polens, possente, præsens, presente, absens, assente, sono, quanto alla forma, veri participii di possum, præsum, absum, ma l'uso ne ha fatti semplici addiettivi.

## §. 8. -- CONIUGAZIONI DE' VERBI ATTIVI E NEUTRI.

1. Ogni indefinito regolare nella forma attiva termina in re preceduto da una delle vocali  $\overline{a}$ ,  $\overline{e}$ ,  $\overline{e}$  breve,  $\overline{e}$ .

Ciò ha fatto distinguere quattro coniugazioni, le quali si dispongono nell'ordine seguente

| 1.ª are. | 2.ª ere.  | 3.ª ere.          | 4.ª ire. |
|----------|-----------|-------------------|----------|
| am are,  | mon-ere,  | <i>leg-ere</i> ,  | aud-ire, |
| amare.   | ammonire. | le <b>gge</b> re. | udire.   |

II. La prima e la seconda persona dell'indicativo presente di ciascuna coniugazione sono

Ill. Il perfetto in tutte le coniugazioni ha queste desinenze

SING. i, isti, it; | PLUR. imus, istis, erunt o ere.

IV. I tempi della prima serie derivano dall'indicativo presente e dall'indefinito.

Que' della seconda serie si traggono dal perfetto.

Il Supino, o sostantivo verbale, serve a formare i due addiettivi verbali, chiamati participio futuro attivo, e participio passato passivo.

Ogni verbo che non ha supino manca similmente di queste due forme.

1 Supini regolari sono secondo l'ordine delle Coniugazioni

V. Nei tempi della prima serie la differenza principale delle coniugazioni si nota al futuro, il quale per le due prime è in bo, per le due ultime in am; e al presente del soggiuntivo, cui la prima ha in em, le altre in am.

Am-abo, mon-ebo, leg-am, aud-iam: Am-em, mon-eam, leg-am, aud-iam.

VI. Quando voglionsi indicare le parti principali di un verbo, fa mestieri enunciarle di questo modo:



- 4.8 Am-o, am-as, am-avi, am-alum, am-are;
- 2.ª Mon-eo, mon-es, mon-ui, mon-itum, mon ere;
- 3.ª Leg-o, leg-is, leg-i, lec-tum, leg-ere;
- 4.ª Aud-io, aud-is, aud-ivi, aud-itum, aud-ire.

VII. La terza coniugazione comprende più verbi in io, i quali, benchè somiglino in gran parte ad audio, han nondimeno l'indefinito in ere, e la seconda persona del presente in is breve; due particolarità che bastano a distinguerli dalla quarta coniugazione.

Il modello di questi verbi è capere, prendere.

3.ª bis, Cap-io, cap-is, cep-i, cap-tum, cap-ere.

| Itliva.                                                | MODO IMPERATIVO.  S. p. 2.ª ama o amato, ama tu, ec. 3.ª amato; P. » 2.ª amate o amatote, 3.ª amanto.                                                                                                                                                     | MO<br>a<br>amau                                                                                                               | amaturum (am, um) esse, dover amare. Fuuro anteriore. amaturum (am, um) fuisse, aver dovuto amare. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIMA CONIUGAZIONE.<br>VERBO AMARE, AMARE Voce attiva. | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente.  em, ch'io ami, ec.  sing. am es,  el;  emus,  emus,  emus,  ent.                                                                                                                                                      | Sing. am area, ch'io amassi, o area, ch'io amassi, o ares, amerei, ec. aret; arems, arems, arems, arems, arems, arems, arems. |                                                                                                    |
| ·                                                      | MODO INDICATIVO.  Tempo presente. $am \begin{cases} o, & \text{io amo, ec.} \\ as, & \text{at;} \\ at; & \text{amus,} \\ amt, & \text{ant} \end{cases}$ $am \begin{cases} amus, & \text{amus,} \\ amus, & \text{amus,} \\ ant, & \text{ant.} \end{cases}$ | Tempo imperfeto.  abam, io amava, ec. am abas, abat; abamus, am abatis,                                                       | Tempo futuro.  abo, io amerò, ec. abis, abit; abit; abinus, am abitis, abunt.                      |
|                                                        | Sing.                                                                                                                                                                                                                                                     | Sing.<br>Plur.                                                                                                                | Sing.                                                                                              |

| <del></del>                                                             | Abl. amando, in amando.  PARTICIPII.  Pres. amans,   amante. amantis,   amante. amaturus, (a, um), dovendo amare, che amerà.                | supino.<br>amatum, amare.               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sing. amav eris, mato, ec. erims, erit; Plur. amav erits,               | rempo piuccheperfetto  Tempo piuccheperfetto issem, ch'io avessi, o isses, avrei amato. isset; issemus, issemus, issemus, issemus, issemus, |                                         |
| Sing. amav isti, io ho amalo, o io; io amai, ec. ii; inus, imus, stris, | aveva ama-<br>to, ec.                                                                                                                       | Sing. amav erit; to, ec. erints, erint. |

| Va.                                                        | MODO IMPERATIVO.  S. p. 2.ª mone, moneto, ammonisci, 3.ª moneto; P. t. 2.ª monete, o monetote, 3.ª monento. | MODO INDEFINITO.<br>Tempi semplici.<br>Presente.<br>monere, ammonire.<br>Perfetto.                    | monuisse, aver ammonito.<br>Templ composti.<br>Futuro.<br>moniturum (am, um) fuisse,<br>aver dovuto ammonire. |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECONDA CONIUGAZIONE.  VERBO MONERE, AMMONIRE Voce attiva. | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo praente.  cam, ch' io ammo- cas, nisca, ec. cat; eamus, eamus, eamt.               | Sing. mon eren, ch'io ammo- Sing. mon eren, ch'io ammo- eret; nionirei, ec. eremus, Plur. mon eretis, |                                                                                                               |
| HAV .                                                      | MODO INDICATIVO.  Tempo presente.  80, io ammonisco, es, ec. et; emus, Plur. mon etis, ent.                 | Sing. mon char; ec. ec. ebam; ebat; ec. ebans, ec. ebat; ebans, ebat; ebanus, ebats.                  | Sing. mon ebis, ec. ec. ebit; ebit; ebit; ebitis, Plur. mon ebitis, ebunt.                                    |

| Gen. monendi, di ammonire;  Dat. monendo, ad ammonire;  Acc. (ad) monendum, ad, o per ammonire;  Abl. monendo, nell' ammonire. | Pres. moners.   ammonente.   monetus.   ammonente.   Fut. moniturus (a, um), dovendo ammonire, che ammonirà.          | supino.<br>monitum, ammonire.                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sing. monu erin, ch' io abbia erin, ch' io abbia eris, anmonito, ec.  Plur. monu eritis, erints, erints, erints.               | Tempo passato piuccheperfetto.  issem, ch' io avessi, isses, o avrei am- isset; monito, ec. issemus, isselis, isselt. |                                                                                                                    |
| Sing. monu it; io ho ammoni- Sing. monu isti, to, o io am- it; monii, ec. imus, Plur. monu istis, erunt o ere.                 | Sing monu eras, io aveva ameraing monu eras, monito, ec. erat; eranus, eranus, eranus, erant.                         | Tempo futuro anteriore.  Sing. monu eris, io avrò ammo- eris, nito, ec. eritis, Plur. monu eritis, eritis, eritis, |

| altiva.                                                   | MODO IMPERATIVO.  S. p. 2.a lege o legito, leggi, ec., 3.a legito; P. v. 2.a legito o legitote, 3.a legunto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MODO INDEFINITO.  Tempi semplici.  Presente.  legere, leggere.  Perfetto.  Legisse, aver letto.  Tempi composti. | Futuro. lecturum (am, um) esse, dover leggere. Futuro anteriore. lecturum (am, um) fuisse, aver dovuto leggere. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERZA CONIUGAZIONE.<br>Venbo LEGERE, LEGGERE Voce attiva. | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente.  Sing. $leg \begin{vmatrix} an, & \text{ch'iolegga,ec.} \\ as, & \\ at, & \\ at, & \\ amus, & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ ant. & \\ an$ | Sing. leg eren, ch'io leggessi, eren, ch'io leggerei, eres, o leggerei, eren; ec. Plur. leg eretis, erent.       |                                                                                                                 |
| A.                                                        | MODO INDICATIVO.  Tempo presente.  leg 'is,  it;  imus,  leg lits,  unt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempo imperfetto.  leg eban, io leggeva, ec. ebat; ebanus, leg ebatis, ebanus,                                   | Tempo futuro. $am$ , io leggerò, ec. $et$ ; $et$ ; $emus$ , $emus$ , $emus$ , $emus$ ,                          |
|                                                           | Sing.<br>Plur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sing.<br>Plur.                                                                                                   | Sing.<br>Plur.                                                                                                  |

| ch'ioabbialet- to, ec.  Gen. legendi, di leggere; Dat. legendo, a leggere; Acc. (ad) legendum, a, o per leggere; Bere; Abl. legendo, leggendo. | ch'io avessi, o avrei let- to, ec. Fut. lecturus, (a, um), dovendo leg- gere, che leggerà.   | SUPINO.<br>lectum, leggere.                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tempo perfetto.  leg erin, ch' erit; erit; leg eritis, erint.                                                                                  | Tempo piuceheperfetto.  issem, ch' i isses, o isset; to issemus, leg isselts, issent.        |                                                                            |
| Sing.<br>Plur.                                                                                                                                 | Sing. le                                                                                     |                                                                            |
| Tempo passaw perfetto.  Sing. $leg$ $i$ , io ho letto, o $it$ ; io lessi, ec. $imus$ , $imus$ , $imus$ , $erunt$ o ere.                        | Tempo passalo piuccheperfello.  leg eras, ec. erat; erat; erats, erats, erats, erats, erans. | Tempo futuro anteriore.  leg eris, ec. erimus, leg eritis, eritis, eritis, |
| Sing.<br>Plur.                                                                                                                                 | Sing.<br>Plur.                                                                               | Sing.                                                                      |

|                |                                                                                               | QUARTA<br>VERBO AUDIR                                                  | QUARTA CONIUGAZIONE.<br>VERBO AUDIRE, UDIRE Voce attiva.                                           | a.                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sing.<br>Plur. | MODO INDICATIVO.  Tempo presente.  jo, io odo, ec.  Sing. and is,  it;  mus,  plur. and itis. | MODO SOGGI  Tempo pres  iam, iag; iat; iat; comus, rand, ettis, iant.  | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente.  iam, che io oda, ec.  aud ias,  iat;  iamus,  aud atis,  iani. | MODO IMPERATIVO.  S. p. 2.ª audi o audito, odi, ec. 3.ª audito; P. » 2.ª audite, o auditote, 3.ª audiunto.       |
| Sing.<br>Plur. | Timpo imperfeuo.  iebam, io udiva, ec. Sing. aud iebas, iebant; iebamus, Plur. aud iebatis,   | Sing. and res. iven, ives: ives: ives: irenus, plur. and retis, irent. | Tempo passato imperfeto.  irem, che io udissi, ires. o udirei, ec. iremus, iremus, irentis,        | Tempi semplici. Tempi semplici. Presente. audire, udire. Perkuo. audivisse, aver udito. Tempi composti.          |
| Sing.<br>Plur. | Tempo futuro.  sing. aud ies, iet; iet; iemus, iemus, ient.                                   |                                                                        |                                                                                                    | Futuro.  auditurum (am, um) esse, dover udire.  Futuro anteriore.  auditurum (am, um) fuisse, aver dovuto udire. |

| Sing audiv   it, in ho udito, o sing audiv   it, in ho udito, o sing audiv   it, in ho udito, o erit; in ho udito, o ere.  Tempo pausto |                                                                                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                               | 107                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sing audiv   isti, io ho udito, o   Sing audiv   erin; inus;   inus;   io udii, ec.   Sing audiv   erin;   inus;   erunt o ere.  Timpo pussuo piucheperfetto.  Timpo pussuo piucheperfetto | GERUNDIO.  Gen. audiendi, di udire,  Dat. audiendo, ad udire,  Acc. (ad) audiendum, a, o per udire,  re,  Abl. audiendo, nell' udire. | PARTICIPII.  Pres. aurliens,   udente. audientis,   udente. Fut. auditurus (a, um), dovendo udire, che udirà.       | SUPINO.<br>auditum, udire. |
| Sing. audiv   it; io ho udito, o ii; in ho udito, o ii; imus, imus, erunt o ere.  Tempo passato piuccheperfetto.  Tempo passato piuccheperfetto.  Tempo passato piuccheperfetto.  Framo eras, io aveva udiverati; erants.  Tempo futuro anteriore.  Tempo futuro anteriore.  Tempo futuro anteriore.  Franco futuro anteriore.  Franco futuro anteriore.  Franco futuro eris, ec. ec.  erit; eritits, eritits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                     | Sing audiv issem, ch' io avessi, issem, ch' io avessi, isses, o avrei udisset; to, ec. issemus, plur. audiv issent. | •                          |
| Gramm. Latina. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sing audiv   isti, io ho udito, o   isti, io udii, ec. imus,   imus, erunt o ere.                                                     | io aveva udi-<br>to, ec.<br>to,                                                                                     | , an                       |

| TERZA CONIUGAZIONE (bis) in ëre, io.<br>CAPIO, CAPIS, CEPI, CAPTUM, CAPERE, PRENDERE. – Voce attiva. | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente.  Sing. cap   ias, ec. io prenda, iat;  Sing. cap   iat;  F. D. 2.a capito, prendi, ec., 3.a capito, iat;  P. D. 2.a capito, prendi, ec., 3.a capitote, iatis, | Tempo passato imperfetto.  Tempo passato imperfetto.  Tempo passato imperfetto.  Pres. capere, prendere. | cap eres,<br>eret.;<br>eremus,<br>cap eretis,<br>erent. | Gioverà far conjugare anche i rempi che derivano dal Perfetto Pres. capiens, capiens, capients. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERZA C<br>CAPIO, CAPIS, CEPI,                                                                       | MODO INDICATIVO.  Tempo presente.  io, io prendo, ec. Sing. ii; imus, imus, Plur. cap iiis.                                                                                                      | tinat. Tempo imperfetto. (tebam, io prendeva,                                                            |                                                         | Sing. cap tam, tes, tet; io prende-tempi                                                        |

l verbi che seguono questo modello non differiscono da lego che nei tempi della prima serie, molti de quali accettano la i tra il radicale e la terminazione. E' sono l'indicativo presente nella prima e nell'ultima delle sue forme, capio, capiunt; tutto l'imperfetto, capiebam; tutto il futuro, capiem, capies; tutto il soggiuntivo presente, capiam, capies; il participio, capiens; e il gerundio, capiundi.

La vocale i disparisce nell'indefinito e nei tempi che vi si rapportano, cioè all'imperfetto del soggiuntivo, cape rem, e all'imperativo cape, eccetto la terza persona del plurale, capianto.

A dir breve, dove la vocale iniziale della terminazione primitiva è lunga, l'i ag-. giunta persiste, legebam, capiebam; dov'essa è breve, la i spariace, legerem, caperem.

Questa conjugazione partecipa della terza e della quarta. Tutte le forme nelle quali la terminazione, a cagione della i intercalata, comincia con due vocali, appartengono alla quarta, e vanno come audio; tutte l'altre son della terza, e seguone lego.

Per ciò nel presente dell' indicativo, capis, capit, capimus, capitis, formansi ad imitazione di legis, legil, legimus, legitis, e portano l'i breve, a differenza di audis, audimus, auditis, dove cotal vocale è lunga per contrazione, e di audit, in cui si ha breve per cagione del i finale.

Questa osservazione giova come s'abbia a fare il passivo.

# PROSPETTO DELLE FINALI CONIUGATIVE ATTIVE.

|               |         | PRIMA S        | ERIE.           |                |                           | SECONDA     | SERIE.       |
|---------------|---------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------|
| l.<br>Coriuga | ZIONE.  | II.<br>Coniug. | III.<br>Coniug. | IV.<br>Coniug. | III.<br>Coniyg.<br>(bis). | PBR TUTŢI   | I VERBI.     |
| Indic. pres.  | 0,      | <b>eo</b> ,    | о,              | io,            | ,                         | Pass. perf. | i,           |
|               | 85,     | es,            | is,             | isą            | P                         |             | isti,        |
|               | at;     | et;            | it;             | it;            | »                         |             | i <b>t</b> ; |
|               | amus,   | emus,          | imus,           | imus,          | , a                       |             | imus,        |
|               | atis,   | etis,          | itis,           | itia,          | »                         |             | istis,       |
|               | ant.    | ent:           | unt.            | iunt.          | ,                         |             | erunt,ere.   |
| Imp.          | ebem,   | ebam,          | ebam,           | iebem,         | ,                         | Piucchep.   | eram,        |
|               | etc.    | etc.           | etc.            | elc.           |                           |             | etc.         |
| Fut.          | abo,    | ebo,           | am,             | iam,           | •                         | Fut. ant.   | ero,         |
|               | abis,   | ebis,          | es,             | ies,           | •                         |             | eris,        |
|               | abit;   | ebit;          | et ;            | iet;           | »                         |             | erit;        |
|               | abimus, | ebimus,        | emus,           | iemus,         | »                         | i           | erimus,      |
|               | abitis, | ebitis,        | etis,           | ietis,         |                           |             | eritis,      |
| 1             | abunt.  | ebunt.         | ent.            | ient.          | •                         |             | erint.       |
| Imp.          | a, o    | е, о           | e, o            | i, o           | e (*)                     |             | ,,           |
|               | ato,    | eto,           | ito,            | ito,           | ν                         |             | *            |
|               | ato;    | eto ;          | ito ;           | ito ; ·        | r                         |             |              |
|               | ate, o  | ete, o         | ite, o          | ite, o         | r                         |             | ŗ            |
|               | atote,  | etote,         | itote,          | itote,         | "                         |             | 31           |
|               | anto.   | .ento.         | unto.           | iunto.         |                           |             | ,.<br>       |
| Sogg. Pres.   | em,     | eam,           | am,             | i <b>am</b> ,  | r                         | Sogg. pres. | erim,        |
|               | etc.    | etc.           | etc.            | etc.           | <u>"</u>                  |             | etc.         |
| Imp.          | arem,   | erem,          | erem,           | irenı,         | erem, (*)                 | Piuochep.   | issem,       |
|               | etc.    | etc.           | etc.            | etc.           | etc.                      |             | etc.         |
| Indef.        | are.    | ere.           | ere.            | ire.           | ere. (*)                  | Inf. Pres.  | i880.        |
| Part.         | ans.    | ens.           | ens.            | iens.          | Я                         | 1           | ,            |
| L             |         |                |                 |                |                           | <u> </u>    |              |

La terza Conjugazione (bis) non differisce dalla quarta se non che ne' luoghi, ove ha l'asterisco.

| Terza | serie | , tempo 1.º urus sum,       | Quarta | serio, | tempo | 1.0 | urus | fui,           |
|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|-------|-----|------|----------------|
| •     |       | tempo 2.º urus eram,        | n      | •      | tempo | 2.0 | urus | fueram,        |
| •     | •     | tempo 3.º urus ero,<br>elc. | •      | 19     | tempo | 3.0 |      | fuero,<br>etc. |

Queste due serie formansi sempre di un modo in tutte le Conjugazioni ; l'addiettivo urus si tree dal sostantivo in um, o in u, e deve concordare col sostantivo al quale si conviene.

#### Osservazioni.

- 1.º Si noti, che la distinzione della conjugazione procede non più che dalla prima serie; percechè le finali *i, isti, etc.* della serie seconda si spettano per uguale a tutti i verbi, e le due serie ultime fansi in una sola e medesima maniera:
- 2.º Che la terza e la quarta serie altro non sono che la prima e la seconda serie dei verbo sum, accompagnate da un addiettivo; di guisa che, non hanvi veramente in qualunque verbo, se non due serie di tempi, la prima e la seconda; le due altre sono composizioni, ove l'analisi non trova verun nuovo elemento:
- 3.º Che, date tre parole primordiali, posson trovarsi tutte l'altre; che la prima, come, amo, tacso, lego, audio, vale per la prima serie quanta è; che la parte, la quele precede o, co, stc. è in tutta essa serie invariabile; che canglasi solo nelle finali:

Che la seconda parola primordiale, come amavi, monui, legi, etc., dà pure, col mutar delle finali, tutta la seconda serie:

E che la terza parola primordiale, come amatum, monitum etc., serve a formere l'addictivo in urus, amaturus, moniturus, etc., il qual entra a comporte le due serie ultime.

COME CON CINQUE VOCI DEL VERBO ATTIVO FORMINSI 1.a amo, 2.ª taceo, CONIUGAZIONE 3.ª lego, . 4.ª audio. amare tacire levato il re finale, INDEFINITO legere si ha l' bam, bas, bat, (per le tre prime Conjugazioni) ed ebam per la quarta, hai l'.... IMPERFETTO audire DELL' INDICATIVO ama a cui aggiunto bo, bis, bit (per le due prime Conjug.), n'esce il . . . lege **FUTURO** audi DELL' INDICATIVO rem, res, etc., hai l' . . . . . IMPERFETTO DEL SOGGIUNTIVO amo taceo PRESENTE sostituendo all'o ultimo em, es, et per la prima Conjuga-zione, e am, as, at per l'altre tre, ne verrà il. . . . . . . DELL'INDICATIVO lego PRESENTE audio DEL SOGGIUNTIVO amavi tacui **PERFETTO** da questa prima per-sona levato i finale, e DELL'INDICATIVO legi PIUCCHEPERF. DELL' INDICATIVO aiulivi PERFETTO DEL SOGGIUNTIVO eram erim **FUTURO** aggiungendo ero ANTERIORE issem isse PH'CCHEPERF. DEL SOGGIUNTIVO PERFETTO DELL' INDEPINITO amatum tacitum mutando la m in rus, o in s, hansi i . . . . . . . PARTICIPH in tus SUPINO lectum auditum

# TUTTI I MODI E TUTTI I TEMPI DELLA CONIUGAZIONE.

```
as.
      avi.
               atum.
                           are.
      ui.
es.
               citum.
                           ēre.
                           ĕre.
is.
               ectum.
is.
       ivi,
               ditum.
                           ire.
ama-bain.
                                                                     ama-ns, ama-ndus, etc.
lace-bam,
                 e, sostituendo a bam ns.
                                                                     lace-ns, lace-ndus, etc.
lege-bam,
audi-ebam,
                 o ndus, si forma il. . . . .
                                                             ndus lege-ns, lege-ndus, etc.
                                                                     audie-ns. audie-ndus, etc.
lama, bo, bis, etc.
lace, bo, bis, etc.
ama- :em, res, elc.
tace-rem, etc.
lege-rem, etc.
audi-rem, etc.
 am-em, es, etc.
tace-am, as, etc.
| audi-am, as, etc. | se dopo am segue es, etc. | per l'altre | leg-am, as, etc. | se dopo am segue es, etc., per l'altre | persone, n'esce il . . .
                                                FUTURO
                                                               (legam, cs. et, etc.
                                             DELL'INDICATIVO. audiam, es, el, etc.
amav-eram, tacu-eram, etc.
amav-erim, tacu-erim, etc.
amav-ero, tacu-ero, etc.
amav-issem, tacu-issem, etc.
lamav-isse, tacu-isse, etc.
\amalu-s, tacitu-s, lectu-s, auditu-s.
```

lamatu-rus, tacitu-rus, lectu-rus, auditu-rus.

# §. 9. — CONIUGAZIONE PASSIVA.

I verbi passivi non han forme semplici che nei tempi della prima serie.

Que' della seconda constano del participio passato, us, a, um, aggiunto al verbo esse, e declinato come bonus, a, um.

La seconda metà della conjugazione passiva dunque è saputa già, e la prima si trae dall'attivo assai leggermente.

Le parti fondamentali del verbo passivo enunciansi di questo modo:

|             |              |                    |                 |      |          | Essere amato.              |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------|------|----------|----------------------------|
| <b>2</b> .a | Mon-eor,     | mon-eris,          | mon-itus        | sum, | mon-eri, | Essere ammonito.           |
| 3.a         | Leg-or,      | leg-eri <b>s</b> , | le <b>c-tus</b> | sum, | leg-i,   | Esser letto. Essere udito. |
| 4.a         | Aud-ior,     | aud iris,          | and-itus        | sum, | aud-iri, | Essere udito.              |
| 3.a         | bis Cap-ior, | cap-eris,          | cap-tus         | sum, | cap-i,   | Esser preso.               |

| PRIMA CONIUGAZIONE.  VERBO AMARE, AMARE Voce passiva.     |
|-----------------------------------------------------------|
| MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente. ch' io sia amato, ecc. |
| Sing. am eris, (re), etur; emur, emur,                    |
| Tempo passato imperfetto.                                 |
| Sing.                                                     |
| Plur.                                                     |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |

| PARTICIPII.             | Perfetto. am-atus (a, um), amato, essendo stato amato. Futuro.                                           | am-andus (a. um), esse, dovendo essere amato, che dovessi amato.               | suphno.<br>am-atu, ad essere amato.                                                         | La sillaba re posta dopo una seconda persona del singolare indica che questa persona ha due forme, e che devesi dire amaris, o amateris, e ematere, etc. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo passato perfetto. | ch' io sia stato amato, ecc.  Sing. { am-atus (a, um), sim, sis, sit; am-ati (m, a), simus, sitis, sint. | Tempo passato pivocheperfetto.<br>ch'io fossi stato, o sarei stato amato, ecc. | Sing. (am-atus (a, um), cssem, esses, esset; qam-ati (a, a), essemus, essetis, essent.      |                                                                                                                                                          |
| Tempo passato perfetto. | io sono stato, o fui amato, ecc. Sing. (am-atus (a, um), am-ati (a, a), Plur. (sumus, estis, sunt.       | Tempo passato piuccheperfetto.<br>io era stato amato, ecc.                     | Sing.   am-atus (a, um),<br>eram, eras, erat;<br>  am-ati (æ, a),<br>eramus, eratis, erant. | io sard stato amato, ecc. Sing.   am-atus (a, um), ero, eris, erit; Plur.   am-ati (a, a), erimus, eritis, erunt.                                        |

|       | VER                                                      | SECONDA CONIUGAZIONE. verbo MONERE, AMMONIRE Voce passiva.        | iva.                                      |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       | MODO INDICATIVO.  Tempo presente. io sono ammonito, ecc. | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente. ch'io sia ammonito, ecc.       | MODO IMPERATIVO.<br>sii ammonito, ec.     |
| Sing. | Sing. mon eris, (ere),                                   | Sing. mon earis, (are),                                           | <b>69</b> 65                              |
| Plur. | Plur. mon emini, entur.                                  | Plur. mon eamini,                                                 | P. r. 2.ª mon-emini,<br>3.ª mon-entor.    |
|       | Tempo impersetto.<br>io era ammonitò, ecc.               | Tempo passato imperfetto.<br>ch' io fossi, o sarci ammonito, ecc. | MODO INDEFINITO.                          |
| Sing. | Sing. mon ebar; (are, ebatur;                            | Sing. mon ereris, (ere), eretur;                                  | Tempo semplice.<br>Presente.              |
| Plur. | Plur. mon ebamini,<br>ebanini,                           | Plur. mon eremini, eremini, erentur.                              | mon-eri, essere ammonito. Tempi composti. |
|       | Tempo futuro.                                            |                                                                   | Perfetto.<br>mon-itum (am. um) esse.      |
| Sing. | Sing. mon eberis, (re),                                  |                                                                   | essere stato ammonito.<br>Futuro.         |
| Plur. | Plur. mon ebimini,<br>ebimini,                           |                                                                   | mon-itum iri,<br>dover essere ammonito.   |

| PARTICIPII.  Perfetto.  mon-itus (a, um), ammonito, essendo stato ammonito.  Futuro.                                                                                      | mon-endus (a, i<br>ammonito, cl                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo passato perfetto.  ch'io sia stato ammonito ecc.  Sing. \{ mon-itus (a, um), sim, sis, sit; \} \{ mon-iti (\alpha, a), \} \} \} \]  Plur. \{ simus, sitis, sint. \} | Tempo passato pruccheperfetto.  ch' io fossi stato, o sarei stato ammonito ecc.  Sing.   mon-itus (a, um), essem, essem, esset;   mon-iti (a, a),   mon-iti (a, a),   essemus, essetts, essent. |                                                                                                                                       |
| Tempo panato perfetto.  io sono stato, o fui ammonito ecc.  Sing.   mon-itus (a, um),  sum, es, est;  Plur.   mon-iti (a, a),  Plur.   sumus, estis, sunt.                | Tempo passato piuccheperfetto.  io era stato ammonito ecc.  Sing.   mon-itus (a, um),  eram, eras, erat;  Plur.   mon-iti (w, a),  eramus, eratis, erant.                                       | io sarb stato ammonito, ecc.  Sing.   mon-itus (a, um), aro, eris, erit;   mon-iti (a, a),   mon-iti (a, a),   erimus, eritis, erunt. |

|       | VE                                                                                    | TERZA CONIUGAZIONE.<br>Verbo LEGERE, LEGERE Voce passiva.             | a.                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | MODO INDICATIVO.  Tempo presente. io sono letto ecc.                                  | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente.  ch' io sia letto ecc.             | MODO IMPERATIVO.<br>Sii letto, ecc.                                             |
| Sing. | leg eris, (re), itur; imur, leg   imini, untur.                                       | Sing. leg aris, (re),<br>atur;<br>amur,<br>Plur. leg amini,<br>antur. | S. p. 2.a leg-ere, o leg-itor, 3.a leg-itor; P. » 2.a leg-imini, 3.a leg-untor. |
|       | Tempo passato imperfeto. io era letto, ecc.                                           | Tempo passato imperfetto.<br>ch' io fossi, o sarei letto, ecc.        | MODO INDEFINITO.                                                                |
| Sing. | leg   ebaris. (re)                                                                    | Sing. log ereris, (re),                                               | Tempo semplice.<br>Presente.                                                    |
| Plur. | leg/ebamini,<br>ebantur.                                                              | Plur. leg/eremini,<br>erentur.                                        | leg-i, esser letto.<br>Tempi composti.                                          |
|       | Tempo futuro. io sard letto ecc.                                                      |                                                                       | Perfetto. lec-fram (am, um) esse,                                               |
| Sing. | $leg$ $\left\langle \begin{array}{c} m_{i} \\ eris \\ elur \end{array} \right\rangle$ |                                                                       | Futuro                                                                          |
| Plur. | leg∫emini,<br>entur.                                                                  |                                                                       | lec-tum iri,<br>dover esser letto.                                              |

| PARTICIPII.  Perfeito. lec-tus (a, um), letto, essendo stato letto.  Futero.                                                                                                                                                 | leg-endum (a, um), dovendo esser<br>letto, che devesi leggere.                 | SUPINO.  lec-tu, ad essere letto.                                                                        |     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| Tempo pausato perfetto.  ch' io sia stato letto, ecc.  Sing. \( \begin{align*} lec-tus, (a, um), \ sim, sis, sit; \ lec-ti (a, a), \ simus, sitis, sint. \end{align*}\)                                                      | Tempo passato piuccheperfetto.<br>ch'io fossi stato, o sarei stato letto, ecc. | Sing.   cosem, esses, esset;<br>  essem, esses, esset;<br>  ec-ti (a, a),<br>  essemus, essetis, essent. |     |                              |
| io sono stato, o fui letto, ecc.  Sing. \( \begin{align*} \leftilde{lec-tus}, (a, um), \\ sum, es, est; \\ \end{align*} \)  Plur. \( \begin{align*} \leftilde{lec-ti}, (\alpha, \alpha), \\ sumus, estis, sunt. \end{align*} | Tempo passato piuccheperfetto.  io era stato letto, ecc.                       | Sing. eram, eras, erat; Plur. lec-ti (æ, a', eramus, eratis, erant.                                      | • • | Flur. erimus, eritis, erunt. |

|       | Λ                                                            | QUARTA CONIUGAZIONE.<br>Verbo AUDIRE, udire Voce passiva.      |                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       | VO.<br>300.                                                  | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente.  ch' io sia udito, ecc.     | MODO IMPERATIVO.<br>sii udito, ecc.       |
| Sing. | Sing and iris, (re),                                         | Sing. aud aris, (re),                                          | S. p. 2.ª aud-ire, o aud-itor,            |
| Plur. |                                                              | Plur. aud iamini, iantur.                                      | F. v Z.ª aud-imin,<br>3.ª aud-imior.      |
|       |                                                              | Tempo passato imperfetto.<br>ch' io fossi, o sarei udito, ecc. | MODO INDEFINITO.                          |
| Sing. | Sing. aud   jebar;<br>Sing. aud   jebaris, (re),<br>jebalur; | Sing. aud rrevis, (re., rretur.;                               | Tempo semplice. Presente.                 |
| Plur. |                                                              | remur,<br>Plur. aud∫iremini,<br>irentur.                       | aud-iri, essere udito.<br>Tempi composti. |
|       | Tempo futuro. io sarò udito, ecc.                            |                                                                | aud-itum (am, um) esse,                   |
| Sing. | aud veris, $(re)$ , $ietur$ :                                |                                                                | Fuluro.                                   |
| Plur. | Plur. and temin, tentur.                                     |                                                                | aud-itum iri,<br>dover essere udito.      |

|        | Tempo passato perfetto.                                                                                                                                                                     | Tempo passato perfetto.                                                                                                                      | PARTICIPII.                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        | io sono stato, o fui udito, ecc.  Sing. \( \begin{array}{c} \alpha ud-itus, \langle um\rangle, \sigma st; \sigma ud-iti \langle (\alpha, \alpha), \\ \sumun \text{sumus, est;} \end{array}. | ch' io sia stato udito, ecc.  Sing.   sim, sis, sit;  Plur.   simus, sitis, sint.                                                            | Perfeuo. $aud$ -itus $(a, um)$ , essendo stato udito. Fuuro. |
| atina. | Tempo passato piuccheperfetto.                                                                                                                                                              | Tempo passato piwocheperfetto.                                                                                                               | audiendus (a, um), dovendo essere udito, che devesi udire.   |
|        | io era stato udito, ecc.  Sing.                                                                                                                                                             | ch'io fossi stato, o sarei stato udito, ecc. Sing. {aud-itus (a, um), essem, esses, esset; Plur.   aud-iti (a, a), essemus, essetis, essent. | SUPINO.<br>aud-itu, ad essere udito.                         |
| 24     | io sarò stato udito, ecc. Sing. \( \begin{array}{c} aud-itus, (a, um), \\ ero, eris, erit; \\ aud-iti (a, a), \\ erimus, eritis, erunt. \end{array}\)                                       |                                                                                                                                              |                                                              |

|       |           | VERI                                                                      | TERZA CONIUGAZIONE (bis).<br>verbo <i>CAPERE</i> , prendere. – Voce passiva.                                           | va.                                                                               |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sing. | io cap    | MODO INDICATIVO.  Tempo present. io sono preso, ecc. ior, (re), cap eris, | MODO SOGGIUNTIVO.  Tempo presente.  ch' io sia preso, ecc.  tar,   MODO IMPERATIVO. S. p. 2.a cap-ere o cap-itor, 3.a cap-itor; P. p. 2.a cap-imini, |
| Plur. | cap       | itur;<br>imur,<br>cap imini,<br>iuntur.                                   | (iatur; iamur, iamur, cap) $(iamur, iamuni, iamuni, iantur.)$                                                          | 3.a cap-tuntor. Modo indefinito.                                                  |
| Sing. | io<br>cap | Tempo imperfetto.  io era preso, ecc.  iebar.,  cap   iebaris, (re),      | ch' io fossi, o sarei preso.  erer.  Sing. cap erers, (re),                                                            | cap-i, essere preso.  Perfeto.  cap-tum (am, um) esse.                            |
| Plur. | cap       | iebamur,<br>cap liebamini,<br>iebantur.                                   | eremur, eremini, eremini, ereniur.                                                                                     | castro stato preso. Futuro. cap-lum, iri, dover essere preso.                     |
| Sing. | io<br>cap | io sarò preso, ecc. iar, cap ieris, (re).                                 |                                                                                                                        | PARTICIPIO. Perf. cap-tus (a, um),                                                |
| Plur. | cap       | cap temin,                                                                | N. I tempi della seconda serie si formano<br>da captus sum, io sono stato, o fui preso.                                | suprised (a, an). suprised (a, an). cap-tu, ad essere preso.                      |

Il passivo si forma immediatamente dell'attivo, del quale modifica soltanto le desinenze personali. Eccone le norme.

- 1.º Qualunque prima persona de verbi passivi, in ambedue i numeri, termina sempre in r.
- E si fa o coll'aggiugnere cotal lettera alla vocale onde finiscono le voci attive, o col sostituirla alla consonante, se l'attivo non termina con vocale.
- 2.º Ogni terza persona nei due numeri cade in ur, il quale si unisce alla t finale dell'attivo come amat, amat-ur, amant, amant-ur.
- 3.º La seconda persona del singolare si fa mutando la s dell'attivo in ris o rc. Dove la vocale precedente sia lunga, resta qual è, e quando sia un i breve (il che avviene nell'indicativo presente della terza conjugazione e nel futuro delle due prime) cotal i mutasi in s.

Per esempio, amas, ama-ris, amabis, amab-ere, etc.

4.º La seconda persona del plurale formasi cambiando il tis dell'attivo in mini; come mone-tis, mone-mini, legi-tis, legi-mini, etc.

#### DESINENZE PERSONALI DEL PASSIVO COMPARATE CON QUELLE DELL'ATTIVO.

|                       | Singolare. |     |          | Plurale. |      |      |
|-----------------------|------------|-----|----------|----------|------|------|
| Persone.              |            |     | Persone. |          |      |      |
|                       | 1.         | 11. | 111.     | 1.       | 11.  | 111. |
| Attivo,               | o, m,      | s;  | t,       | mui,     | tis, | nt,  |
| Passivo, r, ris, tur; |            |     | mur,     | mini,    | ntur |      |

- 5.º L'imperativo prende le sue seconde persone dall'indicativo presente. Sing. amare. Pl. amamini. Quella del singolare è sempre simile all'indefinito attivo; amare, monere, etc.
- 6.º L'indefinito presente vien tratto dall'attivo, sostituendo i all'e finale per la prima, seconda e quarta conjugazione, ed i ad ere per la terza. Ad esempio, amare, amari, legere, legi elc.
- 7.º Il passivo non ha participio presente. Il participio presente vien formato dal gerundio, al quale si danno i tre generi e i due numeri, e va declinato come bonus, a, um; amandus, monendus etc.

Cotal participio in ndus, nel nominativo e nell'accusativo costruiti con esse o fuisse, non esprime, come quel dell'attivo in urus, un semplice futuro; ma lega all'idea del futuro pur quella di necessità. Così liber legendus non significa già solo che il libro sarà letto, ma sì bene che uopo è che si legga.

Per ciò legendum esse, dover esser letto, e legendum fuisse, aver dovuto esser letto, non son veri futuri dell'indefinito passivo.

Questo modo non ha per futuro che lectum iri, amatum iri, etc. in cui lectum, amatum sono supini, ed iri si è l'indefinito passivo del verbo ire, andare.

Da ciò segue che amandus sim non può mai servire di soggiuntivo al futuro amabor, come amaturus sim al futuro amabo.

I participii passivi amatus, monitus etc. conjugansi anche coi tempi della seconda serie del verbo sum; quindi può dirsi ugualmente amatus sum o amatus fui, amatus eram o amatus fueram, etc.



## §. 10. — VERBI DEPONENTI.

Que'verbi, e sono ben molti, i quali con la terminazione in or hanno il significato attivo o neutro, chiamansi deponenti.

Venne loro tal nome, perchè, al dir de'Grammatici, deposero la forma attiva, ritenendone la significazione.

'I deponenti conjugansi precisamente come i verbi passivi, e ad ogni voce passiva risponde in italiano la voce dell'attivo; come *imitor*, io imito, *imitaris*, tu imiti, ecc.

#### Osservazioni

È da notare 4.º che cotali verbi serbano della voce attiva i participii in na e in rus, il gerundio e il supino; imitana, antis, imitante, imitaturus, a, um, dovendo imitare, che imiterà, imitandi, d'imitare, ecc.:

2.º Che il participio di essi in dus s'adopra passivamente si come quello di ogni altro verbo; imitandus, a, um, dovendo essere imitato, che devesi imitare.

# §. 11. — VERBI SEMI-DEPONENTI.

I quattro verbi che seguono hanno la forma attiva nei tempi della prima serie, e passiva in que' della seconda, e per ciò son quasi deponenti.

audeo, audes, ausus sum, audere, ardire. gaudeo, gaudes, gavisus sum, gaudere, godere. soleo, soles, solitus sum, solere, solere. fido, fidis, fisus sum, fidere. fidare.

#### Osservazioni.

I tre ultimi di questi verbi son neutri, quindi mancano della voce passiva, e ne serban la forma sol nella seconda metà.

Audeo ha la significazione attiva. Anche i tempi della prima serie vengono talvolta usati al passivo; per esempio, multa audebantur, molte cose si osavano.

Su fidere, fido conjughinsi i composti

Confido, confidis, confisus sum, confidere, confidersi; Diffido, diffidis, diffisus sum, diffidere, diffidere.

# §. 12. — VERBI IRREGOLARI.

Diconsi verbi irregolari que' che si scostano in alcune terminazioni loro dai modelli già dati.

Perciocchè le terminazioni del perfetto son pur le medesime in tutti i verbi, senza eccezione, le irregolarità non possono mai avvenire ne' tempi della seconda serie.



Conosciuto che sia un cotal tempo, la conjugazione n'è al tutto regolare.

I verbi irregolari sono i seguenti:

- 1.º Sum, fui, esse, essere, co' suoi composti prosum, possum, etc.
  - 2.º Fero, fers, tuli, latum, ferre, portare.

# Voce attiva.

|                      | TEMPI DELLA PRIM                                                                              | TEMPI DELLA SECONDA SERIE.                                     |                                                                            |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Indicativo. Soggiunt |                                                                                               | Soggiuntivo.                                                   | Indicativo.                                                                | Soggiunt.             |
| Imp.                 | fero, fers, fert;<br>ferimus, fertis, ferunt.<br>ferebam, ferebas, etc.<br>feram, feres, etc. | feram, ferus, etc. ferrem, ferres, etc.                        | Perf. tuli.<br>P. Perf. tuleram.<br>F. ant. tulero.                        | tulerim.<br>tulissem. |
| Imper                | : fer o ferto,<br>ferto;<br>ferte o fertote,<br>ferunto.                                      | Inf. Pres. ferre. Perf. tulisse. Fut. laturum, esse, (fuisse). | Gerund. ferendi,<br>Part. Pres. ferens,<br>Fut. laturus.<br>Supino. latum. | ferentis.             |

# Voce passiva.

| TEMPI DELLA PRIM                                                                                                        | TEMPI DELLA SÈCONDA SERIE.                                  |                                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indicativo.                                                                                                             | Soggiuntivo.                                                | Indicativo.                                                    | Soggiunt.          |
| Pres. feror, ferris, fertur;<br>ferimur,ferimini,-untur.<br>Imper. ferebar, - ebaris, (6).<br>Fut. feror, fereris, (e). | ferar, feraris, (e).<br>ferrer, ferreris, (e).              | Perf. latus sum.<br>P. Perf. latus eram.<br>F. ant. latus ero. | – sim.<br>– essem. |
| Imper. ferre o fertor,<br>fertor ; '<br>ferimini, – untor.                                                              | Indef. Pres. ferri;<br>Pref. /atum esse;<br>Fut. latum iri. | Part. Perf. latus, a<br>Fut. ferendu<br>Supino. latu.          | , um.<br>s, υ, um. |

L'irregolarità di questo verbo sta unicamente nel togliere i breve, ed e breve innanzi r, s, t. Quindi ferre corrisponde a legere; fers, fert, etc. a legis, legit, etc.

L'e si leva anche all'imperativo, e dicesi fer per fere.

Tuli sta per tetuli, antico perfetto di tollo, elevare.

Dicesi latum per tlatum, dall'inusitato tlao, sopportare.

Tra i composti di fero hansi a conjugare:

Aufero, aufers, abstuli, ablatum, auferre, togliere. Offero, offers, obtuli, oblatum, offerre, offerire. Prafero, praefers, praetuli, praetatum, praeferre, preferire. Differo, differs, distuit, dilatum, differre, differire.

3.º Edo, edis o es, edi, esum, edere o esse, mangiare.

# Voce attiva.

| Indicativo.                                                                                                    | Soggiuntivo.                                                                                                                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Pres. edo, edis, edit, ez, est; cdimus, editis, edunt, estis. Imper. edebam, — bas, etc. Fut. edam, edes, etc. | Pres. edam, edas, edat. Imp. ederem, ederes, ederet. essem, esses, esset; ederemus, ederetis, ederent, essemus, essetis, essent. |  |  |
| lmp. Sin. ede o edito, Pl. edite o e<br>es, esto, » este, est                                                  | ditote.<br>Part. Pres. edens, edentis.                                                                                           |  |  |
| edito, edunto.                                                                                                 | l tempi derivati dal Per-<br>fetto e dal Supino sono re-<br>golari.                                                              |  |  |

#### Osservazioni.

Questo verbo negli stessi luoghi di fero perde la e e l'i brevi.

La conjugazione del passivo riesce tutta regolare; solo s'incontra estur per editur.

Non ha che un'accidentale somiglianza con esse, essere. Est, egli mangia dicesi
per ed-t.

Sopra edo si conjughi il suo composto Comedo, comedis o comes, comedi, comesum, comedere, mangiare.

Troviamo esempi di comestus per comesus da non imitare.

# 4.º Volo, vis, volui, velle, volere.

| Indicativo.                                                                                                                | Soggiuntivo.                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Pres. volo, vis, vult; volumus, vultis, volunt. Imp. volebam, -ebas, -ebat; volebamus, etc. Fut. volam, voles, volet, etc. | velim, velis, velit; velimus, velitis, velint. vellem, velles, vellet; vellemus, velletis, vellent. |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | a impe-<br>vo. Indef. Pres. velle. Part. Pres. volens. – entis.<br>Perf. voluisse.                  |  |  |  |  |  |
| I tempi della seconda serie, volui, voluerim, volueram, voluissem, voluero sono compiutamente regolari.                    |                                                                                                     |  |  |  |  |  |

#### Osservazioni.

Questo verbo lascia la vocale della terminazione ne luoghi stessi di fero.

Il soggiuntivo presente finisce in im come quello di esse; relim, velis, etc. come sim, sis, etc.

Non ha nè il supino, nè le forme che ne derivano. Vis sta invece di vois, come dominis per dominois.

Volo ha due composti che conjugansi con le stesse norme.

Nolo, nonvis, nolui, nolle, non volere.

Malo, mavis, malui, malle, smar meglio.

| Indicativo.                                                                                     | Soggiuntivo.                                                | Indicativo.                                                                | Soggiuntivo.                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Pres. nolo, nonvis, nonvult; nolumus, nonvultis, nolunt.  Imper. nolebum, etc. Fut. (nolam) es. | nolim, nolis, nolit; nolimus, nolitis, nolint. nollem, etc. | malo, mavis, mavult; malumus, mavultis, malunt.  malebam, etc. (malam) es. | malim, malis, malit; malimus, malitis, malint. mallem, etc. |  |
| Imper. noli o nolito,                                                                           |                                                             | Non ha imperativo.                                                         |                                                             |  |
| nolito;<br>nolite o nolilote,<br>nolunto.                                                       |                                                             | Indef. Pres. malle. Pass. maluisse.  Non ha participii.                    |                                                             |  |
| Indef. Pres. nolle. Per<br>Part. Pres. nollens,                                                 |                                                             | Nolui, malui ed i tempi che ne deriva-<br>no son regolari.                 |                                                             |  |

Nolo è contratto di non-volo, o piuttosto di nevolo.

Malo procede da magis o mage-volo, vogilo piuttosto.

Le prime persone del futuro, nolam e malam, pejonci inusitate.

# 5.º Eo, is, ivi, itum, ire, andare.

| Indica                                                                                                                                                                                              | ativo.                                                  | Soggiuntivo.                                                                                                                             |                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Pres. eo, is, it; imus, itis, eunt. Imperf. ibam. ibas, ibat, etc. Fut. ibo, ibis, ibit; ibimus. Perf. ivi, ivisti, ivit; ivimus. P. Perf. iveram, iveras, iverat. Fut. ant. ivero, iveris, iverit. |                                                         | eam, eas, eat; -eamus, eatis, cant irem, ires, iret; -iremus, iretis, irent iverim, iveris, iverit, etc. ivissem, ivisses, ivisset, etc. |                                                               |  |
| S. i o ito, ito;                                                                                                                                                                                    | Indefinito.  Pres. ire; Perf. ivisse; Fut. iturum esse. | Gerundio. Gen. eundi, Dat. Abl. eundo, Acc. (ad) eundum.                                                                                 | Participio.  Pr. iens, euntis. Fut. iturus, a, um. Sup. itum. |  |

Il radicale di questo verbo è i breve, come mostra il supino itam. Ma l'i cangiasi in e innanzi alle vocali: eo, eunt, eam, euntis: la sola eccezione si è il nominativo tens.

L'indefinito ire e il passato ivi piglian norma da audire, audivi, e aggiungono questo verbo alla quarta conjugazione: soltanto l'imperfetto ibam si parte da audie-bam per la contrazione di ie in i lunga, oltrechè il futuro termina in bo invece di am.

I composti di eo per lo più hanno il perfetto in ii piuttosto che in iri. 1 principali sono:

```
aben,
            abis,
                      abivi o
                                  abii,
                                            abitum,
                                                         abire;
                                                                     andarsene.
                                  exii,
redii
                                            exilum,
                                                         exire;
                                                                     uscire.
redeo
            redis
                                            reditum
                                                         redire ;
                                                                     ritornare
prodeo,
            prodis.
                      prodivi o prodii,
                                           proditum,
                                                         prodire :
                                                                    avanzarsi.
                                            peritum,
aditum,
                                  perii,
adii,
            peris,
                                                         perire :
pereo,
                                                                     perire.
adeo,
            udis,
                       adivi o
                                                         adire ;
                                                                     andare, presentarsi.
                                                         – ire ;
transeo
            transis,
                                  - ti,
                      - ivi o
                                            - ilum,
                                                                     passare.
                                                         _ ire;
                                   - ii,
prælereo.
                 18,
                         ivi o
                                            ilum,
                                                                     preterire, od omettere.
            inis,
                       inivi 0
                                  inii,
ineo,
                                            initum.
                                                         inire ;
                                                                     entrare in.
```

] quattro ultimi sono transitivi, e perciò possono usarsi nella voce passiva. Il seguente, pur transitivo, va regolare e si conjuga tutto su audio.

ambio, ambis, ambivi o ambii, ambilum, ambire; andare intorno.

6.º Queo, quivi (quitum), quire; potere.
Nequeo, nequivi (nequitum), nequire; non potere.

Questi due verbi si conjugano come eo; non diamo per ciò se non le prime persone della più parte dei tempi.

| Indicativo.                                                                                                                                                                                | Soggiuntivo.                                                   | Indicativo.                                                                                                    | Foggiuntivo.                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Pres. queo, quis, quit;<br>quimus, quitis, queunt<br>Imper. quibam, quibas.<br>Fut. quibo, quibis.<br>Perf. quivi, quivisti.<br>P. Perf. quiveram, quiveras.<br>F. ant. quivero, quiveris. | queam, — as;<br>queamus.<br>quirem.<br>quiverim.<br>quivissem. | nequeo. nequis ;<br>nequimus, — itis.<br>nequiham, — ibas.<br>requibo, — is<br>nequivi, — isti.<br>nequiveram. | nequeam ;<br>nequeamus.<br>nequirem.<br>nequivorim,<br>nequivissem. |
| Indef. Pres. quire. Perf.                                                                                                                                                                  | Indef.Pr.nequire. Perf. nequivisse.                            |                                                                                                                |                                                                     |
| Non ha Imperativo, nè                                                                                                                                                                      | Non ha Imperativo, nè Gerundio                                 |                                                                                                                |                                                                     |

Gramm. Latina.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

I Participii quiens, queuntis, e nequiens, nequeuntis non vedi ne'classici. Le forme del passivo, quitur, queatur, quitus est, nequitur sono arcaismi.

Il maggior uso di quire sta nelle frasi negative, e la parte più adoperata si è il presente queo, queam, etc. Nequeo apparisce più spesso in tutte le forme.

# 7.º Fio, fis, factus sum, fieri; divenire, esser fatto.

Si conjuga attivamente nei tempi della prima serie, passivamente in que' della seconda: ma sì negli uni che negli altri serba il medesimo senso, e fa da passivo al verbo facere, fare, il quale non ha altra forma a ciò.

| TEMPI DELLA PRIM                                                                               | ТЕМРІ                                           | DELLA SECON                                | DA SERIE.                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Indicativo. Soggiunțivo.                                                                       |                                                 | Indicativo.                                |                                            | Soggiuntivo.                                                      |
| Pres. fio, fis, fit;<br>fimus, fitis, fiunt.<br>Imp. fiebam, fiebas.<br>Fut. fiam, fies, fiet. | fiam, fias, fiat;<br>fiamus.<br>fierem, fieres. | Perf. /<br>P. Perf. /<br>Fut. ant. /       | factus sum.<br>factus eram.<br>factus ero. | - sim.<br>- essem.                                                |
| Imper. fi o filo,<br>filo;<br>file o filote,<br>fiunlo.                                        | Fut. fe                                         | eri.<br>actum esse.<br>actum iri.<br>actu. | Fut. fa                                    | clus, a um.<br>cciendus, a, um.<br>do esser fatto.<br>evesi fare. |

#### Osservazioni.

Fiere è la sola forma della prima serie, a cui si attribuisca significazione passiva. Fierem si conjuga come caperem.

Fimus, filis e tutto l'imperativo sono pochissimo usati.

Fio appartenente alla stessa radice di fui, significa non solo divenire ed essere fatto, ma anche, avvenire. In questo ultimo senso suolsi adoperare nell'indefinito e nel participio del futuro; fore, futurum esse, futurus.

Quanto a faciendus, esprime sempre un obbligazione, e non un semplice futuro.

# §. -- 13. VERBI DIFETTIVI.

Diconsi difettivi que' verbi, che mancano di una parte delle loro forme.

# 1.º Aio, io dico.

| · Indicativo.            |                                  |       | Soggiuntivo.        |                |                                              |
|--------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|----------------|----------------------------------------------|
|                          | aio,<br>–<br>aiebam,<br>aiebamus |       | aiunt<br>– ebat ;   | Sing.<br>Plur. | <ul><li>aias, aiat;</li><li>aiant.</li></ul> |
| Imperat. ai (rarissimo). |                                  | Part. | Pr. aiens, – entis. |                |                                              |

#### Osservazioni.

Si cita un perfetto aisti, aistis, ma non ne troviamo esempi.

Aio significa spesso, dir di si, affermare. Il participio incontrasi una sola volta in Cicerone, aientibus, e significa affermativo.

# 2.º Inquam, io dico.

|                                                                                     | Indicativo.                                              |                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Pres. inquam, inquis,<br>Imper. – – –<br>Fut. – inquies,<br>Perf. inquii, inquisti, | inquit; inquimus,<br>inquiebat; —<br>inquiet.<br>inquil. | (inquitis),<br>– | inquiunt.<br>inquiebant. |
| Imper. – (inque, i                                                                  | nquito).                                                 |                  |                          |

## Osservazioni.

I Grammatici aggiungono altre forme, le quali non hanno negli autori. Questo verbo mai non è la prima parola di una frase. 3.º Fari, fatus sum (deponente); dire, parlare.

Questo verbo, quasi unicamente poetico, non viene usato che nelle forme seguenti.

Indic. Pres. — — fatur. Perfetto. fatus sum, etc. P. Perf. fatus eram, etc.

Imper. fare. Indef. fari. Gerund. Gen. fandi, Abl. fando. Part. Pres. (fans), fantis, etc. Part. Perf. fatus, fata. Supino. fatu.

Osservazioni.

Il participio futuro fundus, a, um è adoprato addiettivamente, e significa : ciò che può dirai o farsi.

# §. 44. -- VERB: USITATI SOLTANTO NEI TEMPI DELLA SECONDA SERIE.

1.º L'antico verbo cæpere, cæpio, cæptum, cominciare, non corre presso i Classici che nel perfetto e nei tempi che ne derivano.

Se vengono ad uopo i tempi della prima serie, io comincio, ecc., usansi que' del verbo compiuto incipio, incipis, incepi, inceptum, incipere.

Alla forma attiva cæpi risponde la passiva cæptus sum, cæptus eram, che va costruito con un indefinito passivo; come, de republica consuli cæpti sumus. Cic.; si è cominciato a chiederci consiglio quanto alla cosa pubblica.

2.º I due verbi *memini*, io mi ricordo, e *odi*, io odio, hanno pur essi non più che i tempi della seconda serie; ma si traducono in italiano per quelli della prima. Nel resto sono al tutto regolati.



| Indicativo.                                                                                          | Soggiuntivo.              | Indicativo.                                        | Soggiuntivo.                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Perf. memini, io mi ricordo. P. Perf. memineram, io mi ricordava. F. ant. meminero, io mi ricorderò. | meminerim.<br>meminissem. | odi, io odio. oderam, io odiava. odero, io odierò. | oderim.<br>odissem.                |
| Imper. Sin. memento; Plur. mementote.                                                                |                           | Non ha i                                           | nperativo.                         |
| Indef. <i>meminisse.</i><br>ricordarsi.                                                              |                           | Indef. odisse,<br>odiare.                          | Fut. osurum csse.<br>dover odiare. |

Memento, il solo imperativo formato da un tempo della seconda serie, significa ricordati (sempre), serba nella tua memoria. Ma, per dire ricordati (ora), si usa reminiscere, recordare, imperativi di reminisci, recordari.

Odi ha un perfetto deponente, molto raro, osus sum o fui, lo ho odiato. Composti: exosus, perosus, che odia.

È facile spiegare in memini e odi il passaggio dal perfetto al presente: memini, ho serbato nella memoria, odi ho preso in odio; dunque io odio, io mi ricordo.

Lo stesso avviene di nosco, novi, notum, noscere, imparare a conoscere, e di consuesco, consuevi, consuetum, consuescere, abituarsi.

# §. 15. -- VERBI IMPERSONALI.

Alcuni verbi chiamansi impersonali o unipersonali. Impersonali, perchè l'azione, cui esprimono, non è attribuita ad una cotale persona o ad una cotal cosa; unipersonali perchè hanno solo la terza persona del singolare.

Sono impersonali que'verbi che significan fenomeni naturali. Ecco i più notevoli.

| Pluit, piove,       | pluebat,          | pluet;  | Perf. | pluit;      | Inf. | pluere,     | pluisse,  |
|---------------------|-------------------|---------|-------|-------------|------|-------------|-----------|
|                     | ningebat,         |         |       |             |      |             | nixisse,  |
| Grandinat, grandina | -abat             | – abit, | n     | grandinavit | , n  | grandinare, | -avisse.  |
| Tonat, tuona,       | - abat.           | - abit, | ))    | tonuit,     |      |             | tonuisse. |
| Fulgurat, lampeggia | , – <b>ab</b> at, | - abit, | , ))  | fulguravit, | n    | fulgurare,  | -avisse.  |

Ciascuno di questi verbi costituisce una proposizione compiuta; il subbietto è un nominativo espresso o sottinteso, col quale concorda a par d'ogni altro verbo.

# VERBI IMPERSONALI CHE HANNO UN SUBBIETTO ESPRESSO IN MODO GENERALE.

Son detti impersonali passivi que' verbi, onde un'azione intransitiva viene attribuita ad una o più persone, le quali si enunciano in modo generale. Per esempio; si va, si corre.

Il verbo latino, benchè neutro, allora prende la forma passiva, e ponsi nella terza persona del singolare.

Itur, si va; ibatur, si andava; ibitur, si andrà; itum est, si è andato.

Curritur, si corre; currebatur, correvasi; curratur, si corra. Venitur, si viene; venietur, si verrà; ventum est, si è venuto. Pugnatur, si combatte; pugnabatur, pugnabitur, pugnatum est.

Cinque verbi, i quali hanno in italiano un subbietto determinato, compariscono in latino sotto forma impersonale, di questo modo: me pænitet, io mi pento; puerum pænitet, il fanciullo si pente.

Il verbo è attivo, e l'accusativo che lo accompagna è l'obbietto della proposizione.

Il subbietto è la parola negotium sottintesa la quale diviene la causa di due effetti; del genitivo, ove la cosa si voglia trarre dal vago e determirarla, e di un verbo in terza persona del singolare.



| Indicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soggiuntivo.                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pres. me, te, illum panitet, nos, vos, illos panitet, io mi pento, tu ti penti, colui si pente, noi ci pentiamo, ecc. Imperf. me pænitebat, io mi pentiva. Fut. me pænitebit, io mi pentiro. Perf. me pænituit, io mi sono pentito. P. Perf. me pænituerat, io mi era pentito. Fut. ant. me pænituerit, io mi sarò pentito. | me, te, illum pæniteat, nos, vos, illos pæniteat, ch' io mi penta, che tu ti penta, che colui si penta, ecc. me pæniteret, ch'io mi pentissi o mi pentirei. me pænituerit, ch'io mi sia pentito. me pænituisset,ch'io mi fossi o mi sarei pentito. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |

pænitere, pentirsi. Pænituisse, essersi pentito. pænitendi, pænitendum, pænitendo. Indef.

Part. pres. pænitens, che si pente. Fut. passiv. Pænitendus, a, um, di che è da pentirsi.

Si conjugano con le stesse norme.

1.º Pudet, puduit (talvolta puditum est), pudere, aver vergogna.

#### Osservazioni.

I participi sono presi addiettivamente: pudens - entis, onesto, che ha pudore; pu dendus, a, um, vergognoso, di cui devesi arrossire.

2.º Piget piguit (talvolta pigitum est), pigere, aver ripugnanza.

Osservazioni.

Il futuro passivo, pigendus, a, um, è poetico e poco usato.

3.º Tædet, pertæsum est, tædere, annoiarsi.

Osservazioni.

Non ha gerundio, nè participii, eccetto pertasum, annojato dì.

4.º Miserel, miseritum e misertum est, misertus erat, etc., aver pietà.

# Osservazioni.

Gli altri tempi usati sono: miserebal, miserebit, misereat, misereret.

Il perfetto impersonale misertum (miseritum) est è cavato dal deponente misereor. miscreris, misertus sum, misereri, verbo personale intero.

Diconsi verbi impersonali anco i seguenti che hanno un subbietto che non può mai esser nome di persona.

- 1. Refert, importa, referebat, retulit, referre.
- 2. Oportet, fa d'uopo, oportebat, oportuit, oportere.
- 3. Libet, piace, libebat, libuit o libitum est, libere.
- 4. Licet, è permesso, licebat, licuit o licitum est, licere.
- 5. Decet, conviene, decebat, decuit, decere.
- 6. Dedecet, sconviene, dedecebat, dedecuit, dedecere.

#### Osserva zioni.

Non dee confondersi refert con refero, retuli, relatum, referre, riferire.

Decet o dedecet veggonsi nella terza persona del plurale; libet e licet vi s'incon-

Decet o dedecet veggonsi nella terza persona del plurale; libet e licet vi s'incontron talvolta.

Refert, oportet, dedecet non han participio di verun tempo. I participii dei tre altri, libens, licens, decens, son presi talora addiettivamente.

I perfetti deponenti libitum e licitum, etc. si usano anco in presente (place, è conceduto). Licet ha un indefinito futuro; licitum esse, dover esser lecito.

#### VERBI PERSONALI USATI IMPERSONALMENTE.

Molti verbi, sì nella forma attiva, che nella passiva, sono presi sostantivamente quando il subbietto loro non è il nome o di persona o di cosa determinata, benchè del resto cotali verbi si abbian tutte le persone e tutti i numeri.

Interest, importa; placet, piace (perfet. placuit, o placitum est); patet, è evidente; liquet, è chiaro, (perf. sogg. liquerit); fit, evenit, accidit, contingit, accade; convenit, conviene; expedit, giova; præstat, val meglio; juvat, giova; constat, è manifesto; videtur, sembra; creditur, si crede; dicitur, si dice; narratur, si narra, traditur, si racconta e molti altri.

# SEZIONE SECONDA.

# DELLE PAROLE INVARIABILI.

Le parole invariabili souo le Preposizioni, gli Avverbii, le Congiunzioni, le Interjezioni.

# CAPO I.

## DELLE PREPOSIZIONI.

Si annoverano in latino quarantadue preposizioni; ma molte di esse sono avverbii, i quali veggiam bene spesso uniti ad un compimento, e perdono allora qualità di preposizione.

# PREPOSIZIONI.

Ablative.

| a, ab, abs e. ex de pro cum absque sine tenus | davanti, innanzi di in comparazion<br>davanti, per, in luogo di secondo.<br>con (simultaneità di luogo, di tempo, o | to ad in). rae) su ne di di azione). raica). |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Accusative.                                   | •                                                                                                                   |                                              |
| ad                                            | a, verso, per (luogo verso il quale ci o<br>per, attraverso (luogo pel quale si<br>rante                            |                                              |
| ob post                                       | davanti, rimpetto, per, a cagione di . dopo, appresso, dietro (dicesi del luogo e                                   | <br>del tempo)                               |
| cis                                           |                                                                                                                     | , act tempos.                                |
| ante<br>apud                                  | avanti, davanti (contrario di post). appresso di presso (dicesi delle                                               | cose e delle                                 |
| inter                                         | persone).<br>tra, fra, in mezzo di                                                                                  |                                              |
| præter                                        |                                                                                                                     | cetto, infuo-                                |
| propter                                       | presso di, lungo di per, a cagione di.                                                                              | (come <i>ob</i> ).                           |
|                                               | mm. Latina.                                                                                                         | 26                                           |

```
erga..... verso, riguardo a (dicesi sopra tutto delle persone).

circum... intorno di (accusativo di circus, cerchio).

penes.... in potere di... in possesso di...

versus... (da vertere) verso (si mette tuttora dopo il compimento).

adversus... contro, in faccia di... (ad e versus).

secundum... lungo di... secondo, appresso (da sequi, seguire).

Ora Accusative, ora Ablative.

in...... a, in (luogo in cui si è, luogo in cui si va).

super.... su, sopra di (contrario di sub e di subter).

subter... sotto, presso di... (con moto o senza).

subter... sotto, al di sotto di (contrario di sub e di subter).
```

E è un'abbreviazione di ex; va posto solo davanti le consonanti; ex si mette avanti a più consonanti e a tutte le vocali.

A e abs sono forme secondarie di ab; a non può stare che innanzi alle consonanti; ab ponsi più spezialmente davanti alle vocali e alle consonanti dolci: abs è rarissimo, eccetto che innanzi al pronome te (abs te), e in compagnia de' verbi, come abstineo, mi astengo.

Cum si pone dopo l'abl. de pronomi: mecum, tecum, secum, nobiscum, vobiscum. Dicesi anche quicum, e quibuscum in vece di cum quibus.

Delle trenta parole recate di sopra, le une sono semplici e primitive, le altre composte e derivate: ma tutte hanno la principale virtù di aggiugnersi ai compimenti, e sono per ciò preposizioni.

Molte di cotali preposizioni vengono talvolta usate senza compimento, e allora fansi avverbj; e sono post, ante, super, subter, propter, circum, adversum.

Le dodici parole seguenti, per contrario, son veri avverbi, che diventano preposizioni, se vi si unisca un compimento.

```
fuori di.
                                              extra,
pone,
         dietro,
         presso di. . .
                                                       dentro di. . .
                                              intra.
prope
jucta,
         alisto di. . .
                                              infra,
                                                       sotto di. . .
contra, contro, rimpetto di. . .
                                             supra,
                                                       sopra di.
         di qua di. . .
                                                       intorno di. .
cilra,
                                             circa.
         di la di. . .
                                                      in presenza di. . .
                                             coram.
ultra.
```

Citra viene da cis, ed è più usato.

Extra sta per extera, ablativo femminino preso avverbiamente da exter (disusato), a, um, esteriore, dove facile si ravvisa la preposizione ex, e la stessa sillaba di derivazione ter, cui vedi in in-ter, præ-ter, sub-ter, e prop-ter (di prope).

Intra, e tutte l'altre in a nascono secondo la stessa analogia; sono in origine ablativi della prima declinazione, ed ecco perchè l'a finale è lunga.

Junta deriva da jungere, e significa propriamente, che unisce, attenente.

Circa e circiter si appartengono alla radice medesima di circum.



## CAPO II.

## DEGLI AVVERBII.

## §. 1. -- LUOGO.

Hansi a porre tra gli avverbii di luogo

1.º Le preposizioni avverbii annoverate nel capitolo antecedente, e talune forme di dativo neutro in o che le corrispondono, cioè

Intro, dentro (con movimento);

Porro, in avanti (derivato da pro). Retro, indietro;

Ultro citroque, qua e là, dall'uno e dall'altro lato, reciprocamente.

#### Osservazioni.

Ultro, usato solo, significa di suo proprio moto, da sè, per ciò comprende l'idea di andare avanti, di passar oltre.

2.º I derivati o composti di preposizioni esprimenti diverse attenenze di postura e d'indirizzamento.

Intus ..... dentro (senza movimento); talvolta di dentro.

Insuper . . . . di sopra. Desuper, dall'alto.

Deorsum .... (de-versum), in basso. Sursum .... (sus-versum), in alto.

Introrsum... e intro-versum, verso il dentro, indentro.

Extrinsecus.. di fuori, esternamente. Intrinsecus.. indentro, internamente.

Procul..... lungi, di lontano (contrario di prope).

Cominus .... e cominus, dappresso (cum e manus o maneo).

Eminus . . . . da lungi (o e manus, o maneo).

Obviam . . . . davanti, incontro di . . . (ob viam).

Obiter . . . . . in cammino, passando (ob iter).

3.º Gli avverbii, onde vien determinato il luogo rispetto all'una delle tre persone del discorso, tratti dagli addiettivi della seconda specie.

| Luogo in cui si è.                                                                                                         | Luogo dal quale si viene.                                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ubi? dove? Ibi, . ivi, là, in quel luogo. Hic, qui (dove io sono). Istic, costà, là (ove tu sei). Illic, colà (ov'egli è). | Unde? d'onde? Inde, di là. Hinc, di quà (ove io sono). Istinc, di là (ove tu sei). Illinc, di là (ov'egli è).  |  |  |
| Luogo al quale si va.                                                                                                      | Luogo pel quale si passa.                                                                                      |  |  |
| Quo? dove? Eo, là, verso quel luogo. Huc, qui (ove io sono). Istuc, là (ove tu sei). Illuc, là (ov'egli è).                | Qua? per dove? Ea. per là. Hac. per qui (ove io sono). Istac, per là (ove tu sei). Illac, per là (ov' egli è). |  |  |

Ibi è un antico dativo di is, fatto sul modo di tibi, sibi. – Quo, eo sono pur dativi disusati nella declinazione di quis ed is, e mantenuti come avverbii. – Qua, ea, hac sono ablativi femminini, coi quali si sottintende ria.

# AVVERBII CHE HANNO ATTENENZA DI DERIVAZIONE O DI COMPOSIZIONE CON QUE'DI SOPRA.

| Domanda - Ubi?                                                                                                                                                                                      | Domanda - Unde?                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ubique, per ogni dove. Ibidem, ivi, nel medesimo luogo. Alibi, altrove, in altra parte. Alicubi, usquam in qualche parte. Vispiam, Nusquam, in nessun luogo. Utrobique, dall'uno e dall'altro lato. | Undique, da ogni parte. Indidem, dallo stesso luogo. Aliunde, d'altra parte. Alicunde, da qualche parte. Utrinque, da due lati. |  |  |
| Domanda – Quo?                                                                                                                                                                                      | Domanda – Qua?                                                                                                                  |  |  |
| Quovis, quolibet, per ogni dove.  Eodem, verso lo stesso luogo.  Alio, altrove.  Aliquo, quoquam, Quopium, in qualche parte.                                                                        | Qualibet, per tutti i luoghi. Endem, per la stessa strada.  Aliqua, per qualche strada.                                         |  |  |
| <i>Ùtroque</i> , da due lati.<br><i>Usque</i> , sino a.                                                                                                                                             | Usquequaque, per ogni dove.                                                                                                     |  |  |

l'sque va spesso congiunto all' accusativo con ad o senza; si unisce pure all'ablativo con ab o ex, e allora vuolsi riferire alla dimanda unde?

4.º Gli avverbii derivati da'nomi e dagli addiettivi. La desinenza indica a quale dimanda hansi a riportare.

Dimanda ubi: - Foris, fuori, Dimanda quo: - Foras, fuora.

| Abl. e Acc. plur. di un nome disusato della 1.º declinaz.

Dimanda qua: - Recta, ritto, Abl. femminino di rectus e di dextra, a destra. dexter, con ellissi di via.

Dimanda unde: - Cælitus, del | Significato medesimo di de cielo. | cælo.

#### Osservazioni.

Calitus vien formato da calum coll'aggiunta di tus al radicale e la vocale di legame, i breve.

Gli avverbi di tal modo indicano, in generale, origine, e punto di partenza: funditus, a partire dal fondo, da capo a fondo: radicitus, dalle radice: antiquitus, dai tempi antichi: divinitus, da un'origine divina.

Convien riferire a questa analogia subtus, sotto ed intus, dentro, composti delle preposizioni sub e in.

# §. 2. — TEMPI.

Le circostanze di tempo più comuni vengono significate dagli avverbi seguenti:

avando? quando? hodie. oggi. heri (here). ieri. nudius tertius. l'altro ieri. dimane cras, posdimane. perendie. pridie. il giorno innanzi. postridie. il giorno dopo. mane. nel mattino. vespere, vesperi, nella sera. interdiu. di giorno. noctu, di notte. noctu diuque. giorno e notte. nunc. ora. tunc, tum, allora. iam. già, oramai, mox. ben tosto. nondum. non ancora. nuper, ultimamente. pridem. jampridem. da lungo tempo. dudum, jamdudum, altre volte, già, quondam. un giorno. saepe, spesso. nunquam. giammai.

tandem. aliquando. nonnumquam. interdum. adhuc. eliam nunc. etiam tum. simul. auotidie. quotannis. deinde, dein. antea. postea. antehac. posthac. interea. interim. protinus. guandiu. aliquandiu. diu. tandiu, tamdiu, semper. paulipser. perumper,

talvolta. fingul, finora. anche oggi. anche allora. nello stesso tempo. ogni giorno. tutti gli anni. dipoi. prima. dopo. per lo passato. in avvenire. frattanto. intanto. incontanente. quanto tempo? qualche tempo. lungo tempo. sì lungo tempo. sempre. durante poco tempo. per poco tempo.

infine

#### Osservazioni.

Heri ed here sono forme di ablativo: heri s' incontra più frequente.

Nudiustertius equivale a nunc dies tertius.

Diu e noctu sono antichi ablativi della quarta declinazione.

Le prime sillabe di pridie, pridem, postridie, derivarono senza dubbio da præ o pro, e da post.

A nunquam, giammai, con negazione, corrisponde unquam, giammai, senza negazione, come a nusquam, in nessuna parte, risponde usquam, in qualche parte.

Dudum procede da diudum, è lungo tempo che...; dicesi talvolta diu a passato molto recente

Olim, e quondam, altre volte, possono, come l'italiano - un giorno -, riferirsi anche all'avvenire.

In antea, postea, interea. ea non è un accusativo plurale neutro; ma si un ablativo femminino, come hac in antehac, posthac.

Da ciò si può conchindere che le preposizioni ante, post e inter, le quali, come sono da sè, vogliono l'accusativo, van congiunte all'ablativo se avviene ch'entrino in composizione.

Gli avverbii di modo corrispondono alla dimanda, come? I più nascono dagli addiettivi, e dai participii, dando loro la desinenza in e o in ter.

4.º Gli addiettivi e i participii della prima classe aggiungono e lunga al radicale, come se fosse una terminazione di caso.

Doctus, dotto: dottamente. liber-e, liberamente. pigr-e lentamente. ornat-e, ornatamente. libero; Liber, ` Piqer, pigro; Ornatus, ornato;

#### Osservazioni.

Bonus, buono fa bene, bene; malus, malvagio, male, malamente, e l'uno e l'altro con e breve.

2.º Gli addiettivi e i participii della seconda classe danno gli avverbii in ter.

coraggioso; | fortiter, coraggiosamente. Fortis, alacriter, allegramente. Alacer, alacris, allegro; Felix, felicis, feliciter, felicemente. felice; audacter, audacemente. Audax, audacis, audace; prudenter, prudentemente. Prudens, prudentis, prudente; Amans, amantis, amante; amanter, amorevolmente.

#### Osservazioni.

La i che precede ter è una vocale di legame, e per ciò sempre breve; l'uso l'ha tolta via in audacter. Quanto a prudens, il radicale avendo già un t, la desinenza avverbiale perdè il suo: pruden-ter.

Alcuni addiettivi della prima classe fanno l'avverbio in ter, come que della seconda: violentus, violento, violenter. Altri prendono al tempo stesso e e ter; humanus, umano, humane e humaniter.

Molti avverbii sono i casi stessi degli addiettivi usati avverbialmente.

## Prima classe.

Abl. falso, falsamente, certo. certamente, meritamente, consulto, a disegno.

con sicurezza.

## Seconda classe.

Acc. facile, facilmente, da fa-

cilis.

» impune, etc., impunemente, da impunis inusato.

I sostantivi nel caso ablativo formano pure alquanti avverbii.

Vulgo, volgarmente, da vulgus, i.
Forte, per avventura, da fors, usato nel nominativo.
Sponte, da sè stesso
Rite, secondo l'uso da nominativi disusati.

Moltissimi avverbii finiscono in tim e sim, desinenze di accusativi.

raptim, rapidamente.
cursim. correndo.
punctim, colla punta.
cæsim, col taglio.

Tali forme, tratte da supini in tum e in sum, si estesero a parole non derivate da' verbi:

Gregatim, in truppa. | vicissim, a vicenda. | pedetentim, passo passo.

Agli avverbii di modo sono da riferire 1.º Quelli di somiglianza e di differenza:

Sic, ita, item, perinde, Pariter, Aliter, Alioqui e alioquin, Quoque, etc., così, similmente. del pari. altrimenti. d'altronde. ancora.

2.º Que' che denotano il motivo,

cur, quare, ideo, idcirco, propterea, gratis, gratuito, perchè? perciò, a causa di ciò, gratuitamente,

o l'effetto;

Frustra, nequiquam, Incassum,

indarno, inutilmente.

3.º Quelli che significan la misura delle azioni o delle qualità, e rispodono alla dimanda - sino a qual punto?

quantopere (quanto opere), magnopere, valde, adeo. tam. omnino, prorsus, partim (acc. di pars), modo, dumtaxat, saltem, certe, pæne, propemodum. fere, ferme, vix. quatenus. hactenus, eatenus. magis. satis, sat, nimis, nimium,

sino a qual punto? quanto? molto. tanto, sino a tal punto. tanto, così, talmente. del tutto, totalmente. in parte. soltanto. almeno. quasi. quasi, per l'ordinario. appena. sino a qual punto? sin qui. sin là. più, davvantaggio. abbastanza. troppo.

## §. 4. — QUANTITÀ.

1.º Gli avverbii di quantità rispondono alla dimanda -**Ouanto?** 

quantum? quanto? (quantità). aliquantum, un poco, una certa. | paulum, poco, un poco. tantum, tanto. multum, molto.

parum, poco, troppo poco. plus, più. minus, meno.

### Osservazioni.

Parum è la sola di queste parole che sia invariabile. Le altre dette sono addiettivi neutri presi avverbialmente. Tutte otto non meno che satis, nimis, fanno, se occorra, l'ufficio di nomi, e possono adoprarsi al nominativo e all'accusativo.

2.º Altri avverbii di quantità rispondono alla domanda -Quante volte?

Questa classe comprende gli avverbii di numero, i quali, cominciando da cinque, finiscono in es.

quante volte? bis. due volte. quoties. ter, aliquoties, talvolta. tre volte. quater, tanto, tante volte. quattro volte. toties. semel. una volta. quinquies, cinque volte.

3.º L'accusativo neutro e l'ablativo dei numeri ordinativi usansi ancora avverbialmente per, denotare l'ordine e la successione delle azioni e delle cose :

Gramm. Latina.

27

num,

per la prima volta. primum,

primieramente, in primo luogo. primo, secondariamente, in secondo luogo. secundo.

tertium, per la terza volta. tertio. in terzo luogo.

#### Osservazioni.

A vece di secundum, per la seconda volta, sta meglio iterum, che chiude il medesimo senso.

4.º Ad ultimo altri avverbii, che hanno la forma di accusativi femminini, rispondono alla domanda - Di quante maniere? o, in quante parti?

in due parti, di due maniere. bifariam, trifariam. di tre maniere. di più maniere, in più luoghi. multifariam, omnifariam, di tutte le maniere, per tutto.

# §. 5. — INTERROGAZIONE.

# Gli avverbii interrogativi sono i seguenti:

e non. Annevides? E non vedi? an, anne, (sempre dopo una parola). Putasne? stimi forse? ne. forse non? Nonne putas? forse non pensi? forse? Num putas? forse pensi? nonne,

#### Osservazioni.

Molte altre parole servono ad interrogare, ma con qualche idea accessoria: quid, che, qual, che cosa? utrum, quale delle due cose? quomodo e qui, come? ubi, dove? cur, perchè? ecc.

# §. 6. — AFFERMAZIONE.

ita. queste due parole nello stile familiare stanno talvolta per l'italiano - sì. etiam, næ. jam, profecto (pro facto), certamente, sicuramente. quidem, equidem, in.vero, senza dubbio. certamente, in ogni caso. utique, præsertim, præcipue, principalmente, sopra tutto. nimirum (nil mirum). scilicet (scire licet), senza dubbio, cioè. videlicet (videre licet).

#### Occarna zioni

Agli avverbii di affermazione son da aggiugnere 1.º En, ecce, ecco qui, eccolà, che servono ad indicar le cose o a richiamare l'attenzione di colui, al quale par-

2.º Molte formole, onde chiamansi in certo modo gli Dei in testimonio: hercle, mahercle, ecasior, etc. per Ercole, per Castore, ecc.

# 8. 7. - NEGAZIONE.

| non,               | no, non.            | nequaquam,           | in niun modo. |
|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| haud,              | non, non punto.     | haudquaquam,         |               |
| ne,                | (per vietare), non. | nentquiquam, minime, | per oulla.    |
| nequide <b>m</b> , | non, neppure.       |                      | non punto.    |

#### Ossernazioni.

Minime, il qual è un superlativo, significa propriamente il meno, meno di ogni cosa. Da questa idea l'uso ha di leggieri recata questa parola a negare del tutto l'azione o la qualità cui modifica.

Così - l'uomo il meno malvagio del mondo, ecc. - un uomo il quale non è punto malvagio - sono due espressioni equivalenti, che si significano bene in latino con homo minime malus.

Imo o immo, si bene, anzi, tutto al contrario, esprime a un tempo la negazione e l'affermazione, perocchè serve a negare una cosa affermando la cosa contraria.

§. 8. -- DUBBIO.

### Gli avverbii di dubbio sono:

| fortasse,                                   | forse, probabilmente.     |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| forsitan, (fors sit an), forsan, (fors an). | forse, potrebb'essere che |  |  |  |

#### Osserva zioni.

Forsan è quasi al tutto poetico. I poeti dicono altresì fors, fortassis ed ancora forsit. Niuna di queste parole vuol andar confusa con forte, per caso, per avventura.

## GRADI DI COMPARAZIONE NEGLI AVVERBII.

Gli avverbi in e, in o e in ter già sappiamo che ricevono i gradi di comparazione come gli addiettivi, donde derivano.

doctius, doctissime. doctus, dotto, ~docte. pulcher. bello, pulchre, pulchrius, pulcherrime. ornatus, ornato, ornate, ornatius. ornalissime. tutus. sicuro. tuto. tutius. tutissime. coraggioso, fortiter. fortis. fortius. fortissime. ardito, audax. audacter, audacius, audacissime. prudens, prudente, prudentius, prudentissime.

#### ()aservazioni.

Il comparativo neutro dell'addiettivo si è quello che serve di avverbio: doction. doction.

Quanto al superlativo, forma l'avverbio in c, come ogni altro addiettivo in us: soctissimus, doctissime.

Alcuni avverbii mancano di positivo; così l'addiettivo uher, fecondo, forma solo uberius ed uberrime; o, mancano di comparativo: novus, nuovo, nove, novissime; merito, meritissimo, ablativo posto avverbialmente.

Un piccol numero di avverbii, che non procedono da addiettivi, hanno pure i due gradi di comparazione: sape, sappius, sappissime; diu, diutius, diutissime: o un solo; secus, altrimenti, secius. meno; satis, abbastanza, satius, meglio, senza superlativo; super, ultimamente, nuperrime, molto di recente, senza comparativo.

# CAPO III.

#### DELLE CONGIUNZIONI.

# Le principali congiunzioni son le seguenti

| Italiano.        | Latino.                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| e                | et, que (enclitica), ac, atque (per eufonia ac non si pone innanzi a vocale). |
| 0                | vel, aut, ve (enclitica).                                                     |
| nè               | neque, nec, - et non; neve, neu, - vel non.                                   |
| ma               | sed, at, ast, verum; vero ed autem (dopo una parola).                         |
| or               | atqui, porro, ed anche vero, autem.                                           |
| dunque           | ergo, igitur, itaque (ita-que, e così).                                       |
| giacchè          | nam, euim, etenim, namque, nempe, quippe.                                     |
| nondimeno        | tamen, attamen, verumtamen.                                                   |
| e nondimeno      | alqui.                                                                        |
| per la qual cosa | quare, quamobrem, quapropter, proinde.                                        |
| se               | si, e tra due verbi, an, num, utrum.                                          |
| ossia            | sive, e, per contrazione, seu.                                                |
| se non che       | nisi, e, per contrazione, ne.                                                 |
| se non           | si non, si minus, sin minus, sin aliter.                                      |
| ma se            | sin, sin autem, sin vero.                                                     |
| purchè           | si modo, dummodo o dum e modo soli.                                           |
| benchè           | etsi, etiamsi, tametsi, quamquam, quam-<br>vis, licet.                        |
| affinchè         | ut, quo (con un comparativo).                                                 |
| affinchè non     | ne, - ut non.                                                                 |
| perchè non       | quin, quominus, (quo e minus, meno).                                          |
| perchè           | quia, quoniam. quod.                                                          |

| allorchè mentrechè    | quum o cum, quandoquidem.<br>quum o cum, quando.<br>dum, (usati altres) per dire-fino a che).<br>donec, (significa pure - mentre che, |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | in tutto il tempo che).                                                                                                               |
| prima che             | antequam, priusquam o ante prius quam.                                                                                                |
| <u>-</u>              | postquam, posteaquam (significa ancora - dopo che).                                                                                   |
|                       | ut primum, ubi primum, simul, simul alaue.                                                                                            |
|                       | ut, sicut, velut, uti, sicuti, veluti, tanquam, ceu.                                                                                  |
| come se, quasi        | quasi, perinde ac si, perinde quasi.                                                                                                  |
| in qualunque modo che | ut ut, utcumque, quomodocumque.                                                                                                       |
| come, siccome         | ut, ulpote.                                                                                                                           |
| che                   | ut, e nelle comparazioni, quam.                                                                                                       |

# CAPO IV.

#### DELLE INTERIEZIONI.

# Queste sono le più notevoli:

| gioia,              | io! evoe! evax!             | buono! bravo! ev-                  |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| dolore,             | io! ah! hei! eheu!          |                                    |
| sdegno,             | proh! pro!                  | ð! oh!                             |
| sorpresa,           | o! papæ! hcm! ehem!<br>hui! | oh! ho! ô!                         |
| minaccia,           | væ!                         | malanno a! guai!                   |
| azione di chiamare, | eho! ehodum! ohe!<br>heus!  |                                    |
| incoraggiamento,    | eia! euge! age! mucte!      | via! orsu! bravo! bene!            |
| avversione,         | apage! phui!                | via di qua! lungi!<br>lungi! oibò! |

#### Osservazioni.

Age e il suo contrario apage son due imperativi, de'quali il secondo è tutto greco; age deriva da agere, ed ha un plurale, agite! e agite dum!

Dipiù, macte è il vocativo di un addiettivo disusato e al plurale fa macti.

Le altre interjezioni (molte delle quali vengono dal greco) sono parole primitive e senza derivati.

# PARTE TERZA.

# SINTASSI.

#### IN CHE STA LA SINTASSI.

La sintassi tutta quanta si conduce a questo unico principio.

— Ciascuna parola, in qualsiasi frase, è un effetto che chiama la propria causa —.

Per esempio, in

Novi ego hominum mores,

novi è l'effetto di ego; hominum di mores; mores di novi; ed ego ha la causa nella volontà di Plauto, cui piacque di porre in iscena e far parlare Astasia.

Ecco il nostro andamento: salire dagli effetti alle cause.

## DIVISIONE DELLA SINTASSI.

Le parole sono variabili o invariabili, secondo che vanno fornite o no d'idee accessorie.

Ciò ne fa dividere la sintassi in due sezioni.

# SEZIONE PRIMA.

# DELLE PAROLE VARIABILI.

In natura non hanvi che sostanze, e nelle sostanze non sono che maniere di essere o modificazioni.

Nel linguaggio dunque non possono trovarsi più che sostantivi e modificativi. Sì gli uni che gli altri vengono significati dalle parole variabili.

Sotto la denominazione di sostantivo comprendonsi i nomi e i pronomi personali; i modificativi sono gli addiettivi e i verbi.

# I. — DEI SOSTANTIVI.

# CAPO I.

#### DEI SOSTANTIVI APPOSTI.

4.

Un sostantivo può essere effetto, seguito o compimento di un altro.

Il sostantivo subalterno chiamasi apposto, e il principale, causativo.

L'apposto è sempre nome comune, mentre il causativo è nome proprio ossia di minor comprensione.

Se dico, ad esempio,

Urbs Roma a Romulo dicta,

in urbs Roma ha opposizione, e urbs è l'apposto, Roma il causativo; vale a dire urbs è l'effetto di Roma.

2

Il sostantivo apposto può trovarsi separato dal sostantivo principale; la forma e l'idea li rannoda. Per esempio:

Creta medio jacet insula ponto. VIRG.

Creta isola, cioè l'isola di Creta, posta è nel mezzo del mare (4).

3.

Il sostantivo apposto, necessariamente simile di caso al sostantivo principale, può differirne nel genere e nel numero. Esempio:

Vidi hunc ipsum Hortensium, lumen et ornamentum reipublicæ. Cic. Vidi questo medesiumo Ortensio, lume e ornamento della repubblica.

Hortensium, nome proprio o causativo, è di genere mascolino, e lumen e ornamentum, i due nomi comuni apposti, sono di genere neutro.



<sup>(1)</sup> Nella traduzione degli esempii di questa grammatica abbiam di mira più che la finezza dei modi italiani, di far sentine come nella lingua loro pensassero i Latini.

Tullia, deliciæ nostræ, munusculum flagitat. Cic.
Tullia, delizia nostra, chiede con istanza un picciol dono.

Tullia è di numero singolare, e deliciæ, l'apposto, di numero plurale.

4.

Ego eram ille consul. Cic. Hæc loca Trojam esse jubet. Virg.

L'ego cape immediatamente l'idea espressa da consul; in hœc loca debb'essere contenuto Trojam, che qui fa ufficio di nome comune, e significa – una Troja, un'altra Troja.

Si noti però che sovente incontransi sostantivi nel medesimo caso, ancorchè non vi abbia apposizione: come in

Arma viruimque cano. VIRG. Canto l'armi e l'eroe.

Perchè vi sia apposizione fa mestieri che l'uno dei due sostantivi, venga, per così dire, compreso nell'altro.

15

# COME DIFFERISCA L'APPOSIZIONE DEI SOSTANTIVI DA QUELLA DEGLI ADDIETTIVI.

1.º Il sostantivo non si appone che accidentalmente, l'addiettivo viene apposto di necessità.

In niuna frase può essere addiettivo se non vi abbia un sostantivo espresso o sottinteso.

2.º L'apposizione del sostantivo non vuole che l'identità di caso; quella dell'addiettivo richiede la triplice identità di caso, di genere e di numero.

Esempio:

Ast ego, magna Jovis conjux, vincor ab Ænea. VIRG.

Ma io, gran consorte di Giove, sono vinta da Enea.

Scio, magnum signum. Ter.

Lo so, è un gran segno.

Magnum narras, vix credibile. Hor.

Gran cosa narri, appena credibile,

(cioè, magnum negotium narras, etc.)

Gramm. Latina.

#### CAPO II.

#### DEL NOMINATIVO O CASO VERBALE PERSONALE.

6.

Il nominativo non depende da veruna parola del discorso; egli ha la propria causa nella volontà di chi parla.

Per esso comincia qualsiasi frase; ogni altro vocabolo è effetto (compimento o sequela) di un altro.

Segne manifesto del nominativo si è il verbo in modo personale:

E per ciò

4.º Non ha mai nominativo senza verbo personale;
2.º Non ha mai verbo personale senza nomina-

tivo;

Torna impossibile il concepire una frase senza l'accozzamento di queste due parole. Tolto il nominativo, le mancherebbe il principio; tolto il verbo personale, l'avresti cominciata e non finita.

Laonde ogni volta che troviamo negli autori l'uno di questi due termini, ne sa mestieri cercar l'altro, il quale, se non v'è, dee pur sottintendersi; e dove mancassero tutti e due, forza è supplire alla doppia ellissi.

Avvisiamo intanto che una parola si tace solo o perchè fu espressa innanzi, o perchè il senso la chiama assolutamente.

Esempio:

7.

En Priamus; sunt hic etiam sua pamia laudi. VIRG. Ecco Priamo: la virtù qui pure ha i suoi premii.

8.

Sed vos qui tandem. VIRG.

9.

Æolus hæc contra. Virg.

Sottintendi : en-est-Priamus ; sed vos qui tandem-estis ; Bolus-dixit.

Dice od altre verbe somigliante; e cap, io comincio, e soleo, io sono solito, vengono, dopo sum, sottintesi più di frequente.

Spessissimo en ed ecce usansi senza l'ellissi del verbo. Ecce Corinna venit. OVID. En ego sum illa. PLIN. Sovente si troyano anche avanti altro caso diverso dal nomi-

nativo, come; prandi in navi ecce rem. PLAUT.: cioè, ecce rem dixi, o narravi rem. En quatuor aras. Ving. Ecce tibi. Cic.

Supplendo l'ellissi, si acopre che en, ecce hanno il senso del hic latino, del qui o qua italiano, e percio non reggono verun caso.

40.

Ille timore, ego risuo corrui. Cic.

44

Et tantas audetis tollere moles, - Quos ego...sed. VIRG.

Sottintendi, ille timore corruit, ego risu corrui -. Quos . . . ego sed ; cioè, ros quos ego plecterem (voi che io . . . punirei . . . ms).

Questa maniera di ellissi è rarissima. La presenza di un nominativo annunzia quella di un verbo, il quale, come sia sottinteso, dee tornar facile il supplire.

Hæccine tua domus est? – ita inquam. PLAUT. Certe pedibus venis? – ita profecto. PLAUT

Sottintendi, ita hæc domus est mea; - ita ego veni.

A questa doppia ellissi l'animo viene apparecchiato da ciò che precede.

# CAPO III.

#### DEL VOCATIVO O CASO INTERIETTIVO.

12

Gaudia principium nostri sunt, Phoce, doloris. OVID. Le allegrezze, o Foco, sono l'origine del nostro dolore.

Il vocativo ha questo in comune col nominativo, ch' e' non procede da niun' altra parola ed ha la propria causa nella volontà di chi parla; ma ne differisce in quanto che non ha alcun effetto o compimento necessario. È quasi gittato dentro la frase; e può dirsi che di per sè viene considerato sì come frase del linguaggio esclamativo.

Phoce ! equivale al dire: - tu, Foco, sei chiamato per udir questo; cioè - le allegrezze sono l'origine del nostro dolore.

Qualunque vocativo può tradursi di ugual maniera.

D'ordinario nella frase, che comprende il vocativo ha un verbo nella seconda persona del singolare, o nella prima del plurale, o sì vero altra voce che lo accenna. Esempio:

Incipe, Mopse, prior. VIRG. Vicimus, o socii!
Quo te, Mæri, pedes. VIRG.

#### CAPO IV.

#### DEL GENITIVO O CASO DETERMINATIVO.

13.

Domini ædes pervolat.

Il genitivo è un sostantivo aggiunto ad un altro al fine di diminuire o di limitare l'estensione dell'idea, cui questo significa.

Il genitivo ha dunque non più che un' attenenza di congiungimento col sostantivo cui determina; la quale non conviene confondere con quella di apposizione.

Per questa il principal sostantivo vien rappresentato come in unità totale con l'altro, mentre nella connessione il sostantivo aggiunto, cioè il genitivo, non solo si diversifica dal sostantivo più notabile, ma non mostra neppure di formar con esso un tutto.

Il sostantivo apposto svolge l'idea significata dal primo sostantivo; il genitivo non isviluppa tale idea, sibbene la restrigne, la circonscrive. E per ciò la sintassi fa conoscere questi due effetti diversi coll'identità di caso nell'apposizione, con la differenza nella connessione.

Laonde la presenza di un sostantivo in genitivo induce sempre a salire ad un altro sostantivo, il quale di necessità o dee trovarsi nella frase, o esservi sottinteso.

14.

Regna Tyri Germanus habebat. VIRG.

15.

Operæ pretium est audire. Liv.

È pregio dell'opera lo ascoltare, cioè, giova lo ascoltare.

46.

Ejus judicio permitto omnia. Ter.

Rimetto tutto al giudicio di lui, o al suo giudicio.

I Latini usano suus, a, um sol quando il sostantivo, a cui si riferisce cotal addiettivo, opera sopra sè. Ad esempio: fac ut sua roluntate id faciat. Ter. Fa in modo ch'ei faccia di suo volere.

47.

Non est narrandi locus. Ter.

Non è luogo di raccontare.

Sottintendi locus non est negotii nurrandi. Il preteso gerundio narrandi non è se non l'addiettivo passivo narrandus, a, um, dovendo essere raccontato.

Amantes patriæ, mare infestum habebimus. Cic. Amanti della patria, avremo un mare avverso.

Gli addiettivi in ans e in ens si fanno seguire anche dal caso del verbo da cui derivano: - Hirrus quam se ipse amans sine rivali! Cic. Come Irro si ama senza rivale!

19.

#### Tantum vini exhauseras. Cic.

Cioè – tantum negotium vini –. Gl'invariabili, detti avverbii di quantità, fanno, in frasi di questo modo, l'uficio di sostantivi; ma multum, minus, tantum, etc. sono tutti addiettivi neutri usati con l'ellissi di negotium.

I Latini d'ordinario non gli adoprano che quando parlano di una quantità concreta, cioè presa in complesso. In simile caso si valgono anco dell'addiettivo variabile, e dicono egualmente bene – quantus honos e quantum honoris.

Avvi pure un terzo modo usato allorche si tratta di quantità discreta, cioè che comprende oggetti acconci ad esser contati: allora dicono - quot honores, quot honores

#### PROSPETTO DELLE TRE MANIERE.

| INVARIABILI COL GENITIVO.                                                                                                                                                       | ADDIBTTIVI VARIABILI<br>DI QUANTITÀ.                                                                                                  | ADDIETTIVI VARIABILI<br>DI QUOTITÀ.                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sat, satis, abbastanza.  Parum, poco.  Minus, meno.  Minimum, pochissimo o il meno.  Multum, molto.  Plus o più.  amplius,  Plurimum, assaissimo o il più ecc.  Nimium, troppo. | Satis magnus, a um. Parvus, a, um. Minor, us. Minimus, a, um. Multus, a, um. Major, us. Amplior, us. Plurimus, a, um, Maximus, a, um. | Satis multi, æ, a. Pauci, æ, a. Pauciores, a. Paucissimi, æ, a. Multi, æ, a. Plures. a. Plurimi, æ, a.                                           |
| Tantum, tanto.  Tantulum, tantino, così poco.  Tantillum, id.  Quantum, quanto, per quanto.  Quantulum,quanto poco.                                                             | Major, us. Tantus, a, um. Tantulus, a, um. Tantillus, a um. Quantus, a, um. Quantus, a, um.                                           | Tam multi, $\alpha$ , $a$ .  Tot (indeclinabile).  Tam pauci, $\alpha$ , $a$ .  Quam multi, $\alpha$ , $a$ o quot.  Quam pauci, $\alpha$ , $a$ . |

Ubinam gentium sumus? CIC.
In qual paese del mondo siam noi?

24.

Pridie ejus diei venit. Cic. Venne il di avanti.

Equivale a - in quo loco o in qua parte gentium -. Gl'invariabili, detti avverbii di luogo, sono adoperati a maniera di sostantivi; e gl'invariabili di tempo costruisconsi nella stessa guisa.

Pridie per priori die.

22.

Instar montis equum ædificant. VIRG.

Fabbricano un cavallo a guisa di montagna.

Illius ergo venimus. VIRG.

Siam venuti per cagion di lui.

Affatim est hominum. PLAUT.

· Vi è abbondanza d'uomini, o sonvi uomini in gran copia.

Instar, Ergo, Affatim (che sta per ad fatim) sono tre sostantivi.

Instar è un antico sostantivo divenuto indeclinabile, e significa – somiglianza, modello.

Vallis ad instar castrorum clauditur. JUST.

Quantum instar in ipso est. VIRG.

Ergo è il sostantivo greco ergo da ergon, lavoro, opera; quindi rirtutes ergo significa per opera della virtù. La pretesa congiunzione ergo non è che il medesimo ablativo usato ellitticamente.

Affatim, vuol dire a sazietà.

Edas usque affatim. PLAUT. Mangia fino a sazietà.

23.

Domi militiæque præclara facinora fecit. SALLUST. Compì nobili fatti in pace e in guerra.

Sottintendi - in ædibus domi, negotio o tempore militiæ. Questa ellissi non si usa che nella domanda ubi, quando i nomi proprii di città, castelli e ville del numero singolare della prima o della seconda declinazione, e domi, militiæ, belli, duelli vanno soli, cioè senza compimento. Sol humi s'incontra pur nella domanda quo; come, procumbit humi bos. VIRG.

24.

Ventum erat ad Vestæ. Hor. Si era venuto al tempio di Vesta.

Cioè - ad templum Vestæ. Gli effetti richiamano le cause; dunque sono le cause o le parole causative che vanno sottoposte all'ellissi: gli effetti, a meno che non siano necessarii, non posson mai essere omessi.

Sophia Septimi. CIC. Sofia figliuola di Settimio.

Sottintendi - filia. I Latini, ad imitazione dei Greci, tacciono talvolta le perole servus, filius, ucor e altre simili.

26.

Quid hominis sit exponam. Cic. Dirò che cosa, cioè che razza d'uomo egli sia. Hoc noctis solus ambulem. PLAUT. Ferimur per opaca locorum. VIRG.

La causa di hominis è il sostantivo negotium (parola la cui ellissi hanno si spesso i Latini). Quid hominis sta per quod negotium hominis. Quest'ellissi è frequentissima.

Illud, istud usansi non di rado con la medesima ellissi, e di ugual modo molti altri addiettivi.

27.

Hominis ingenui est bene velle. Cic. È dell'uomo ingenuo (civile) l'esser benevolo.

Sottintendi – negotium hominis ingenui. Quest'ellissi viene confermata dalle frasi: tuum est videre quid agutur. Cic. – Non est mentiri meum. Ten. Or l'addiettivo neutro meum, tuum etc. richiede necessariamente negotium. Trovansi talvolta i due effetti congiunti, come in – meum est Casuris, etc.

28.

Illius interest ubi sis. CITAZ. DI PORT. REALE. A lui importa ove tu sii.

Mea Cæsaris interest. ID.

Importa a me Cesare, ecc.

Cioè - est inter negotia illius.

La parola negotia spiega la presenza dei genitivi illius, Casaris e quella dell'addiettivo mea. Questo doppio effetto resterebbe senza causa, se il pensiero non supplisse l'ellissi.

29.

Omnium refert. C1C. Importa a tutti.

Vale a dire – res omnium fert. Refert dunque ha in sè la causa del genitivo, la quele è res. Volgarmente si crede ablativo la prima sillaba di refert; ma i Latini dicono: fert animus. OVID. Incepi, dum res tetulit, nunc non fert. The Id enim quod res ipsa fert. The.



Piget me stultiæ meæ. Cic. M'incresce della mia stoltezza.

È quanto dire - Negotium stultitice mece me piget.

L'oggetto, la considerazione della mia stollezza mi punge. - Allor hè io dico me piget, vi ha necessariamente alcuna cosa che mi punge, che mi fa impressione spiacevole, questo non so che è tratto dal vago, ed è determinato da stultitiæ. (Lo stesso dicasi di pudet, tædet, miseret, pænitet, etc.) L'ellissi di negotium mostra la causa di due effetti, cioè del genitivo e di un verbo nella terza persona del singolare.

Pigere me facti cæpit. Justin. Cominciai a pentirmi del fatto.

Negotium è il nominativo di capit.

È ridevole il panitentia tenet de' grammatici, giacchè anticamente si diceva poenio, e in Lucrezio e Varrone troviamo poenibitur, il che dà a divedere che panio, panitum ha potuto dare per suo frequentativo panitere, cercar di punire.

34.

Festivi sermonis Socratem accepimus. Cic. Abbiamo udito che Socrate era di piacevole conversare.

Qui ha l'ellissi di homo o altro nome simile. Potrebbe anche spiegarsi coll'ellenismo, giacchè i Latini usano sovente il loro ablativo nelle medesime circostanze. Fuit ingenio probabili. Cic. Fu d'ingegno lodevole.

32.

Nos te nihili pendimus. PLAUT. Noi te stimiamo da nulla.

In questa frase e in altre conformi si sottintende homo, mulier, negotium e altra parola di simile analogia.

33.

Parvi ego illos facio. PLAUT. lo gli stimo uomini di poco pregio. Magni erunt mihi litteræ tuæ. Cic. Illud æqui bonique. APUL.

Qui l'ellissi è doppia, gli addiettivi parvi, magni, etc. richiedono il sostantivo pretii od altro somigliante, e il sostantivo pretii o negotii vuole un sostantivo causativo. Supplendo dunque queste due ellissi nel secondo esempio, si avrà: le tue lettere saranno per me lettere di gran pregio; e nell'ultimo esempio : io stimo ciò si come cosa di buono e giusto prezzo. Infatti Plauto ha detto: Fucio te magni pretii hominem. E Orazio anche - quanti empte? - Purvo. Così Virgilio - magno mercentur Atridæ.

Unus natorum Priami...fugit. VIRG. Reddidit una boum vocem. VIRG.

Ecco du : effetti, i genitivi natorum, boum e gli addiettivi unus, una, che presuppongono una causa. Questa è il sostantivo bos, natus; donde bos boum, natus natorum, che danno una costruzione piena. Virgilio ha pur detto:

Illic domus **Bnea** cunctis dominabilur oris, Et nati natorum.

Qui il causativo nati è espresso, perchè non vi ha addiettivo che lo richiami. L'ellissi del causativo avviene assai volte dopo gli addiettivi detti partitivi, unus, primus, secundus, aliquis, nullus, etc. e più o meno frequente cogli altri.

35

Unum, optime regum, adjicias. VIRG. Cæterarum rerum præstantior erat. CIC.

Sottintendi – rex regum optime, res rerum. Infatti abbiamo Sum regum rex regalior. PLAUT. Hominum homo stultissime. TER.

Il comparativo e il superlativo suppongono il positivo avanti.

36.

# Eam capitis accuset. CIC.

Cioè - sam accuset crimine enpitis. La causa del genitivo è l'ablativo negotio o crimine o pæna sottinteso. Quando la natura dell'accusa o del delitto sia espressa, i Latini sottintendon sovente il nome del genere, o mettono quello della specie in ablativo dopo i verbi seguenti:

Arcesso, Accuso, Damno, Perdo,
Cilo, Insimulo, Condemno, Libero,
Postulo, Arguo, Plecto, Absolvo,
Pefero, Convinco, Afficio,

Tutte queste frasi possono spiegarsi coll'ellenismo, giacchè il genitivo alla greca corrisponde all'ablativo latino.

37.

Memini nec unquam obliviscar noctis illius. C1C.

I Latini dopo questi verbi usano anche l'accusativo.

Suam quisque homo rem meminit. PLAUT.

El jam abliviscere Graios. VIRG.

E Plauto ha detto coll'ablativo - de palla memento, amabo. Moneo e admoneo veggonsi seguiti or da un genitivo, o da un accusativo, o da un ablativo.

38

Animi pendeo et de te, et de me. Cic.

Recreatur animi. Luc.

Questi genitivi e simili non possono spiegarsi che coll'ellenismo. I Latini usano anche il loro ablativo: auro vi potitur. VIRG.

Gramm. Latina.

<del>2</del>9



Quam dives pecoris nivei quam lactis abundans. VIRG.

Questi genitivi spiegansi pure coll'ellenismo: gli addiettivi, co quali si costruiscono esprimono idee di abbondanza, pienezza, voto, potenza, ecc.; tali sono,

| Dives,    | Fecundus, Locuples, Felix, Plenus, | Omustus,   | Compos,   | Viduus,      |
|-----------|------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Abundans, |                                    | Cumulatus, | Inops,    | Vacuus,      |
| Uber,     |                                    | Dignus,    | Pauper,   | Inanis,      |
| Ferax,    |                                    | Indignus,  | Indiguus, | Truncus,     |
| Fertilis, | Refertus,                          | Potens,    | Egenus,   | Cassus, etc. |

Non di rado dopo queste parole s'incontra pur l'ablativo.

40.

Abstineto irarum calidæque rixæ. Hon.

Ad ispiegare questi genitivi occorre l'ellenismo; ma i Latini in simili casi usano per lo più l'ablativo: abstinuit atieno. SVRT. I Greci non avendo ablativo, distribuiscono gli ufici dell'ablativo latino tra il genitivo e il dativo.

## CAPO V.

#### DEL DATIVO O CASO TERMINATIVO.

Il dativo sempre si usa ad esprimere in senso proprio o figurato un'idea di termine o di destinazione.

44.

Dat Niso Mnestheus pellem. VIRG.

Mnestheus pone innanzi l'obbietto attivo ossia chi fa l'azione di dat; pellem l'obbietto passivo, ovvero chi riceve o sostiene l'azione di dat; Niso l'obbietto terminativo, vale a dire chi è il termine, la destinazione dell'azione di dat, l'obbietto pel quale si fa l'azione di dat.

La causa del dativo è sempre un modificativo, del quale costituisce il compimento, cioè o un verbo (transitivo, intransitivo, attivo, passivo, ecc.), o un addiettivo (positivo, comparativo), o un invariabile.

42.

Mihi nec seritur, nec metitur. PLAUT.

Per me non si semina, nè si miete.

Sunt tibi regna patris Dauni. VIRG.

I regni di tuo padre Dauno sono a te, cioè per te, sono tuoi. Nil mortalibus arduum. Hor.

Nulla arduo è ai mortali.

Camilla cara mihi ante alias. VIRG.

Camilla mi è cara avanti l'altre, a preferenza di ogni altra.

Nec te mihi carior alter. OVID.

Nè verun altro mi è più caro di te.

Viderem homines mihi carissimos. CIC.

Vedrei nomini a me carissimi.

Summum bonum convenienter congruenterque naturæ vivere. Cic. Il sommo bene sta nel vivere convenevolmente e conforme alla natura

Il dativo sembra pur talvolta compimento immediato di un sostantivo: come.

Geminas, causam lacrymis, sacraverat aras. VIRG.

Pallas, huic filius, pauperque senatus tura dabant. VIRG.

43

Sibi sua habeant regna reges, sibi divitias divites, sibi honores, sibi virtutes, sibi pugnas, sibi prælia; dum mihi abstineant invidere, sibi quisque habeat quod suum est. PLAUT.

Abbiansi i re i proprii regni, i ricchi le loro ricchezze, i loro onori, i loro combattimenti, le loro battaglie; purchè si astengan d'invidiarmi, ciascuno abbia per sè ciò che è suo.

AA.

Vultis auscultando operam dare? PLAUT.
Volete prestarmi l'attenzione in ascoltare?

Questo preteso gerundio in do è il dativo dell'addiettivo neutro auscultandum preso sostantivamente, o coll'ellissi del sostantivo neutro negotio ascultando? Volete prestare attenzione alla cosa dovendo essere ascoltata?

45.

Sunt mihi, nescio quot nummi aurei – deferto ad me. PLAUT.

Non so quante monete d'oro sono a me, cioè io ho non so quante monete d'oro.

L'uso di sum nell'analogia di sunt mihi nummi è frequentissimo. I Latini dioono anche habeo nummos, ma ben di rado. I composti di sum hanno spesso pure un dativo per compimento.

46.

Mihi tu, tui, tua, curæ sunt. Cic.

Tu, i tuoi e le tue faccende mi sono a cuore, cioè, sono l'obbietto delle mie cure. Linguæ moderandum est mihi. PLAUT.

Mi conviene comandare, metter freno alla lingua; moderare, ecc.

Spesso trovismo due dativi costruiti coi verbi sum, do, habeo, verto, tribuo. Ciò offre una notevol differenza tra la lingua latine e la nostra. I due dativi dell'ultimo esempio han due cause, est mihi, moderandum lingua:

17

Satin' id tibi placet? TER. Ciò dunque ti piace assai?

48.

Cui rei studes? Cic.

A che ti dai? o in qual cosa poni cura?

#### Allorchè si traduce

| Studere,<br>Favere,                     | per | istudiare.               | Servire,   | per | servire.<br>  risparmiare    | Ignoscere, pe | er | perdonare.   |     |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------|------------|-----|------------------------------|---------------|----|--------------|-----|
|                                         | { : | favorire.<br>felicitare. | Parcere,   |     | perdonare.<br>( favorire, a- |               | •  | lusingare.   |     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •   |                          | Indulgere, | *   | mare, con-<br>discendere.    | Opitulari,    | n  | soccorrere e | er. |

bisogna porre un dativo latino per un accusativo italiano, perchè son mutate le cause, ed è tutto diverso, e verbo e caso.

49.

It clamor calo, VIRG.

Ruit Oceano nox. VIRG.

In circostanze di tal fatta l'analogia più generale richiede l'accusativo con ad.

It tristis ad æthera clamor. VIRG.

Ruit ad portus. VIRG.

Quando si vede preferito questo caso, è segno che si è voluto esprimere l'idea di tragitto anzi che quella di termine.

50.

Videre mihi videor hanc urbem. Liv.

Sono veduto a me vedere questa città, cioè, parmi vedere questa città.

Scriberis Vario fortis et hostium Victor, Mæonii carminis aliti. Hon.

Questi dativi pel risultamento confondonsi coll'ablativo, adoperato con più di analogia:

Cyrus ille a Xenofonte scriptus. C1C.

La costruzione di un dativo col passivo di rideo è costante, frequente con probor, e più o meno rara con moltissimi altri verbi. Talvolta la scelta fra questi due casi è ad arbitrio.

Neque cernitur ulli - Cernitur honestate benta vita.

Non è reso visibile ad alcuno - Il viver felice si scerne dall'onestà. In generale il dativo di persona è più frequente che quello di cosa.

Despectus tibi sum, Alexi. VIRG. Ille mihi feriendus aper. OVID.

Dopo gli addiettivi passivi in us e in dus il dativo è molto più spesso usato che dopo l'altre forme passive. L'addiettivo in dus, e più spezialmente il neutro degl'intransitivi, come in mihi saltandum est, etc., voglion piuttosto questo dativo che l'ablativo. Quindi, benchè sia ben detto con l'ablativo ea abs te curata sunt, Cic., tornerà ancor meglio il dativo. Illis curandum censeo. PLAUT.

52

Eripiet quivis oculos citius mihi. Hon. Animam abstulit hosti. VIRG.

Hæc ea est quam miles mea vi nunc ereptum venit. Tkk. Ab hoc abaco vasa abstulit. Cic.

#### CAPO VI.

# DELL' ABLATIVO O CASO ABLOCATIVO.

53.

Ab urbe venit Daphnis. VIRG.

Est urbe egressis antiqua cupressus. VIRG.

L'ablativo o ablocativo è quel caso che indica il luogo, da cui ci allontaniamo o donde possiamo allontanarci.

Nella prima condizione fummo nel luogo; nell'altra ci siamo.

L'accusativo differisce dall'ablativo, perchè esso indica un'idea di tendenza verso un cotal luogo. Infatti dicendo, eo in urbem, significo che muovo verso la città, e non che vi sia stato, e nè manco che vi sarò; perocchè quando ciò fosse, non più l'accusativo, ma l'ablativo esprimerebbe siffatta idea.

 $\dot{\mathbf{E}}$  impossibile il concepire il caso ablativo senza di una preposizione, come ab, ex, in o altre simili.

Dico ab, ex, in o altre simili, perciocchè possiamo essere stati od essere dentro un luogo, sotto, sopra, presso, ecc.

Per ciò la lingua latina ha due specie d'invariabili, detti preposizioni, i quali riferisconsi a quelle due maniere di considerare il luogo, e rispondono

- 1.º Alla domanda unde, donde, da dove, la quale chiama in risposta il luogo dove summo, da cui ci siam dilungati;
- 2.º Alla dimanda ubi, dove, la qual vuole in risposta il luogo in che siamo, dal quale possiam dipartirci.

#### PREPOSIZIONI ABLATIVE.

Domanda unde.

Domanda ubi.

E o ex, De, A o ab, Abs o absque, Sine, In.

Super. Sub-Subter, præ. Pro. Cum. Coram, clam, palam e lenus sono invariabili della natura di quelli che diconsi avverbii, e l'ablativo che talvolta li seguita non è effetto che debba loro attribuirsi.

Si noti che e o ex è opposto ad in; de a super. etc. Ex urbe e in urbe indicano del pari il dentro; ma ex urbe significa il luogo dove fummo, e in urbe il luogo nel qual siamo.

De e super seguono la stessa analogia, indicano egualmente un'idea di sopra, ma de esprime il sopra in cui fummo, e sovente va anche unito a super: super solo indica un luogo nel quale si è.

A o ab esprime il dintorno del luogo, in cui uno fu; e perciò un'idea di possessione passata, e, per ampliazione, un'idea di origine, di allontanamento.

Sub, præ, pro significano diversi posti del luogo in cui si è.

Qualunque ablativo vuole innanzi una di queste preposizioni, espressa o sottintesa.

§. 1. — DEGLI ABLATIVI USATI CON LE DIVERSE PREPOSIZIONI.

DOMANDA UNDE.

54.

E manibus dedit mihi ipse in manus. PLAUT.

Egli mi ha dato da dentro le sue mani, o dalle sue nelle mie mani, cioè, mi ha dato, mi ha consegnato a mano.

E o ex esprime sempre l'idea di un dentro, di cui si esca, dal quale ci allontanismo. Nella domanda ubi, manibus sarebbe stato preceduto dalla preposizione in, che denota l'idea di quel dentro in cui si è, e da cui possiamo allontanarci. I Latini usano ex avanti a vocale, ed e avanti a consonante: e manibus.

55.

Anchora de prora jacitur. VIRG.

L'ancora è gittata di sopra della prora.

 $D_{\theta}$  significa sempre un'idea del luogo sul quale uno è stato. Ex indicherà sempre un'idea di dentro, e de quella di superficie.

56.

A terra ad cælum quid lubet...percontare. PLAUT.

Esamina dalla terra al cielo (iperbole); esamina quanto tu vuoi, ecc.

Doleo ab animo, doleo ab oculis, doleo ab ægritudine. PLAUT. Sono afflitto da dolore nell'animo, da dolor negli occhi e da tristezza.

57.

Vincam te, vel vincar abs te. Cic.

Ti vincerò, o sarò vinto da te.

Absque eo esset, recte ego mihi vidissem. TER.

Abs non differisce da abs se non per la s eufonica aggiunta dopo. Ha il medesimo valore, ma non si usa che avanti le parole le quali comincian da q o da t. Absque è il composto di abs e di que. Il que (come in quisque, da quis e da que, etc.) gli aggiugne forza. Absque può sempre tradursi per senza, e nel risultamento si confonde con sine.

58

Quid leges sine moribus vanæ proficiunt? Hon.

Che giovano le leggi vane (o che sono vane) senza i costumi? Nobis navigandum est, agedum, cum fratre an sine? Cic.

Abbiam noi a navigare, or su, con tuo fratello o senza?

Questo esempio pone in confronto cum e sine.

PREPOSIZIONI DELLA DIMANDA URI.

50

Capellas in fonte lavabo. VIRG. Nel fonte laverò le caprette.

In e  $\epsilon x$  indicano egualmente un idea di dentro; in quello in cui si è,  $\epsilon x$  quello in cui si è stato o donde si esce, donde ci allontaniamo.

ልስ

Super impia cervice pendet » districtus ensis. Hon. Sull' empia cervice pende spada sguainata.

Nec spes ulla super (erat). VAL.

Super opponsi principalmente a de. Ma i Latini riguardano talvolta come intimo ciò che noi consideriamo qual superficie; dicono, — in littore condunt; pendent in arbore poma, invece di super littere, super arbore: in però sempre significa dentro, super, sopra. — L'ultimo esempio mostra che super può usarsi con l'ellissi del suo compimento.

61.

Sub rupe canet frondator ad auras. VIRG.

Lo sfrondatore sotto la rupe sciorrà il canto all'aure.

Subter densa testudine casus » ferre libet. VIRG.

Tot vigiles oculi subter. VIRG.

Subter è composto di sub e di trans.

Argenti præ se tulit 14,000 pondo. Liv. Portò avanti di sè 14,000 libbre di argento. Præ gaudio ubi sim nescio. TER. Per la gioia non so dove mi sia.

Præ e pro hanno a o ab quali opposti nella dimanda unde.

63.

Stabat pro littore classis. TAC. L'armata stava dinanzi al lido.

Pro può tradursi per - daranti, innanzi; per, a fuvore di; invece di; a proporzione, secondo; atteso; quanto, secondo, ma il suo senso primitivo, unico è d'indicare una posizione anteriore. Tutti gli altri sono sostituzioni.

64.

Cum nuntio Crassus » exit. C.Es.
Crasso esce col messaggiero.
Multa mecum ipse reputavi. C.C.
Ho ponderato molte cose fra me stesso.

I Latini dicono sempre mecum, tecum, secum, nobiscum, vobiscum, etc. invece di cum me, etc.; trovasi quocum, quacum, quibuscum e cumquo, cumqua e cumquibus. Cum ha contrapposti, nella domanda unde, a o ab, absque o sine; il suo valore è d'indicare un'idea di coerenza, di adesione.

65.

Populo coram ubertim fleverat. SVET.

Clam uxore » empta est. PLAUT.

Luce palam certum est igni circumdare muros. VIRG.

Collo tenus supereminet omnes. OVID.

Tanaim tenus descendit ab Euro. VAL. FLAC.

Crurum tenus a mento palearia pendent. VIR.

Prisciano e altri Grammatici dinegano a ragione il nome di preposizione si tre invarisbili coram, clam e palam.

E' usansi quasi sempre soli e senza compimento o segulti da un'altra preposizione o con caso diverso dall'ablativo.

Il primo è il sostantivo coram da cora, pupilla, donde in coram.

Clam significa nascostamente, e si oppone a palam.

Come secus viene da sequens o da seques, seguente; così tenus viene da tonens, tenente; infatti tenus esprime sempre un idea di tenore, di continuazione.

Si costruisce con l'ablativo, come in collo tenus, o con l'accusativo, come in Tanaim tenus, o con un genitivo, come in crurarum tenus, o senza alcun caso, come in prodire tenus.

Ma i casi per fermo non hanno a che fare con lui: e di vero nel primo esempio collo è in ablativo a cagione di a sottinteso, a collo lenus, partendo dal collo e contipuando (tenus) li sorpassa tutti. Verbo tenus, cioè a verbo tenus, partendo dalla parola continuando, vale a dire tenendosi alla parola (non alla cosa). In Tanaim tenus descendit ab Euro, conviene supplire ad; descendit ab Euro, tenus ad Tanaim, discende dall' Euro, cioè da levante, continuando al Tanai.

Il crurum tenus si spiega pur facilmente; chè nella stessa guisa si dice amans patria, tenax pravi, etc.

Tenus troyasi anco come accusativo. Nunc ab transenna hic turdus lumbricum petit: pendebit hodie pulchre, ita intendi teuus. PLAUT. Ora va il tordo dalla reta al · lombrico; oggi sarà appeso in bel modo, così bene io tesi il laccio.

Il numero delle preposizioni ablative si restringe a dieci:

Sei per la dimanda ubi; in, super, sub o subter, præ, pro e cum.

e o ex, de, a o ab o abs o absque e sine.

Le tre prime in, super, sub o subter sono segno incerto dell'ablativo, polchè possono costruirsi anco con un accusativo, siccome vedremo.

Le sette altre sono indizio costante dell'ablativo. Conviene solamente notare che absque e sine usansi talvolta (ma assai di rado) con l'ellissi del lor compimento.

Siccome l'ablativo indica essenzialmente un'idea di origine locale, e non si può essere o esser stato nel luogo, senza esservi o esservi stato in una delle maniere significate dalle preposizioni : così torna impossibile il concepire l'ablativo senza preposizione espressa o sottintesa.

§. 2. -- DIVERSI USI DELL' ABLATIVO CON PREPOSIZIONE O SENZA.

DOMANDA UNDE.

66.

Ab urbe venit Daphnis VIRG. Dafni viene dalla città. · Roma subito profectus est. Cic. Incontanente è partito da Roma. Se domo non commoverunt. Cic. Non si son mossi dalla casa. Rure huc advenit. TER. È arrivato qui dalla villa.

- 1.º Nella domanda unde i Latini esprimono sovente le preposizioni dinanzi e ai nomi comuni e ai nomi proprii de' grandi luoghi, come regio, regnum, urbs ; Gallia,
- 2º Le tecciono spessissimo avanti i nomi propri di città, terre, castelli e ville, allorchè tali parole perchè sono senza compimento;
  - 3.º Domo, quando è solo, va ben di frequente sottoposto a sì fatta ellissi;
  - 4.º Rure, quando è da sè, s'adopra pur con ellissi.

Del resto il bisogno di esser brevi, la chiarezza, l'eufonia, la forza, il numero muovono gli autori a fare o non fare l'ellissi.

Gramm. Latina.

Huic decet statuam statui ex auro. PLAUT. Conviene inalzargli una statua d'oro.

Quando si tace l'azione, l'ellissi è meno frequente. In Virgilio hai pharetra ex auro; s'egli avesse detto facta o perfecta, l'ellissi di ex riusciva più naturale. Talvolta pur si trova la doppia ellissi; come in statua auro solido; e s'incontra eziandio statua auri o statua aurea.

68.

Ab octava Marius bibit. Juv.

69.

Ab eo argentum accipe. PLAUT.

70.

Ast ego vincor ab Enea. VIRG.

I verbi passivi non reggono nulla, dice Porto Reale. L'attenenza di estrazione, di origine, che si ha nella mente, si è quella che costringe ad usare l'ablativo, qualunque pur sia la parola che loro serve di compimento.

Cade quindi la famosa distinzione de' nomi di cose animate che vogliono la preposizione, e di cose inanimate che la rigettano. Intanto Orazio ha detto fortes creantur fortibus, e anche in dativo scriberis Vario masonii carminis alite, e potrebbonsi addurre migliaja di simili esempii.

Dopo i verbi passivi gli autori pongono quello cui devono, giusta il rapporto che lor piace di significare; su ciò non si possono fissar regole.

Pur non ostante vi hanno Grammatici, i quali dicono che certi verbi passivi reggono il nominativo, come in vocor Lycorides, senza avvedersi che Lycorides è effetto di ego, a cui è apposto.

74.

Agnam ense ferit. VIRG. Ferisce un' agnella con la spada.

Ense è in ablativo, perchè dalla spada muove l'atto di ferire. Sarebbe in tutt'altro caso quando la cosa avvenisse altrimenti.

79

Nihil istac opus est arte. TER.

Non v'è bisogno per nulla di cotest'arte, o di cotesto artificio.

Opus, operis è nome sostantivo che significa lavoro, opera, bisogno, quindi, come ogni altro sostantivo, non può reggere l'ablativo; oltre a che troviamo in compagnia di opus anche il nominativo, il genitivo e l'accusativo.

Milites opus sunt tibi. PLAUT. Lectionis opus est. QUINTIL.

Puero opu st cibum. PLAUT.

Allorche opus è costruito con un ablativo, la preposizione è quasi sempre sottintesa.



Pedibus duobus et semis latæ scrobes. PLAUT. Le fosse son larghe due piedi e mezzo.

(Semis, mezzo, è indeclinabile).

Donde si cava la larghezza della fossa? dai due piedi e mezzo che servono a misurarla.

Quando le dimensioni, le distanze si riguardano di tal modo, i nomi - piedi, miglia ecc. vanno di necessità in ablativo.

Siccome poi torna più naturale il calcolare le dimensioni seguendo il loro tragitto, così i Latini assai di frequente preferiscono l'uso dell'accusativo con in o per espressi o sottintesi: e dicono: duos pedes lungus; hoc patet tres ulnus; assurgit in septem ulnas. Adoprano altresì il genitivo; bis ter ulnarum toga.

A dir breve tutto dipende dalla maniera di considerare gli oggetti; e i nomi di misura vanno sottoposti, non meno di qualunque altro, alle leggi generali.

#### 74.

# Oppidum re cibaria copiosum. Cic.

Dopo i verbi o gli addiettivi di abbondanza, scarsezza o privazione, e i verbi di accusare, assolvere e condannare, la cosa donde proviene l'abbondanza, la scarsezza, l'accusa, ecc., si pone in ablativo, quasi sempre con ellissi della preposizione.

l Latini talvolta adoprano anche il genitivo per ellenismo: plena domus cœlati argenti. Cic.

#### 75.

Ab ædificando sunt deterriti. SULPIT. SEV.

Furon distolti dalla casa dovendo essere fabbricata, cioè, furono distolti dal fabbricare.

Aut consolando, aut consilio, aut re juvero. TER.

Sottintendi a negotio adificando. Il gerundio è un addiettivo sostantivato, e fa, alla guisa di tutti gli altri addiettivi, l'uficio di sostantivo, e si adopera con preposizione e senza.

#### 76.

#### Obsonatu redeo. PLAUT.

# Ritorno dal provvedere il companatico.

Questo sostantivo verbale, detto supino in u, allorchè viene usato alla maniera del verbo, da cui procede, per esprimere piuttosto un'azione reale che un'idea astratta, si vede quasi sempre con ellissi della preposizione.

In tutto il resto segue l'analogia degli altri sostantivi; va con preposizione o senza, nel numero singolare o nel plurale, e in tutti i casi, secondo che vuole il bisogno; nè si è tenuto per errore mortales visus habetat nubes. etc.

# §. 3. -- DIVERSI USI DELL'ABLATIVO NELLA DIMANDA UBI.

#### 77.

Danai dominantur iu urbe » incensa. VIRG.

Ove dominano i Greci? - Nella città.

REGOLA GENERALE. - Nella domanda ubi i Latini usano l'ablativo con preposizione o senza.

La domanda unde e la domanda ubi seguono rispetto a ciò la medesima analogia. – I nomi proprii di città, terre, castelli e ville della prima e della seconda declinazione, se sono di numero plurale, come Delpha, Putcoli; e que della terza, di qualunque numero siano, pongonsi in ablativo senza preposizione.

Già si è veduto che i nomi singolari della prima declinazione si mettono in genitivo.

Per domi, militiæ, humi ved. lo stesso numero.

Rus, quando sta solo, si adopra come nella domanda unde : rure adrenit.

78.

Suo quæque tempore facienda. PLIN.

Ogni cosa debb' esser fatta nel suo tempo (a tempo opportuno). Sammula 440 annis vixit. Liv.

(cioè, vixit in centum decem annis).

Ubi si traduce per-dove, in qual luogo, e per-quando, in qual tempo, perocchè tutte le idee del tempo furon tratte da quelle del luogo.

In questo caso i Latini hanno per lo più l'ellissi di in; ma lo esprimono allorche voglion far meglio notare il tempo, di cui parlano: in tempore veni quod rerum omnium est primum. TER.

Fa mestieri di non confondere la dimanda, - quanto tempo o per quanto tempo con la domanda - quando, cioè in qual tempo. La prima è ben altra cosa; e i Latini, quando hanno siffatta idea, si valgon dell'accusativo, e dicono viacit annos septuaginta, visse settanta anni o per settanta anni o durante lo spazio di settanta anni.

Onde l'esempio Sammula 410 annis etc. non corrisponde alla domanda per quanto tempo, giacche annis è ablativo. Sammula dunque visse in tutto lo spezio di cento e dieci anni, compl cento e dieci anni. Lo stesso Plinio nel medesimo luogo dice: Corvinus centum annos implevit; dunque e ti presenta Corvino come quegli che compl lo spazio destinato, e Sammula si come colei che fu in tutti i punti di si fatto spazio. Il che fa nascere l'idea di uno stesso risultamento, benche i mezzi per giugnervi sian diversi.

I Latini hanno venti maniere per dire vixit centum annis.

Centum annis vixit. Centum annos vixit. Vixit in centum annos. Centum annos implevit. Erat centum annorum. Centum annos natus obiit. Obiit anno vitæ centestmo. Obiit annum centesimum agens, etc.

Quindi a che giova quella regola: che i nomi di tempo hanno a porsi in ablativo col numero cardinale? Viarit centum annis. Tutto dipende dal modo di concepire dello Scrittore, il quale per questo pone il nome del tempo come più gli aggrada.



79.

Emit quanti? - Viginti minis. TER.

Per quanto ha comprato, pel prezzo di quanto danaro? - Per venti mine.

Sottintendi – pro pretio quanti nummi emit? – pro minis riginti. Comprare qualche cosa per venti mine è lo stesso che tor via cotal cosa, posta in faccia al prezzo per venti mine, lasciando innanzi venti mine. Siccome in questo caso il senso chiama di necessità la preposizione pro o altra simile, così essa è quasi sempre sottintesa.

80.

Stultior stulto fuisti, qui iis tabellis crederes. PLAUT.

Tu sei stato più stolto, messo avanti uno stolto, cioè sei stato più stolto di uno stolto.

Unus præ cæteris et animo fortior et ætate juvenior exurgat.

APUL.

L'ellissi di pror dopo il comparativo si fa quasi sempre, polchè l'idea di comparativo chiama di forza cotal preposizione. Proc colleris fortior, più forte in comparazione (pror) di tutti gli altri.

84.

Opinione tua stultior est. PLAUT.

E più stolto di quello ch'è nella (o secondo la) tua opinione, cioè, è più stolto di quel che credi.

Qui l'opinione non è posta in paragone; nè si vuol dire: egli è più stolto della tua opinione; ma egli è più stolto di quello che non è stolto secondo la tua opinione L'ellissi quindi ben si diversifica da quella dell'esempio antecedente, ed è maggiore; cioè, stultior est quam stultus est pro tua opinione.

00

Tanto major vis quanto recentior. PLIN. Una forza tanto è più grande quanto è più recente.

Gli addiettivi multum, tantum, etc. sono in ablativo avanti i comparativi, e trovansi pure innanzi ai superlativi; come, verbo sensum cludere multo optimum est. Cic. Si sottintende pro o in.

83.

Re bene gesta, redisse me videt. PLAUT.

L'ablativo, detto assoluto, è dunque relativo come ogni altro, e tuttora in attenenza con cum, sub o altra simile preposizione, espressa o sottintesa. L'ellissi in casi consimili sempre s'incontra; come, me duce carpe viam, etc. Cursando atque ambulando totum hunc contrivi diem. TER. Contrivi in quærendo vitam meam. TER.

Ho consumato tutta la giornata, o la vita nel correre dovendo esser fatto; in cercare, nella cerca, in quærendo, in quæstu. Evvi ellissi di in.

85.

Mirabile visu! VIRG.

Cosa mirabile a vedersi! (cioè nella vista).

Sottintendi - hoc est mirabile in visu. Questo sostantivo verbale è d'uso più frequente nella dimanda ubi, che nella dimanda unde, e con l'ellissi della preposizione.

# CAPO VII.

#### DELL'ACCUSATIVO O CASO ALLOCATIVO.

L'accusativo indica il luogo verso il quale si tende.

DELLE PREPOSIZIONI CHE SI COSTRUISCONO COLL'ACCUSATIVO.

86.

Ad terram fluit devexo pondere cervix. VIRG.

La cervice scorre, cioè cade a terra pel pendente peso.

Ad indica sempre una tendenza verso un luogo od un oggetto qualunque assimilato a un luogo.

87.

In nemus ire parant. VIRG.

Si apparecchiano di andare nel bosco.

In esprime sempre un dentro reale o fittizio. Nell'ablativo ciò è di fatto – co in urbe, cammino nella città; nell'accusativo si fa opra per giugnervi; co in urbem, cammino per arrivare alla città.

88.

Sub Tartara millam desertorem Asiæ. VIRG.

Manderò sotto il Tartaro il bandito dall' Asia.

Anche sub indica sempre, o s'usi con l'ablativo o con l'accusativo, un'idea di dentro; ma sub noctem, ad esempio, significa una notte in cui entro, sub nocte, a vece, una notte, in cui si è.

89.

Subter fastigia tecti Enean duxit. VIRG.

Ella condusse Enea sotto i comignoli del tetto, cioè, sotto il luogo più alto.

Le sole preposizioni in, sub, subter e super sono seguite ora dall'accusativo, ora dell'ablativo.

90.

Super ardua venit Pergama. VIRG.

91.

Supra volat ardea nubem. VIRG. L'aghirone vola al di sopra della nube.

Questa preposizione vien sovente adoperata senza verun caso, come in - ul supra dicci; nil supra dece lacesso. Molte preposizioni usansi, più o meno, con l'ellissi del loro compimento.

92.

Infra oppidum expectabat. Cic. Aspettava al di sotto della città.

Si dice anche, senza compimento, videbitur infra.

93

Inter audaces lupus errat agnos. Hor.
Il lupo va errando tra gli audaci agnelli (divenuti audaci).

Inter indica sempre un'idea di spazio, limitato almeno da due bande. Se talun dice inter cænam, ci figurismo per ciò la cena si come unn spazio ch'abbia per termini il principire di essa e la fine.

94.

(Iliacos) intra muros peccatur et extra. Hon. Si pecca dentro le mura d'Ilio e fuori. (Proverbio). Extra causam id est. Cic. Ciò è fuori di causa, fuor di quistione.

95.

Cis Anienum cum rege conflixit. Liv. Si battè col re di qua dal Teverone.

Cis, citra significano tuttora di qua; e allorchè possiam tradurli per - primu, o per - senza sono pur vie diverse che conducono al medesimo risultamento.

96.

Ultra terminum curis vagor expeditus. Hor. Libero di ogni pensiero vo vagando al di là del termine.

Ultra è l'opposto di citra.

97.

Contra Pompeium consistit. CEs.

Si ferma o si stanzia contro, dirimpetto o di faccia a Pompeo.

Contra significa proprio contru, dirimpetto, in faccia, il che, per risultamento, può far nascere l'idea di opposizione, di ostacolo. In questo caso pro e contra sono contrarii.

Juxta murum castra posuit Cæsar. CÆs.

Cesare pose gli accampamenti, (il campo) o si accampò vicino al muro.

Juxta esprime immediatamente un'idea di prossimità, e quindi anche un'idea di unione, sebbene non molto serrata; polchè juxta ignem vuol significare non più che vicino al fuoco, e non l'essere strettamente congiunto ad esso. Quando Sallustio dice: Eorum vitam mortemque juxta asstimo, vi ha ellissi del compimento eas. lo stimo la vita e la morte loro (unendole), cioè del pari.

99

Erga ædes sese habet. Cic.

Sta dirimpetto o in faccia alla casa.

Erga esprime ognora una posizione di rincontro, dicesi delle affezioni morali, anzichè delle situazioni fisiche; benchè si usi talora anche a questo, come nell'esempio dato.

100.

Circa forum » erant tabernæ. QUINT.

Attorno la piazza pubblica erano botteghe.

401.

Circum claustra fremunt. VIRG.

Fremono intorno i chiostri.

Circa e circum significano il medesimo, e non s'adopran che nel senso fisico e immediato. Circiter ha la forma e il carattere degli avverbii; circiter in medio, circa nel mezzo. Intanto lo trovi talvolta seguito da un accusativo; come in - circiter meridiem exercitum reducit. Cars.; ma potrà dirsi che ad è sottinteso.

102.

Ante pedes hydrum alta non vidit in herba. VIRG. Non vide avanti i suoi piedi un'idra nell'alta erba.

403

Post carecia latebas. VIRG.

Ti nascondevi dietro le (pungenti) carici.

Post e il sue opposto ante hanno pure i due sostantivi postes e antes, le parti anteriori e la posteriori di una porta, ec. Immediatamente significano dietro e dacunti, ogni altra traduzione non è immediata.

404.

Pone castra pabulatum ibant. Liv.

Andavano a foraggiare dietro gli alloggiamenti.

Pone e post sono sinonimi; ma l'uso di pone si restrigne al luogo, post si dice de luoghi e de tempi.

105.

Ob Trojam duxit exercitum. FEST.

Condusse l'esercito davanti Troja.

Ob significa immediatamente davanti: ob rem fuciam, farò essendo davanti la cosa, in vista, in considerazione della cosa.

Ob può, per solo risultamento, tradursi per a cagione, per, ecc.

406.

Apud Andrum insulam » navem fregit. TER. Spezzò la sua nave, o naufragò presso l'isola di Andro.

Apud indica sempre un' idea di prossimità, e la sua traduzione immediata è presso, appresso; ma per risultamento lo traduciamo per in, sopra, ecc.

407.

Jam penes vos psaltria est; ellam intus. TER. Già la cantatrice è in casa vostra, eccola là dentro.

Tra apud e penes è poca differenza, e ciò non ostante rado usasi l'uno per l'altro. Penes è più espressivo, e meglio indica il possesso. Si ha penitus, interiormente, del tutto; penetrare, andar dentro; penetralia (sottinteso loca), luoghi interiori, santuario. Or l'idea del dentro desta più facile l'idea di possessione, di potenza, che non l'idea di una semplice prossimità.

108.

Prope Cæsaris hortos » cubat is. Hor. Egli giace (dimora) presso gli orti di Cesare.

109.

Propter Platonis statuam consedimus. Cic. Ci sedemmo presso la statua di Platone.

Propter è un'alterazione di propiter, vicino, di propis, prope, che ha propior, proximus. Propter si prende sovente, per risultamento, onde far nascere un'idea di causa finale, come se dall'essere una cosa vicina a noi, se ne dovesse conchiudere, ch'essa è per noi.

110.

Præter radices montis lapsus amnis. PLIN.

ll fiume scorre a lato (lungo) le radici del monte.

Nihil præter salices fuit. OVID.

Accosto ai salici, allato, ecc. non v'era niente, cioè non v'era nulla tranne i salci.

Dall'ultimo esempio si vede come dal senso immediato – a lato, si può passare a quello di eccetto, tranne, ecc. Il senso di contro non può aver luogo – Etsi prater opinionem res ceciderit. Nupos. Non si ha a tradurre – la cosa era accaduta contro la loro opinione; ma – la cosa era accaduta fuori della loro opinione.

Gramm. Latina.

31



144.

Per Elidis urbem ibat ovans. VIRG.

Andava o passava trionfando per (o a traverso) la città di Elide.

Per esprime immediatamente un'idea di tragitto a traverso di un luogo, per urbem, per novem fugera. Si è esteso al tempo, e si è detto per mille annos.

Per ha potuto far nascere un'idea di mezzo. Per te tibi consulis, tu provvedi a'tuoi interessi di per te stesso, non hai d'uopo di altro mezzo.

112.

Trans fluvium vatemque virumque exponit in ulva. VIRG. Espone al di là del fiume la profetessa e l'eroe sull'alga.

443

Secundum littus » quid illuc est hominum? PLAUT. Che sorta d'uomini è colà lungo il lido?

Secundum viene da sequi, seguire; indica un tragitto che si va a compiere o che si è compiuto, e si rende per - secondo, lungo, sopra o dopo. Si traduce immediatamente lungo, secondo, ove si tratti di cosa ch' è da seguitare nella sua lunghezza, o da inhitare - secundum littus, secundum naturam: ma quando, a vece di continuità, non havvi che successione, cioè, si segue non più che col porsi presso l'oggetto, come in - secundum patrem tu puter es, allora secundum si rende per - dopo.

114.

Ego portum versus pergam et perquiram. PLAUT.

Versus, adversus, adversum non son altro che addiettivi usati invariabilmente; trovansi bene spesso con ad o in; come, ad urbem modo, modo in Galliam versus, SAL-LUST., ed esprimono un idea di posizione dirimpetto.

Tutte le preposizioni, a vero dire, non sono, nè posson essere che sostantivi e addiettivi più o meno alterati, messi in opera sotto forma invariabile e più o meno ellittica. Le preposizioni e gl'invariabili quanti sono fan supporre di necessità sostantivi o addiettivi onde nacquero.

445.

Et ante et post eadem facienda sunt. GELL.

Le preposizioni polisillabe, come ante, adversus, etc. e il monosillabo post, veggonsi più o men di frequente adoperati senza compimento.

Soltanto apud, erga e penes, benche polisillabi, non s'incontran mai soli.

116.

Longo post tempore venit. GELL.

Cioè venit in longo tempore postea; venne lungo tempo dopo ciò. Allorchè una preposizione ha dopo sè un caso che non è il suo, dà segno aperto dell'ellissi del proprio compimento. Ante e post sono le sole usate di questo modo.



# VARII USI DELL' ACCUSATIVO CON PREPOSIZIONE

O SENZA.

Quo nunc is? - Domum - in hanc domum. Ter. Quid tum postea (facies)? - domum vendam. Ter.

Ogni accusativo corrisponde ad una di queste domande: Quo? dove? (con tendenza), e Quid? che cosa, che?

Nella prima la preposizione talvolta è espressa, talvolta si lascia; eo domum, in hanc domum.

Nella seconda non ha mai preposizione.

# §. 1. — ACCUSATIVI DELLA DOMANDA QUO.

## 117.

## Tendimus in Latium, VIRG. Tendimus hinc recta Beneventum, HOR.

I nomi propril de grandi luoghi, come Letium, Galliam, e i nomi comuni, come urbem, regnum, silvam, fluvium, etc. veggonsi per lo più preceduti da ad o in, secondo il senso.

Domum e rus seguon la stessa regola solo allora che hanno un compimento; come in domum nostram o domum Cæsaris, etc.

Per lo più vien taciuta la preposizione avanti ai nomi proprii di città, terre, castelli e ville e ad altri nomi proprii che indicano luoghi non grandi.

Domum e rus usati senza compimento tengono la stessa analogia.

Con tutto ciò troviamo negli autori innumerevoli esempii, dove la preposizione è espressa o sottintesa all'opposto di queste regole, le quali sono da riguardare sì come osservazioni sull'uso più frequente.

118.

Ad tonsorem ire dixit. PLAUT.

Disse che andava al (dal) barbiere.

Appar manifesta la stessa analogia di tendimus in Latium.

719.

Ad me Valerius scripsit. Cic. Valerio scrisse a me.

Scribere, rescribere, invitare, incitare, impellere, hortari e simili indicano anche un idea di tragitto, la quale benche non sia tanto chiara come in ire, venire, redire, nulladimeno richiede ugualmente l'accusativo. - Ov ebbe a giugnere la lettera di Valerio? A me Cicerone. - Rispetto al dativo già fu notato che talora l'accusativo e il dativo si suppliscono con pochissimo divario nel risultamento.

Aptum ad omne tempus anni pallium. CIC.

Il mantello è acconcio ad ogni stagione dell'anno.

Non fa maraviglia se troviam non di rado un accusativo con ad dopo aptus, idoneus, opportunus, proclivis, propensus, pronus, addiettivi che denotano un'idea d'inclinazione e in uno di facoltà, di attitudine, ecc. Lo stesso è da dire di natus, educatus, formare, fingere, creare e altri addiettivi o verbi, i quali suppongono questa medesima facoltà per arrivare a un fine.

#### 121

Negotium hoc ad me attinet aurarium. PLAUT.

Questa faccenda dell' oro (dove si tratta di danaro); cioè l'ufficio della moneta si appartiene a me.

Attineo viene da teneo e da ad, io tengo, lo tendo verso; pertineo da teneo e da per, a traverso, lungo, del tutto. Huc ad me specta è conforme a huc uspice ad me, e significa, guarda verso di me o dalla parte mia.

I tre verbi pertinere, appartenere, attinere e spectare, spettare, aver attenenza, vogliono, al dir de Grammattici, il nome della persona in accusativo con ad.

Innanzi tutto la persona o la cosa qui non han nulla a che fare, come apparisce da hoc ad me pertinet, ista ad vidulum pertinent; poi tali verbi niente richiedon di per sè; tutto dipende dall'idea che si vuol ritrarre, giacchè li troviamo or senza accusativo, ora senza preposizione o con preposizione diversa.

Finalmente – aver attenenza, appartenere – non sono per niun modo la traduzione immediata di spectare, attinere, pertinere; come, ad esempio, Scytha ad Tanaim attinent, etc. Gli Sciti vanno, terminano o si stendono fino al Tanai.

Qui, siccome per qualsivoglia parola, uopo è muovere dal senso immediato onde prezzare ogni altro senso.

# 122.

Hic totos tercentum requabitur annos. VIRG.

Qui si regnerà per giugnere a tre volte cento anni intieri, cioè, si regnerà trecento anni interi.

Ubi mille rotam volvere per annos. PLAUT.

Fin dove si prolunga (avanti o indietro) l'azione di regnare? - Il secondo esempio prova di fatto che la preposizione è sottintesa nel primo.

Quando i Latini consideran di tal modo la durata, adoprano l'accusativo con preposizione e senza.

# 123.

Stadia octo abest mons Atlas a terra. PLIN.

ll monte Atlante è lungi dalla terra per elevarsi fino a otto stadii.

Patet oppidum 39 stadia. C.E.s.

Ecco la distanza figurata da abest, e la misura da patet. I nomi che significan questa e quella sono in accusativo con preposizione o senza.

Te tua fata docebo. VIRG.

lo t'istruirò de' tuoi destini, per farti pervenire alla conoscenza de' tuoi destini.

Ea ne me celet consuefeci filium. TER.

Avvezzai mio figlio a non tenermi velato intorno a tali cose, cioè, a non celarmi tali cose.

Ove, su di che è volta l'azione d'istruire o d'essere istruito, di avvertire o di essere avvertito, ecc. L'idea di tendenza verso un fine volle in accusativo futa, ea, etc. La preposizione ad o in evidentemente vi è sottintesa. Celare significa nascondere, velare, tener celato (nell'ignoranza, quando parlasi di persone).

Numquam divitias deos rogavi. MART.

Non ho pregato gli dei per aver dovizie.

Troviam soventi volte due accusativi dopo i verbi

Doceo, Admoneo, Celo, Oro, Lacesso, Moneo, Erudio, Rogo. Posco, Flagito, etc.:

ma e'procedono da due cause. Uno corrisponde alla domanda quid, l'altro è il compiniento della preposizione in o ad sottintesa. Cotali verbi reggono si poco due accusativi, che com' eglino sono passivi, l'accusativo della preposizione pure si serba. Doctus iter melius. Te illud esse admonitum volo, etc.

Quando piace al Latini di voler giugnere per altra vià al medesimo risultamento, dicono con l'ablativo: quis te de isto genere non docuit. Cic. Socratem fidibus docuit fidicen. Terentiam moneas de testamento. Cic. Adversa res admonuerunt religionum. Liv.

Or si faccia giudicio della regola de pedanti, secondo la quale docro, monro. etc. reggon due accusativi.

# 125.

Scissa comam muros cursu petit. VIRG.

Scissa rispetto alla sua chioma, ad comam (quantum ad comam). Ove, su che va a cadere l'azione di svellere? Quest'ellissi, della preposizione ad o in o di altra simile, frequentissima è ne poeti e in Tacito, quando ha luogo enumerazione di parti. Omnia e catera sono segni pur essi di enumerazione. Omnia Mercurio similia, vocenque coloremque. VIRG. Traduut feram, equina juba, catera tauro similem. PLIN.

# 126.

Inutile ferrum cingitur (Priamus). VIRG.

Dic quibus in terris inscripti nomina regum Nascantur flores.

In o ad van sottintesi nell'uno e nell'altro esempio. Nel primo il ferro è quesi parte aggiunta di Priamo. Priamo fa sforzo, tende verso il ferro che lo cigne. Nel secondo i fiori stanno scritti di maniera acconcia a produrre i nomi dei re. Lusum it Mæcenos, dormitum ego. Hor.

Mecenate va al giuoco, o va a giocare, ed io a dormire.

l Latini tacciono quasi sempre la preposizione avanti il sostantivo verbale, detto supino in um, allorchè voglion significare l'azione espressa dal verbo, da cui deriva, anzichè un luogo od altra particolarità.

Potum pastas age » capellas. VIRG. Ad potum venientes elephantos. PLAUT.

Nel primo esempio l'idea di bere vien subito alla mente; nel secondo ad, posto avanti potum, sa pensar più tosto ad un oggetto, ad un luogo. Plinio figura gli elefanti come in via per andare a bere, per andare al luogo in cui si beve, all'abbeveratolo; e Virgilio rappresenta le capre come intese a compier l'azione di bere.

Non si confonda con questo accusativo in um, l'addiettivo passivo omonimo ducent damnatum donnum, condurranno il condannato nella casa. È inutile far perola delle frasi come dictum est, actum est, conclamatum est, si è detto, si è fatto, si è finito, dove l'addiettivo è apertamente passivo.

# 128.

Audieral non datum iri filio uxorem suo. TER.

Aveva inteso dire che non si andava (non iri) a dar moglie al suo figliuolo.

Vitam suam perditum ire properat. Liv.

Si affretta di andare a perdere la propria vita.

Siccine oportet ire amicos homini operam datum? PLAUT.

E sì è d'uopo che gli amici vadano a dar opra?

La differenza fra datum iri e datum ire è dunque non più che in iri e ire. Iri è per ciò il passivo di ire, adoperato solo alla guisa di tutti gli altri indefiniti.

Ire non queo, ad me iri æ juum est. PLAUT.

Movendo sempre dal senso immediato delle parole si scopre l' indole delle

lingue.

S' intromettono nella conjugazione i modi datum iri, visum iri, etc. e tengonsi

s'intromettono nella conjugazione i modi attam iri, essum iri, etc. e tengonsi si come un tempo dei verbi, chianiato futuro del passivo. Ma come mai potrebbe avervi un futuro in iri, il quale è presente, e in datum, visum, etc., che sono meri sostantivi e non indican verun tempo?

Tutto ciò che può dirsi, quanto a sì fatte locuzioni, si è, ch'elle possono per risultamento fur nascere presso a poco la medesima idea del passivo dandus, videndus, sic.; ma non bisogna porre ad agguaglio cose non comparabili, cioè gli addiettivi dandus, videndus, sic. coi sostantivi datus, datus, acc. datum; visus, visus, acc. visum; l'infinito attivo esse e l'infinito passivo iri.

Il vedere non più che risultamenti lasciando di esaminare come siano generati, offusca e opprime l'intelletto e non fa che automi.

Nec satis ad objurgandum causæ. TER.

Nè vi hanuo cagioni bastevoli per arrivare a rimproverare, cioè per rimproverare.

Le parole dette gerundii in di, do, dum sono addiettivi passivi, ado; crati soli o con ellissi de'loro sostantivi. Nella domanda quid si vedrà quale sia la causa dell'accusativo che sovente li accompagna, come in ad rempublicam gerendum veniant.

# §. 2. -- ACCUSATIVO DELLA DIMANDA QUID.

130.

Terram tetigimus. PLAUT. Abbiam toccato la terra.

Per toccare la terra uopo fu tendere verso di essa; ma, come si toccò, più non v'ebbe tragitto da discorrere.

Dunque non è mestieri di preposizione.

Le differenti maniere di toccare, la diversità delle cose toccate non han nulla a che fare rispetto al caso.

Infatti

Te tetigi triginta minis. PLAUT.

Ti ho toccato (ti ho fatto condiscendere) con 30 mine.

Si quis tangit honos animum. VIRG.

Se alcuna laude tocca l'animo.

Il medesimo si dica quanto alle varie guise di vedere, di gustare, di odorare, di udire e alle isvariate cose vedute, odorate, ecc.

Terram video. PLAUT.

Veggo la terra.

Toccare, vedere, gustare, odorare, udire, significano le ciuque operazioni de'nostri sensi; tutte le operazioni umane si riferiscono ad essi cinque ordini.

Che l'obhietto toccato o gustato o odorato o udito sia corpo o no; che l'essere il quale fa sì fatta azione di toccare, di vedere, ecc. abbia realmente organi a tanto, o che tali organi non sieno che supposti; che simili atti prendansi in senso letterale ed immediato, o in senso amplo e figurato, tutto ciò nulla fa rispetto al caso, tutto debb' esser preso e distinto giusta il senso immediato. Laonde sia che si tocchi la terra o l'anima; sia che l'atto del toccare venga fatto da noi o dall' essere astratto, cui chiamiamo onore, ecc. ecc., l'ideologia è pur sempre la stessa.

Quid tetigimus? Quid video? Che toccammo? Che veggo?

Qualunque dimanda di tal modo sopra una parola attiva, che, appropriata ad un oggetto, significhi atto verso di lui, vuole di necessità un accusativo (1).

Tendimus in Latium fa ben apparire l'accusativo della dimanda quo (quo tendimus?), il cui ufficio è d'indicare una tendenza illimitata.

Terram tetigimus mostra l'accusativo della dimanda quid, al quale si spetta lo indicare una tendenza limitata.

La frase odoraris cibum dà a conoscere che la qualità di verbo deponente nulla fa quanto al caso. Basta che il verbo deponente esprima un'azione la qual tocchi un oggetto, perchè sia seguito da un accusativo senza preposizione.

Feminis dumtaxat purpuræ usum interdicemus. Liv.'
Interdiremo solamente alle donne l'uso della porpora.

Gli Autori dicono: interdicere alicui patriam, interdicere feminis convivia, interdicere mare, potum vini. A che serve dunque quella regola, la quale insegna, che bisogna mettere l'accusativo in ablativo? Non troviamo negli Autori se non due frasi, delle quali l'una ci pare formola d'esilio.

Aqua et igni interdixit ei. PLIK.;

e in passivo

Illi aqua et igni interdictum sit. Cic.

Futurum puto ut aqua et igni interdicamur. Cic.;

l'altra è per l'interdizione dei beni;

Mala rem gerentibus patribus bonis interdici solet. C1c.

434.

Vitam cupio vivere. PLAUT.

Voglio vivere la vita, cioè, voglio vivere.

I verbi intransitivi, volgarmente detti neutri, come, vicere, currere, etc. incontransi negli Autori talvolta usati come teligimus o come i verbi transitivi; ma l'a-

 Applichianio ugualmente la dimanda quid (che o che cosa) alle persone e alle cose.



zione cui significano non cade che sul risultamento di essa, o sui nomi che hanno presso a poco il loro significato, come, vivere vitam, etc.

432.

Agros populabundus in Numeriam convertit. Sisenn. Dovendo devastare i campi muove verso la Numeria.

Gli addiettivi in hundus derivati da un verbo transitivo, come populari, saccheggiare, vilare, evitare, serbano l'analogia degli addiettivi in ens e in urus, e a paro di questi fansi seguire da un accusativo.

433.

Neque enim hoc te, Crasse, fallit! Cic.

Imperocchè nè questo t'inganna, o Crasso; cioè tu certo, o Crasso, ciò non ignori!

Fallit, fugit, prælerit, latet, juvat, deketat hanno evidente analogia con terram tetigimus.

Non è cosa più nocevole all'intendimento e contraria ai progressi, sia nella traduzione, sia nella composizione, quanto il lasciar lacune e insegnare, ad esempio, che neque hoc te fallit significa, tu non ignori, che musica me juvat vale, io amo la musica, ecc. ecc.

Come poi stolto e ridicolo è il dire che l'accusativo ponsi in nominativo, il nominativo in accusativo, ecc., e imbrattare la memoria di simili goffaggini, vendendole per utili ammaestramenti!

Movendo dal senso immediato tutto si fa chiaro ed agevole. Dato per es. da tradurre ne que hoc te fallit, la frasa subito mostra la terza persona del verbo fullo, io inganno, ecc. e n'esce da prima la spiegazione letterale: questo non t'inganna; indi facendo l'equazione richiesta dall'indole della nostra lingua, avremo – tu non ignori: e così, come si voglia rendere la stessa frase in latino ad imitazione de'classici, ne vien tosto innanzi – questo non t'inganna, che si traduce per – neque hoc te fallit.

134.

Nec te pæniteat calamo trivisse labellum. VIRG.

Nè ti faccia pentire, cioè, nè t'incresca l'aver logorato il tuo picciol labbro colla zampogna.

Me panitet, me pudet non significano in senso immediato, io mi pento, io mi vergogno; ma ciò mi affligge o mi fa pentire, ciò mi punge o mi tocca dolorosamente. L'accusativo di questi verbi ha dunque analogia con - terram tetigimus, e se tengansi a modello le frasi - solet eum panitere, incipit me panitere, etc., sparisce la difficoltà tanto nella traduzione, che nell'imitazione.

135.

Scitatum oracula Phæbi mittimus. VIRG.

Noi mandiamo all'azione d'interrogare gli oracoli di Febo; cioè, noi mandiamo ad interrogare o a consultare gli oracoli di Febo.

Come detto si era scitamur oracula, pur si disse scitatum oracula, serbando al sostantivo verbale scitatum il senso attivo del verbo, da cui deriva.

Gramm. Latina.

32



Quid tibi hanc digito tactio est? PLAUT.

Perchè l'azione di toccar (tactio) questa è a te? cioè, che autorità hai tu di toccar costei con un dito?

1 sostantivi verbali tactio, notio, curatio e simili ritengono il senso attivo de'verbi tango, nosco, curo, donde procedono.

Si fatti fraseggiamenti sono anticati nella dimanda quid; si mantennero nella dimanda quo;

Domum reditionis spe sublata. PLAUT.

Tolta speranza di ritornare o del ritorno in casa.

Questi sostantivi in io, adoprati di tal modo, sono sinonimi di quelli in us, genitivo us, che i Grammatici, come viderli in accusativo o in ablativo, dissero sugini.

# 137.

Ad Rempublicam gerendum veniunt. Cic.

Vengono per una cosa dovendo essere amministrata ... (dovendo amministrare...) la Repubblica: noi diciamo: vengono per amministrare o ad amministrare la Repubblica.

Cioè, reniunt ad negotium gerendum (gesturi) Rempublicam.

In gerendum Rempublicam, l'addiettivo passivo neutro significa un'azione che debb'esser fatta, il che move a pensare che alcuno la farà. Ora quest'ultima idea si e quella che porta rempublicam all'accusativo.

Non vi ha parola nella frase che sia causa di questo accusativo; la parola, o meglio l'idea, che lo chiama è nel pensiero.

Evvi una figura grammaticale, detta sillessi, la quale sta nel fare la costruzione secondo il senso o il pensiero, non secondo le parole. Allorche Orazio disse fittale monstrum quæ, aveva presente all'anima Cleopatra; e Quinto Curzio dicendo duo millia electi, pensava ad homines.

Or viene in acconcio il notare

- 1.º Che l'addicttivo passivo neutro in dam, come si adopra solo, cioè senza sostantivo espresso, ha, non meno che gli altri addiettivi neutri della seconda declinazione, tre forme, cui i Grammatici chiamano gerundio in di, gerundio in dam:
- 2.º Che il gerundio in di è il genitivo dell'addiettivo passivo in dum; gerendum, genit. gerendi:

Che il gerundio in do n'è il dativo, o l'ablativo;

E il gerundio in dum l'accusativo, o il nominativo.

Ch' e' ne sia anche il nominativo sa prova manifesta la frese dandum hordaceos panes, cioè, negotium est dandum (dare debetis, o date) panes hordaceos; una cosa dovendo esser data (voi dovete dare) pani d'orzo.

3.º Che gli addiettivi detti gerundii possono tutti e tre essere seguiti d'un modo da un accusativo (V. gli esempli);

4.º Che i Latini dicono ugualmente con ellissi o senza

Ad rem gerendum o ad rem gerendam.

Rem gerendi spem o rei gerendu spe. Rem gerendi spe o rerum gerendarum spe. Rem gerendo operum dederunt et rei gerendo operam dederunt. Rem gerendo insenuit et gerenda etc.

Res gerendo etc. et rebus gerendis.



Ma rem gerendum est o res gerendum est raro si trova. I Latini preferiscono res gerenda est, res gerendæ sunt, la cosa debb'esser fatta, le cosa devono esser fatte, cioè, convien fare la cosa o le cose.

5.º Allorche il senso non chiama nulla dopo l'idea del gerundio, a questo non segue accusativo:

Locus non est narrandi, etc.

6.º Talvolta al genitivo o gerundio in di tien dietro non un accusativo, ma un genitivo, come:

Fuit exemplorum legendi potestas. CIC.

Si ebbe la potestà di leggere gli esempii.

Porto Reale in esempii di tal maniera riguarda i gerundii quai veri sostantivi, perchè, quanto qualunque altro, fansi seguitare da un genitivo.

Ma se il genitivo, che li segue, è il lor compimento, perche i gerundi in do e in dum non hanno mai dopo se un genitivo? Può dunque tenersi che il genitivo exemplorum etc. non procede dal gerundio in di.

Del resto non vien dato di avvisare due specie di parole negli addiettivi passivi in dua, da, dum e nei gerundi di, do. dum, i quali visibilmente son forme neutre di questo medesimo addiettivo passivo.

Il dire che si fatti addiettivi son posti sostantivamente niente conclude, poichè cotal nuovo uso non muta di verun modo la natura di essi, nè dà loro forza attiva, se come addiettivi non l'hanno. La più semplice e miglior via sta nello spiegare per mezzo della sillessi l'accusativo che li seguita.

#### 438

Te credo credere. Ter.

lo credo te credere; cioè, io credo che tu creda.

Questa duplice traduzione mostra come le due lingue in questo caso abbiano un fare al tutto diverso. A render facile la via e del tradurre e del comporre basta far osservare che, te credo credere è conforme a terram tetigimus. Che credo io? quid credo? lo credo te credere.

Perocchè il sostantivo è in accusativo, fa mestieri che le parole, che a lui si riferiscono, seguano la medesima sorte. Vedremo a suo luogo che l'indefinito altro non è che un addiettivo indeclinabile.

Se abbiasi a tradurre in italiano credo le credere, uopo sarà concepirne la traduzione immediata, e allora senza fatica si verra a quella di risultamento. Quando poi vogliasi tradurre in latino, – io credo che tu credi, e si volterà in – io credo te credere, ch' è quasi frase latina, onde n' uscirà credo te credere.

Il metodo di coloro, che insegnano doversi porre il nominativo in accusativo, l'indicativo o il soggiuntivo in indefinito, ecc. è al tutto macchinale, nè farà mai buoni latinisti. D'altronde con procedimenti affatto materiali come avrem norma quanto alla sostituzione dei tempi? Non ha che il senso e il modo di equazione indicato, il qual possa guidarne.

139.

Te superesse velim. VIRG.

Voglio o desidero te sopravvivere, voglio che tu sopravviva.

Due maniere di verbi si fan seguire dall'accusativo che ha per compimento un indefinito.

Tali sono da un lato: aio, dico, censeo, credo, puto, reor, opinor, autumno, arbitror, sentio, video, audio e simili, che riferisconsi a dire o a pensere.

E dall'altro lato abbiamo: volo, nolo, malo, jubeo, impero, cupio, opto, postulo e qualonque diverso, il quale esprima un'idea di volere, di desiderio.

Qui giova osservare che dopo i verbi di quest'ultimo numero i Latini banno una seconda maniera per significare la frase di complemento, la quale spesso mettono al soggiuntivo, di tal forma: Volo ut mihi responders. CIC. Vis ergo experiamur. VIRG. Jubet sententiam ut dicant suam. PLAUT. E questo è il fraseggiamento, cui imitiamo, traducendo: voglio che tu mi risponda: vuoi dunque che sperimentiamo? Comanda che dicano il lor parere.

## 440.

Scire equidem volo quot mihi sint domini. Ter. Voglio sapere in verità quanti padroni io ho.

Vedremo, come si tratterà dell'indefinito, che se scire si riferisce all'accusativo me soltinteso o ad ego.

Intanto rileva l'osservare che cotal fraseggiamento si adopra allorche l'infinito si rapporta a colui che fa l'azione del primo verbo: volo acire, son io che voglio e son io che debbo sapere.

Fecisse satis opinor. PLAUT.

Pater esse disce. TER.

Non può avervi equivoco: fecisse ed opinor si spettano ad ego – lo credo aver fatto assai.

Sonvi anco verhi, come possum, nequeo, incipio, consuesco, che non potrebbon essere seguiti da un accusativo conforme a la credo credere. Il secondo esempio è da notarsi spezialmente.

## 141.

Hoc fieri et oportet et opus est. Cic.

E conviene ed è necessità ciò esser fatto. Noi diciamo: conviene ed è necessario che ciò sia fatto.

Dopo

| Oportet,<br>Opus est, | Necesse est,<br>Fas est, | Nefas est,<br>Licet, | Expedit,     | Equum est, |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------|
| · puo tot,            | 1 40 05.,                | 1 2000.,             | 1 2 40 6 600 | ,          |

si segue l'analogia di le superesse velim.

Osserviamo, che in questo caso i Latini usan frequente anche il soggiuntivo con ut:

Tibi opus est ægrum ut te assimules.

È necessario che tu ti finga malato.

Spesso seguono pur l'analogia di volo scire, e dicono senza accusativo:

Quid opus est dicere? QUINTIL.

Che bisogna il dire?

L' accusativo degli esempii citati non può spiegarsi che per la sillessi.

Oportet, opus est, acquum est, etc. son locuzioni che di per sè non significano l'idea di un azione che tende verso un oggetto o che lo tocca, per ciò non possono esser la causa immediata dell'accusativo. Ma in simil caso il pensiero si eleva un idea di risultamento, cquivalente al verbo volere. Acquum est me tibi parere, egli è giusto me ubbidire a te, equivale nella mente a questa idea: la giustizia vuole me ubbidire a te, cioè, cho io ti ubbidisca.

Rumor erat rem te bene gessisse. Cic.

Correva voce te aver ben fatto la cosa; cioè, che tu avevi, ecc.

Opinio est Cæsarem ad 11<sup>um</sup> calendas aprilis Formiis fore. Cic.

L'opinione è che Cesare sarà in Formio verso gli undici delle calende di Aprile.

Queste frasi e simili sono conformi a te credo credere. Rumor erat, opinio est, etc. equivalgono alle seguenti: la voce pubblicava o annunciava, opiniamo, crediamo, ecc.

La causa degli accusativi Casarem, etc. non è di certo nei sostantivi rumor, opinio, etc. e nè meno ne verbi intransitivi erat. est. La mente quindi ha fatto l'equazione di che abbiamo parlato. Marziale disse:

Rumor ait lingua le tamen esse mala;

Cicerone:

Fama nuntiabat :

e Virgilio:

Fama canit.

Gli esempii che provano lo scambio, che la mente fa de verbi transitivi ait, canit, etc. con gl' intransitivi est, erat, etc. nella frase opinio est e somiglianti, sono innumercyoli.

Dunque la costruzione di rumor erat, etc. è questa :

Rumor erat te gessisse | bene | , erat essendo riguardato come aiebat o ferebat.

443.

Hoc est patrem esse? Aut hoc est filium esse? TER. Questo è l'esser padre? O questo è l'esser figlio?

L'accusativo di cotal esempio non si può spiegare che per la sillessi : è qual si dicesse : questo significa o questo vuol dire l'esser padre, ecc. ?

Del resto, hoc est o id est sono dagli Autori spessissimo adoperati nel senso di cioè, vale a dire, cioè a dire che sono la traduzione di hoc est dicere di Ciccrone:

Hoc est enim dicere, nonne dignus ?

Di rado trovansi seguiti da un compimento, ego (ero) adilis, hoc est, paulo amplius quam privatus, Cic.; cloè a dire, un poco più di semplice privato.

144.

Tarquinium dixisse fertur. Cic.

É rapportato, Tarquinio aver detto. Noi diciamo : si narra che Tarquinio dicesse.

Mentre dicono fertur, dicitur, etc. i Latini pensano a ferunt, dicunt; ed è si vero, che sovente adoprano quest'ultime parole senza nominare que' che dicono, che riferiscono.

Faustulo fuisse nomen ferunt. Liv. Dicunt: jus summum sæpe summa est malitia. Ter.



È da notare, che i Latini quando non vogliono pensare a cotal idea di risultamento attivo, mettono tutto in nominativo, di guesto modo:

Dixisse fertur simius sententiam. PHARD.

La scimia è detto aver pronunziata la sentenza; cioè, si dice che la scimia pronunziasse la sentenza.

Allora il fraseggiamento è affatto diverso, e il primo verbo segue la persona del subbietto

Nimius fortasse (esse) dicor. STAT.
Forse to sono detto smoderato.
Verus putriæ diceris esse pater. MART.
Tu sei detto essere il vero padre della patria.
Is dicitur multa Jorem orasse. VIRG.
Ouegli è detto aver pregato Giove, ecc.

Noi traduciamo: Si dice (dicono) ch' io sono eccessivo: si dice (dicono) che tu sei il vero padre della patria. In plurale si avrebbe: nimis fortusse dicimur; veri patria dicemuni patres: ii dicuntur orasse: si dice (dicono) che noi siamo smoderati. ecc.

#### 445

Admittier orant; rem magnam pretiumque morce fore. VIRG. Pregano di essere ammessi, dicendo che la cosa è grande e saravvi la ricompensa del ritardo.

Veggasi il fore enim tutum iter dell'ode di Orazio, Inclusam Danaen, etc.
Di cotal guisa la parola enunciativa, dico, dicens od ogni altra simile, viene sovente (massime in T. Livio, Tacito e nei poeti) supplita dal pensiero, benche nessuna parola della frase desti questa idea: ella nasce come risultamento necessario della frase stessa che precede o della sola circostanza, onde si parla.

# II. — DE' MODIFICATIVI.

## CAPO I.

# DEI MODIFICATIVI SEMPLICI (4) E DECLINABILI, OSSIA DEGLI ADDIETTIVI.

L'addiettivo è un effetto, che si riferisce ad un sostantivo unico, col quale sempre concorda in genere. numero e caso.

446.

Quandoque bonus dormitat Homerus. Hon.

Talvolta il buono (cioè il divino) Omero dormicchia.

(1) Il modificativo languente, ad esempio, paragonato a languiremo è modificativo più semplice, contiene minor numero d'idee accessorie che l'altro, il quale, oltre l'idea contenuta in languente, risveglia pur le idee di modo, di tempo, di persona, ecc.



Bonam atque justam rem oppido imperas. Ter. Tu comandi una cosa buona e ben giusta.

Allorchè i Latini volevano esprimere una grande abbondanza, per esempio, di frutti, dicevano quantum vel oppido satis esset, quanto fosse bastevole anco a una città. Quindi oppido venne usato con ellissi per significare molto, affatto, oppido perii, son perduto interamente, del tutto.

# 147.

Hic vir, hic est tibi promitti quem sæpius audis. VIRG. Quest' uomo, questi è colui che si sovente odi esserti promesso. Hoc opus, hic labor est. VIRG. Questo è il punto, qui sta il difficile.

Hic, hace, hoe va conforme all'addiettivo bonus, a, um. Gli altri addiettivi determinativi, come, meus, tuus, etc., i nomi di numero, come unus, duo, etc., sono tutti sottoposti alla medesima legge.

## 148.

Heros cuncta videns magno curarum fluctuat æstu. Virg.
L'eroe veggendo tutto, ondeggiava in un gran mar di pensieri.

Si visurus eum vivo, vilam oro. VIRG.

Se vivo dovendo io vederlo, chieggo la vita.

Gli addiettivi attivi in ns, detti participii presenti e quelli in rus, detti participii futuri, seguono l'analogia generale.

# 149.

Ecce visus Juli fundere lumen apex. VIRG.

Ecco la sommità (del capo) di Giulo fu vista spandere una luce.

Ex eo auro buculam faciendam curavit. Cic.

Procacciò una vitella dovendo esser fatta, ecc.; cioè, che con quell'oro si facesse una vitella.

Da questo esempio si rileva, che dopo curo i Latini amano usare un addiettivo passivo in dus.

# 150.

Lœti se robore promunt Pelidesque et Menelaus. VIRG. E il figliuolo di Peleo e Menelao lieti escon fuori del cavallo.

Quando l'idea dell'addiettivo, non l'addiettivo, si riferisce a più sostantivi singolari o plurali (il numero nulla fa) e l'addiettivo non è espresso che una sola volta, havvi necessariamente ellissi o sillessi. L'addiettivo plurale læti non si rapporta a Pelides, che è del singolare, nè a Menelaus. La mente rapida si eleva all'idea di un sostantivo plurale, risultamento necessario di più unità; or con un tal sostantivo, che resta nel pensiero, si accorda l'addiettivo læti.

Ecco qual è l'uso comune dei Latini.

1.º Allorchè i sostantivi sono del medesimo genere e denotano esseri animati, l'accordo si fa, per sillessi, con un sostantivo plura le mascolino o femminino, secondo l'idea fornita dai sostantivi espressi. Lati se robore, etc.

# 154.

Attoniti novitate pavent Baucis timidusque Philæmon. OVID.

Baucide e il timido Filemone stupefatti dalla novità spauriscono.

2.º Quando i sostantivi sono di diverso genere e significano esseri animati, l'accordo avviene per sillessi con un sostantivo plurale mascolino.

In questa analogia l'addiettivo è quasi sempre al mascolino, giacchè ben di rado si troverà una qualità affermata di due esseri animati, di cui l'uno sia neutro. Si cita: Lucretia et ejus mancipium castissimas fuerunt. Un esempio o due non fanno regola.

# 132.

Sitis, ardor, arenæ dulcia virtuti: gaudet patientia duris. LUCAN. La sete, l'arsura, le arene son cose dolci al valore, o alla virtù: la pazienza gioisce nel difficile.

3.º Come i sostantivi esprimono esseri inanimati, l'accordo accade con un sostantivo plurale neutro sottinteso.

153.

Caper tibi salvus et hædi. VIRG.

4.º L'accordo occorre spessissimo col primo sostantivo espresso.

154

Si datur Italiam, sociis et rege recepto, Tendere. VIRG. Se dato (conceduto) è avviarci verso l'Italia (riavuti) i compagni e il re.

5.º L' accordo ha luogo sovente coll' ultimo sostantivo espresso.

Nelle due ultime analogie è da guardare che l'addiettivo venga convenevolmente collocato, perocchè, se, ad esempio, si ponesse in fine, non potrebbe mai concordare col primo sostantivo.

A vece della terza analogia, veggiamo più di frequente usata taluna dell'altre quattro; come,

Fama et fortuna eorum pares. SALLUST.

155.

Ilia cum Lauso de Numitore sati. OVID. Ilia con Lauso sono discesi da Numitore.

Questa sillessi non è da imitare.

## 156.

# Oderunt peccare boni virtutis amore. Hon.

L'ellissi di homo o homines è frequentissima. Parecchi addiettivi trovansi sovente adoperati con l'ellissi di tali nomi, e i dizionarii te li pongono innanzi quai sostantivi; siccome legatus, ambasciatore; aulicus, cortigiano; sponsus, sposo; prafecius, prefetto, ecc.; i quali stanno per homo legatus, uomo invisto, vir aulicus, uomo di corte, ecc. Dirai il medesimo di sponsa, la quale è per mulier sponsa, etc.

Expedit esse bonas vobis. TER.

L'ellissi di mulier o mulieres è molto meno usata della precedente.

Tristia mæstum vultum verba decent ..... severum seria dictu.

L'ellissi di un sostantivo già una volta espresso è assai frequente.

457.

Bonum mentis est virtus. CIC.

Il bene dell'anima è la virtù.

Cioè bonum negotium mentis. Non ha addiettivo che non possa adoperarsi con ellissi di un sostantivo neutro, come negotium; ma rispetto a molti, usitati di siffatta maniera, i dizionarii diedero in fallo e li riposero tra i sostantivi. Tali sono, ad esempio,

Factum, ciò ch' è fatto, un fatto.

Dictum, ciò ch' è detto, un detto.

Iussum, Mandatum, ciò ch' è ordinato, un ordine.

Pracceptum, ciò ch' è premesso, un precetto.

Legatum, ciò ch' è legato, un legato.

Pessum, ciò ch' è pessto, un compito.

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. Hor.

458.

ciò ch' è punto, un punto.

Meum est quærere » tace, sis, tu. PLAUT. È mio uficio lo interrogare, taci tu, se ti piace.

Est meum negotium quarere.

Punctum,

159.

Nunquam est utile peccare, quia semper est turpe. Cic. Il peccare non è mai cosa utile, perchè tuttora è vergognosa.

L'ellissi di un sostantivo neutro è si evidente, che talvolta cotal sostantivo trovasi espresso: mugnum negotium est navigare. Cic. S'incontra pur gran numero di frasi, in cui l'addiettivo viene usato con un altro sostantivo, res est magna tacere. MART. Non sunt meæ partes id facere. Cic.

Gramm. Latina.

33



Desine conclamatum est. TER.

Cessa, l'affare è gridato, cioè, non vi è più speranza, è finita.

Dictum factum, hinc abiit. TER.

Detto fatto, se n' andò colà.

Faciundum est quod vis. TAC.

Deve farsi ciò che vuoi.

Gli antichi prima di sotterrare i morti li chiamavano per nome, quasi per assicurarsi che non erano in letargia: e quando dicevasi, si è-gridato, ciò voleva significare – è finito, non vi ha più speranza; donde la locuzione conclamatum est per esprimere quest' ultima idea.

È sottinteso il sostantivo negotium.

Gli addiettivi itum, eundum, etc. sono realmente passivi, e conformi agli addiettivi in us, a, um; hanno quindi la stessa ellissi di negotium.

# 464.

Triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres. VIRG.

Il lupo è cosa trista (nocevole) alle stalle, le pioggie alle mature biade.

Benché siavi sostantivo espresso, come lupus, etc., l'accordo avviene col sostantivo neutro negotium sottinteso.

162.

Pars aversi tenuere facem. VIRG. Una parte volti indietro tennero la face.

L'accordo dell'addiettivo aversi, etc., è necessariamente sillettico; vale a dire la mente a vece di riferirsi al sostantivo o parola collettiva espressa, come pars, manus, etc., pensa agli elementi della collezione e fa l'accordo con un sostantivo risolutivo. Oui Virgilio pensa ai Troiani.

I Latini fecero l'accordo anche col nome collettivo:

Pars casca arietat in portas. VIRG.

163.

Ubi scelus est qui me perdidit? TER.

Ov'è il delitto, cioè, il reo, il ribaldo che mi ha rovinato?

Mea Glycerium suos parentes reperit. TER.

La mia Glicerio ha ritrovato i suoi genitori.

L'accordo dell'addiettivo è pure sillettico. Pronunziando il sostantivo scelus si pensa ad un essere maschile, cui veggiamo come personificato nella scelleratezza.

Alcuni nomi d'uomini, massime di ragazzi o schiavi cadono in ium, come Pagnium; que di femmine si terminati sono ben più, come Glycerium, Gymnasium, etc. È da credere che gli uni e gli altri siano in origine sostantivi o addiettivi neutri, che, dati ad uomo o a donna, la sillessi ha fatti accompagnare da un addiettivo mascolino o femminile.

Paupertas mihi onus visum est et miserum et grave. Ter.

La povertà è stata veduta da me, cioè, mi è sembrata un peso e misero e grave.

Patale monstrum, quæ nec muliebriter expavit ensem. Hor. Il mostro fatale, che non temè femminilmente la spada.

Quando in una frase hanvi due sostantivi, e sì che l'uno appartenga all'altro, o di cui l'uno possa concepirsi come contenuto nell'altro, la mente si lascia trarre dall'idea che maggiormente colpisce, e fa l'accordo col sostantivo, cui guarda come principale. Nell'esempio dato l'accordo venne formato dall'idea del peso, onus, che si avvisa nella povertà.

Nell'altro esempio Orazio pensa a Cleopatra, e accorda l'addiettivo con un cotal sostantivo, benché non espresso nella frase.

Nelle lingue è pur quella virtù, che dicesi attrazione, della quale appajono ad ogn ora gli effetti.

#### 465.

Præco Fabium citavit, qui simul ad tribunal accessit. Liv. Fabio succedunt, qui Fabius duos consules monuit. Liv.

L'addiettivo qui, quis, que, quod, detto ora pronome relativo, ora pronome interrogativo, concorda sempre in genere, in numero e in caso, non già con un sostantivo antecedente (il che non può stare), ma col sostantivo suo proprio, espresso o sottinteso.

L'addiettivo dunque qui, qua, qua vuole sempre due sostantivi, l'uno identico, ch'è il suo, l'altro antecedente.

La dottrina dell'accordo incompiuto, cioè dell'accordo con l'antecedente in genere e numero (e non in caso) è contraria e alla sana ideologia e ai fatti.

#### 466

Quam quisque artem novit, in hac se exerceat. Cic. Ciascuno si eserciti in quest'arte, la qual arte egli conosce.

Anche qui il sostantivo identico si vede espresso. Al contrario il sostantivo antecedente è sottinteso, il che nulla toglie quanto all'addiettivo correlativo.

## 467.

Urbem quam statuo, vestra est. Virg. La città, la quale città io fabbrico è vostra.

Vale a dire, urbem quam statuo, urbs vestra est.

L'addiettivo qui è costruito dopo il suo sostantivo, nell'esempio precedente è avanti: ecco tutta la differenza.



Sagittas corripuit, fidus quœ tela gerebat Achates. VIRG. Diè di piglio alle saette, le quali armi recava il fido Acate. Hortamur fari... quœ sit fiducia capto. VIRG.

Lo esortiamo a parlare, esortazione che deve ispirar fidanza al prigioniero.

Il correlativo si accorda col suo sostantivo espresso, tela. Non ha qui antecedente espresso, nè sottinteso, che si possa supplire. La mente scerne fra l'altr'armi le saette, ovvero alla vista dell'armi rapida si porta all'idea di saette. Cotal procedimento, sillettico ad evidenza, è comune in tutte le lingue.

Hortamur fari quo sanguine cretus, quid referat memoret: fin qui non è che un' ellissi. Hortamur furi sanguinem, quo sanguine sit cretus, vel ut memoret illud quod ferat.

Ma quando Virgilio aggiugne, senza segno di enumerazione, qua sit fiducia capto, non vi ha una sillessi sola, ma due; ch'egli vuol dire hortamur fari. . . ut hortatio qua sit fiducia capto. Lo confortiamo a narrare di qual sangue sia nato, ecc., conforto che deve ispirar fidanza al prigioniero. Il qua si riferisce a fiducia, mentre che nella costruzione consueta si riporterebbe all'idea d'incitamento destata dal verbo hortamur.

169.

Quid vis tibi? TER. Eloquere quid vis? PLAUT. Che vuoi? Di'ciò che vuoi? Rogita quid vis? PLAUT. Chiedi quel che vuoi? Ecquis est? PLAUT. Tuum nomen dic quod est. TER.

E l'addiettivo, denominato pronome relativo, e il pronome detto interrogativo non si diversificano nelle frasi date, se non perchè elleno sono più o meno ellittiche. La forza interrogativa non è dunque in quie, quæ, quie, quod; ch'è pur sempre lo stesso addiettivo, il quale, come qualunque altro, segue immutabilmente la legge dell'accordo in genere, in numero e in caso col proprio sostantivo, o espresso o sottinteso, non mai deviando dall'analogia figurata da – quandoque bonus dormitat Homerus.

# §. 1. — DI TALUNE SPECIE DI ADDIETTIVI.

470.

Triumphus clarior quam gratior fuit. Liv.

Il trionfo fu più splendido che più grato. Noi diciamo: il trionfo fu più splendido che grato.

Questa è la frase più conforme all'uso. I Latini colpiti dalla comparazione, sembra che dicano innanzi di significare il loro giudizio: clarior an gratior fuit triumphus? e ritengono i due medesimi membri nella frase definitiva: clarior fuit quam gratior.

I Latini dicono eziandio col positivo;

Magis invidi sunt quam amici. CIC.

Artem habebilis magis uberem quam difficilem. C1C.

e allora non ripetono magis dopo il quam.

Quando l'uno dei due addiettivi non ha comparativo, come pius, arduus, e se gli addiettivi hanno una vocale avanti us, dee dirsi:

Petrus magis pius quam doctus.

S'incontrano non ostante esempli, in cui magis è ripetuto nel secondo membro:

Quam magis id repeto, tam magis uror. PLAUT.

Talvolta il segno del comparativo pur manca:

Tacita bona est mulier semper quam loquens. PLAUT.

# 471.

Inde duæ pariter, visu mirabile, palmæ surgunt. Ex illis altera major erat. OVID.

Indi sorgono (nascono) parimente due pelme, cosa mirabile a vedersi. Di esse una era più grande. Noi diciamo: la più grande.

I Latini confrontando due oggetti usano il comparativo per sapere qual dei due possegga in maggior grado la qualità significata dall'addiettivo, come, grande, piccolo; giacchè si nel piccolo che nel grande può essere eccesso. Major e minor, per esempio, indicano del pari un soperchio, l'uno di grandezza l'altro di picciolezza. Quando noi diciamo: la più grande di esse, significhiamo quella delle due che è più dell'altra. Il fraseggiamento latino tu es major significa immediatamente: tu sei più grande. Il comparativo ha uso molto più amplo, qual già si vide innanzi.

## 172.

Entelle, heroum quondam fortissime, tolli dona sines?

O Entello, fortissimo un tempo tra gli eroi, lascierai che i doni sien tolti?

Il superlativo mostra la qualità addotta non già al grado suo più alto, ma sì a un grado segnalato. In Virgilio sono almeno dieci eroi, cui egli dà il vanto di fortissimi; e ben venti, tra maschi e femmine, chiamati ciascuno maximus, maxima. Se Entello fosse il maggior degli eroi, come potrebboulo poi esser ed Enea e Turno, ecc.? Vien dunque manifesto che il superlativo latino risponde immediatamente al vero superlativo italiano, cioè a quello formato di una sola parola, sì come fortissimo, grandissimo, ecc., e che non può tradursi con la perifrasi il più forte, il più grande, se non quando il senso della frase il comporti.

Ego sum miserior, quam tu quæ es miserrima. CIC. Nisi sis stultior stultissimo. PLAUT.

Il comparativo talune volte viene usato per esprimere più del superlativo.

. 173.

Milvo bellum est cum Corvo, alter alterius ova frangit. Cic. Vi è guerra tra 'l Nibbio e il Corvo, l'uno rompe le uova dell'altro.

I Latini usano alter, a, um per significare l'uno dei due. Noi non possiam dire: l'altro rompe le uova dell'altro. I Latini esprimendosi di quel modo tacciono intero il primo membro della frase. La costruzione piena sarebbe: l'uno rompe le uova dell'uno, l'altro rompe le uova dell'altro. La frase italiana sottintende metà di ciascuno dei due membri della frase latina.

I Latini dicono anche, come noi:

l'nus et alter dies intercesserat. C1C.

## 474.

Alius alium percontamur. PLAUT.

Noi c'interroghiamo l'un l'altro, cioè, l'uno interroga l'altro.

Alter, a, um e alius, a, ud differiscono in questo, che il primo adoprasi per lo più ad indicare uno, preso nel numero di due, e il secondo denota uno o più, tolti dal numero di tre e al di sopra. Amendue significano altro, ma l'indole della nostra lingua raro concede di tradurli immediatamente, e massime quando sono ripetuti. Alius alium percontamur vuol dire immediatamente, noi c'interroghiamo, un altro interroga un altro; il che mostra l'ellissi del primo nome l'uno, e l'altro interroga l'altro. Se si trattasse sol di due, i Latini direbbero: alter alterum percontamur.

# 175.

Cui mater media sese tulit obvia silva. VIRG.

A cui la madre si fe' incontro nella selva mezza, cioè, in mezzo alla selva.

Stant castrorum medio. VIRG.

Ad extrema perventum est. Curt.

Quod non expectes ex transverso fit. PETR.

Gurgitis hujus ima tenes. VIRG.

I Latini adoprano in due modi gli addiettivi medius, altus, imus, elc., cioè; 1.º con un sostantivo espresso, come nel primo esempio, e questo è l'uso più generale:

2.º Senza sostantivo espresso, e allora vengon presi, come si suol dire, sostantivamente; in cotal caso si fan di frequente seguitare da un genitivo.

Ecco i principali addiettivi attenenti a questa regola.

| Altus,     | Celsus,    | Medius, | Imus,           | Interior,                               |
|------------|------------|---------|-----------------|-----------------------------------------|
| Supremus,  | Excelsus,  |         | Profundus,      | Extremus,                               |
| Summus,    | Sublimis,  |         | Intimus,        | Transversus,                            |
| e annimus, | 1 040.0000 | 1       | 1 1/0/1///00007 | 1 1111111111111111111111111111111111111 |



176.

Aurea purpuream subnectit fibula vestem. VIRG.
Una fibbia d'oro allaccia al di sotto la purpurea veste.
Dos parit uxoria lites. OVID.
La dote della moglie genera liti.

La dote della mogne genera iti.

Virgilio pur disse: cui pharetra ex auro. Dunque i Latini han due moniere di esprimersi, e le abbiamo noi pure, benché non sempre; chè se n'è conceduto – aurea veste, – non così – dote mogliesca –, e perciò ci è forza talvolta di usare un sostantivo con preposizione dicendo: la dote della moglie.

I Latini hanno innumerevoli addiettivi della stessa forma di aureus, sororius, significanti un'idea di materia, di pertinenza o anche di semplice somiglianza; aurea fibula, herculea clava, aurea mala misi.

# 477.

Tyndaridæ fratres, hic eques, ille pugil. OVID.

(Questi sono) i fratelli prole di Tindaro, l'uno a cavallo, l'altro armato di cesto.

Tyndarida adspicio. VIRG.

Veggo la figliuola di Tindaro (Elena).

l Latini, ad imitazione dei Greci, esprimono con una sola parola ciò, che talora oi non possiamo che con non meno di quattro, cioè:

| Il figlio di A.      | I figli di A.       | La figlia di A.<br>La nipote di A. |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| ll nipote di A.      | •                   | La nipote di A.                    |
| Il discendente di A. | l discendenti di A. | La discendente di A.               |

Abbiamo italianizzato quasi tutti gli addiettivi di tal maniera, e diciamo: Alcide, gli Atridi, ecc.

178.

Quot homines, tot sententiæ. TER.

Tanti (tot) sono i pareri, quanti (quot) gli uomini.

Dic quotus es, quanti cupias cænare. MART.

Dimmi quanti siete, e a che prezzo vuoi cenare.

Hora quota est? - Octava. Hor.

Che ora è? - L'ottava, cioè sono le otto (ore).

Paucis temeritas bono, multis malo. Phed.

La temerità giova a pochi, nuoce a molti.

Ne pauciores cum pluribus manum consererent. SALL.

Affinchè i più pochi non venissero alle mani coi più.

Supponentur ova anseribus paucissima septem, plurima quindecim. PLIN.

Le oche non covano meno di sette uova, nè più di quindici.

# CAPO II.

# DE' VERBI. O MODIFICATIVI COMPLESSI E CONIUGABILI.

Il verbo, oltre l'idea fondamentale, esprime idee accessorie di numero, di persona, di modo, di tempo e di voce.

# §. 4. -- DEL NUMERO.

Il verbo, al pari dell'addiettivo, concorda necessariamente in numero col proprio sostantivo.

E cotal sostantivo, nei modi personali, è di necessità un nominativo (4).

479.

Quandoque bonus dormitat Homerus. Læti se robore promunt Pelidesque et Menelaus. Caper tibi salvus (est) et hædi. Pars aversi tenuere facem.

La teoria del numero ne'verbi si è pur la medesima che negli addiettivi; perocchè queste due maniere di modificativi sono ugualmente effetti, o compimento del lor sostantivo, e devono assumere le forme che giovano ad indicare siffatta subordinazione.

Ma i verbi, sì come gli addiettivi, hanno forme lor proprie per esprimere il numero.

L'attenenza tra persona e numero non può mai rompersi; perocchè qualunque persona (prima, seconda o terza) denoti un verbo, forza è che pur sia in uno dei due numeri, nel singolare o nel plurale.

Dunque il paragrafo seguente, il qual tratta della persona, fornirà a un tempo gli esempii del numero.



<sup>(1)</sup> Il verbo di modo personale non può infatti riferirsi se non se ad un nominativo: perocchè il nominativo si è quel caso, il quale rappresenta il sostantivo posto in iscena a compiere uno dei tre ufficii dell' atto della parola: cioè figura o la prima, o la seconda, o la terza persona, siccome quelle che o fanno, o sostengono l'azione significata dal verbo di modo personale.

# §. 2. -- DELLA PERSONA.

Il verbo concorda e in persona e in numero col suo nominativo.

480.

Ego tu sum, tu es ego. PLAUT.
Tu cs ille vir. SEPTUAG.
Est Deus qui cuncta quæ gerimus auditque et videt. PLAUT.

Nos sumus idææ pinus. VIRG. Vos estis fratres. Juv. Sunt lacrymæ rerum et mentem mortalia tangunt. VIRG.

Allorchè l'azione espressa dal verbo viene affermata di più persone, il verbo si pone al plurale della persona maggiormente notevole.

La prima, ego e nos, è più notabile della seconda, tu e vos; e la seconda è da più della terza.

181.

Hæc neque eyo, neque tu fecimus. TER.

Nè io, nè tu abbiamo fatto queste cose.

Meruimus ego et pater de vobis et de Republica. LIV.

Mio padre ed io abbiamo ben meritato di voi e della repubblica.

Veramente fecimus non concorda nè con ago, nè con ta, bensi con terso sostantivo, con nos sottinteso.

In latino l'ordine delle persone è seguito per punto, e chi parla si nomina per primo. Noi per gentilezza ci poniamo ad ultimo.

Il verbo dunque è un effetto che annunzia una causa; e questa si è un nominativo, espresso o sottinteso.

Non ostante Tito Livio ha pur detto:

Pater el ego frairesque mei pro vobis arma tulimus;

e Terenzio;

Curemus, lu alterum, ego item alterum, etc.

182.

Sum patria ex Ithaca. VIRG.

I nominativi di prima persona, ego pel singolare e nos pel plurale; e que di seconda, la e vos, essendo sempre gli stessi, e le idee loro venendo altresì di agevol
modo suscitate dalla presenza degli obbietti, e posson essere e sono spessissimo sottintesi.

Gramm. Latina.

34



Non soglionsi esprimere che in due casi; per enfasi o energia:

Ego sum Amphitryo;

o per dar a divedere l'opposizione;

Ego tu sum, tu es ego.

Ma quanto ai nominativi di terza persona, perocche vengono rappresentati da tutti i sostantivi, il cui numero è stragrande e riferisconsi per lo più ad esseri assenti, la loro ellissi non può aver luogo che in talune circostanze.

483.

Est, Dis gratia, et unde hæc fiant. TER.

Vi ha ellissi di negotium e negotia; cioè, negotium est unde hæc negotia fiant, la cosa o il mezzo è donde queste cose siano fatte; vale a dire, vi è con che (di che, come) fare queste cose. Ciò addiviene quando un addiettivo ne fa ricordo. Hæc posto avanti un verbo plurale non può difatti riferirsi che a nominativo plurale neutro. Omnia, cuncta, quæquæ e quasi tutti gli addiettivi possono adoprarsi di tal guisa, e, se non vi ha altro sostantivo plurale neutro, si sottintende di necessità negotia.

Ma l'ellissi del sostantivo singolare negotium talvolta occorre, benchè non v'abbia segno che lo rappresenti. Il natural sentimento e un po'di pratica rendon di breve agevole lo avvisare si fatta ellissi.

184.

Fecit statim, ut fit, fastidium copia. Liv.

Come per lo più avviene, la copia fece (generò) subito fastidio.

Ire ad conspectum cari genitoris et ora contingat. VIRG.

Mi avvenga (mi sia conceduto) di andare al cospetto ed alla vista del caro padre.

Cioè, ut id negotium fit.

È manifesto che fit, evenit, accidit, contingat, etc. sono la terza persona di fio, evenio, accido, contingo, contingis, usati con l'ellissi del nominativo negotium.

185.

Liquet inter nos. Cic.

Quest'affare è liquido, o chiaro, tra noi.

Cioè hoc negotium liquet. Continus la medesima ellissi. Liquet, constat, patet non sono impersonali, come nol sono liqueo, io mi liquefo, consto, io sto insieme ecc., pateu, io sono aperto o patente: patet atri janua Ditis.

186.

Expedit Reipublicæ ne sua re quis male utatur. JUST.

Egli è espediente, o importa alla Repubblica che veruno non faccia mal uso del proprio avere.

Hai la stessa ellissi. Expedit, conducit, prodest, obest, contulit, confert sono la terza persona di expedio, conduco, prosum, obsum, contollo, confero.

Et fieri sic decet. CIC.

E conviene si faccia così.

Per lo più decet e oportet non trovi usati che nella terza persona del singolare. Virgilio disse in plurale;

Ista decent humeros gestamina nostros;

e Plinio:

Quos adsolent, quæque oportent. . . omnia video.

487

Non ita Diis placuit. OVID.

Non così piacque agli Dei.

Non libet plura scribere. Cic.

Non ho voglia di scriver più.

L'ellissi è pur la medesima. In placet, juvat vedi la terza persona di placeo e di juvo. Libet e la sua varietà lubet non corrono che di questo modo. Intanto Svetonio ha detto:

Cælera item, quæ cuique libuissent, dilargitus est.

Distribuì parimente tutte le altre cose, ch'erano piaciute a ciascuno.

188.

Tibi licet esse » quieto. PLAUT.

Ti è conceduto di esser tranquillo.

Licet ingens janitor antro exangues terreat umbras, Æneas descendit. VIRG.

È conceduto che, cioè, quantuque il gran portiere nell'antro spaventi le ombre esangui, Enea discende.

Il verbo licet fornisce molti latinismi belli a imitarsi. Sta bene anche tibi licet esse quietum, o te licet esse quietum, o licet tibi ut quietus sis. Licet s'incontra pur con un nominativo espresso:

Neque enim quod quisque potest, id ei licet. C1c.

Il secondo esempio mostra che la pretesa congiunzione licet, la quale suoi tradursi per - benché, quantunque non è che il verbo licet istesso. Ne veggiamo il futuro usato col medesimo intendimento. Ovidio ha:

Detrahat auctori multum fortuna licebit.

Perchè anche licebil non si volle una congiunzione? Noi lo terremo per una terza persona di liceo.

Auctio fiet, venibunt servi; venibunt, quiqui licebunt, præsenti pecunia. PLAUT.

Si farà l'incento, gli schiavi saran venduti o posti in vendita; saran venduti tutti coloro, i quali verranno prezzati a danaro contante.

189.

Pudet dicere verbum turpe, at te id nullo modo facere piguit.

Ter.

Cioè, hoc negotium te pudet dicere, etc., questa cosa ti fa vergognar di parlare, ecc.

L'ellissi di negotium è fuor di dubbio, e troviamo - id ne pudet te? e ciò ti sa arrosire? Non te hac pudent! TER. Queste cose non ti sanno arrossire? Ita nunc pudeo, ita nunc parco! PLAUT. Si ora arrossisco, si ora pavento!

190.

Pluet, credo, hercle hodie. PLAUT.
Oggi, io credo, pioverà certamente.

Non può piovere, che non piova qualche cosa; p'uet è dunque per negotium pluet. Questo verbo s'incontra eziandio con nominativo espresso. Effigies qua pluit spongiarum fere similis fuit. PLIN. La cosa che piovve, o cadde, quasi era simigliante alle spugne. Funda saxa pluunt. STAT. Le fionde piovono sassi, cioè fanno piover sassi.

Dunque i verbi pluit, ningit, grandinat, fulgurat, advesperascit, bucet, illustit, etc. concordano, come ogni altro verbo, con un nominativo espresso o sottinteso.

191.

Est cui magno constitit dicterium. PH.ED.

Vi è tal uomo, a cui un motto costò gran prezzo, o costò caro. Dum moliuntur, dum comuntur annus est. Ter.

Mentre si apparecchiano, mentre s'acconciano passa un anno.

Cioè, homo est cui homini magno pretio, etc.

Cotal ellissi di homo e homines è frequentissima; e, in generale, avviene, perchè nella frase è un addiettivo, come cui, omnes o altra parola, che ajuta a supplirla.

Un addiettivo femminino porge pur cagione dell' ellissi di mulier o mulieres, ch'è molto più rara. O ciò che precede, o il senso della frase l'annunziano. Ancorchè Terenzio non avesse detto: Nosti mores mulierum, verrebbe agevole il comprendere che ha in pensiero di parlar delle donne, perocché aggiugne, che lor bisognava un anno per prepararsi, per acconciarsi.

49<del>2</del>

Te aiunt proficisci Cyprum. TER.

Dicono, o si dice che tu parti per Cipro.

Qui non ha verun addiettivo che chiami il nominativo Aomines Aomines aiunt; ma il senso soccorre.

Quest' ellissi ha luogo spezialmente avanti aiuni, feruni, perhibeni, memorani; e raro s'incontra innanzi a dicuni, loquuniur. nuntiani, narrani, etc.

§. 3. — DEI MODI.

I Latini non han veramente che quattro modi ne' loro verbi; cioè imperativo, indicativo, soggiuntivo e indefinito.

Gli addiettivi detti o participii o gerundii, e i sostantivi chiamati supini in um e in u non appartengon per nulla all'ordine dei verbi, benchè derivino da essi.

Tre dei quattro modi latini son personali; impersonale è il solo indefinito.

# DEI MODI CONSIDERATI COME PERSONALI, O COME IMPERSONALI.

Hanno tre grandi differenze fra le due lingue:

- 1.º L'addiettivo attivo di sum e dei suoi composti, possum, etc. (essendo, potendo), manca ai Latini:
- 2.º L'addiettivo passato, che risponderebbe alla nostra perifrasi avendo inteso, ecc., lor manca del pari:
  - 3.º L'indefinito non usano mai con preposizione.

Per ciò forza è ch' e' adoprino il fraseggiamento personale a vece dell'impersonale. Noi abbiamo l'uno e l'altro; di che la nostra lingua vantaggia non poco la latina.

# 193.

Istæ cum ita sint, tanto magis te advigilare æquum est. Ter.
Coteste cose essendo di tal modo, tanto più è debito che tu
vigili.

Quando vir bonus es, responde quod rogo. PLAUT. Poichè se uomo dabbene, rispondi a quel che ti chiedo.

L'addiettivo presente, come dans, videns, manca al verbo sum e a tutti i suoi composti; restanci solo absens e præsens. Ens vien dato da Cesare ne' suoi libri de Analogia come addiettivo attivo di sum, e per la forma lo è, perciocchè abbiamo absens, præsens, polens; ma e' non s' usa se non qual sostantivo neutro; ens. entis, plur. entia, un ente, gli enti; e potens fa uficio non più che di addiettivo qualificativo, e significa potente, non mai potendo. Absens e præsens son veri addiettivi attivi.

Vercor ne, me absente, corrupta sit. TER.
Temo che, me assente (in mia assenza), sia stata sedotta.
Hoc prosente, nolueram dicere. TER.

Costui presente (in presenza di costui), io non lo voleva dire.

1 Latini suppliscono a un tal difetto valendosi di un modo personale. A vece di

dire, ciò essendo, ciò polendosi, ecc. dicono, siccome questo è, o giacchè, poichè questo si può.

Il verbo sum può anche disparir del tutto nel fraseggiamento dell'ablativo, detto assoluto.

Me duce, carpe viam.

Essendo io guida, ponti in cammino.

Ma spesso addiviene, che i Latini, pur avendo un addiettivo presente, adoprino il fraseggiamento personale.

Quoniam sentio errare, extemplo cæpi assentari. PLAUT.

Accorgendomi ch' ei s' inganna, comincio tosto ad approvare l'opinion sua (ad adularlo).

Abibo, præsens quando promoveo parum. TER.

Poichè traggo poco profitto con la mia presenza, me n'andrò.

Benché abbianvi sentiens, promovens, il fraseggiamento personale vien preferito.

Possiamo usarlo anco noi, e dire: allorché mi avveggo ch' ei s' inganna ecc.

Il secondo esempio porge i due fraseggiamenti in uno: abibo, præsens quando promoveo parum, poiché præsens è l'addiettivo attivo di præsum, e quando promoveo sta per promovens.

# 191

Eo postquam Cæsar pervenit, obsides et arma poposcit. Cæs. Cesare avendo pervenuto, cioè, essendo la pervenuto, domandò ostaggi ed armi.

L'addiettivo passato attivo, che risponderebbe alla nostra perifrasi impersonale, essendo pervenuto, ecc., manca in tutti i verbi, tranne i deponenti. Per ciò fa d'uopo ricorrere al fraseggiamento personale, quando i verbi sono intransitivi, come pervenio. Laonde in luogo del modo italiano: - Cesare, essendo arrivato, domandò gli ostaggi-, i Latini sono forzati a dire: allorchè Cesare fu arrivato, domandò ecc. Noi possiam valerci pur di questo fraseggiamento, e quindi abbiamo due maniere di esprimerci, laddove i Latini ne hanno una sola.

Ma come il verbo può farsi passivo, questi, han libera scelta tra il fraseggiamento personale, ut hac audivit, sic exarsit. . . e l'altre passivo his auditis, sic exarsit. . .

In questo la nostra lingua sta sopra la latina, in quanto che ha quattro fraseggiamenti, cioè: udito ciò, avendo udito ciò, ciò essendo stato udito e allorche ciò fu udito.

## 195.

Depugna, inquis, potius quam servias. CIC.
Combatti, mi dici, anzi che servire, od essere schiavo.
Nos pudet, quia cum catenis sumus. PLAUT.
Ci vergogniamo di essere con le catene (in catene).

Il tradurre giovandosi di una preposizione, come dopo, prima, di, per, ex., e di un indefinito presente o passato non è immediato. I Latini mancano di cotal fraseggiare, e han d'uopo in tal caso del fraseggiamento personale, se non possono o non vogliono far uso del passivo.

Suades ut ab eo petam. Cic.

Tu mi consigli a domandare da lui (a lui).

Numquam unum intermittit diem quin semper veniat. Ter.

Non lascia un sol giorno ehe non venga ad ogni ora.

I Latini adoprano il fraseggiamento personale (sia indicativo, sia soggiuntivo)

| dopo poliusquam, quia, ni, nisi, ne per ut ne. antequam, quia, ni, nisi, ni, nisi. |  |  |  | donec, ' |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|



L'italiano non ha le terze persone dell'imperativo, e, per tradurle, gli è forza usare le forme corrispondenti del soggiuntivo.

Al latino manca nell'imperativo la prima persona, alla quale supplisce con la forma corrispondente del soggiuntivo, simus, eamus, etc.

Ma in cotal caso simus, eamus, etc. sono in soggiuntivo sol per virtù di un membro di frase sottinteso.

196.

Salus populi suprema lex esto. Cic. La salvezza del popolo sia legge suprema.

197.

Nunc te marmoreum pro tempore fecimus: at tu, Si fetura gregem suppleverit, aureus esto (1). VIRG.

Ora, giusta, o come porta, il tempo, ti abbiam fatto di marmo, ma se i feti a venire cresceranno il gregge, sii d'oro.

L'imperativo è un modo, il quale non dimanda avanti sè se non un nominativo espresso o sottinteso. E come effetto (la sola attenenza, onde la sintassi considera le parole) non presta veruna difficoltà ad usarlo.

La seconda persona dell'imperativo ha due forme sì nel singolare che nel plurale, da e dato, date e datote, le quali sono sinonime, ma quelle in to o tote s'incontran molto più di rado.

Quantum libet me poscitote aurum, ego dabo; si id capso, Geritote te amicis vestris aurum corbibus. PLAUT.

La terza persona to, nto non vien usata che nell'esposizione delle leggi, e nello stile che la imita. In sua vece adopransi le forme del soggiuntivo corrispondenti, e ben venti volte vedrai negli autori det, dent prima che scontri una sola volta dato ille, danto, etc.

(1) Taluni dissero che esto in questa frase, è (per analogia) un imperativo che fa le veci dell'indicativo, aureus esto per aureus eris. La sintassi non bisogna che di due figure, cloè dell'ellissi e della sillessi, le quali poi si confondono in una sola, perocchè entrambe fanno sottintendere qualche cosa. È dunque infruttuoso e ridevole il catalogo delle tante figure ammesse dai Grammatici.

## DEL MODO INDICATIVO.

Il modo indicativo esprime l'azione qual fatto positivo, e quindi vien quasi sempre adoperato senza veruna dependenza, in principio di frase, e sì che non chiama altri modi avanti sè.

Questo mai non avviene del soggiuntivo, nè dell'indefinito, modi essenzialmente subordinati.

L'imperativo è ognora non dependente, nè può essere altrimenti.

# 198.

Dat veniam corvis, vexat censura columbas.

Nonostante l'indicativo fa talvolta (accidentalmente) ufficio di subalterno.

# 199.

Quam pene furvæ regna Proserpinæ vidimus! Hor.

Quanto quasi abbiam veduto, cioè, quanto poco mancò che non vedessimo, i regni della fervente (o nera) Proserpina (furvus da ferveo).

Quanti est sapere! nunquam accedo, quin abs te abeam doctior.

Ten.

Che gran fatto è il sapere! non mai vengo da te, che non me ne vada più istruito.

Nelle fresi dette esclamative, le due lingue usano l'indicativo, e fanno il medesimo qualora la frase è interrogativa. Intento non ha dubbio, che sì le une che le altre non sien frasi secondarie, e che la frase primaria non venga al tutto taciuta.

Quando questa ellissi è supplita, i Latini per lo più adoprano il soggiuntivo. Direbbero, vide quanti sit sapere, come dicono vide quanti apud me sis.

# 200.

Quid quæris? vivo et regno simul ista reliqui. Hon.

Che cerchi, cioè, che vuoi sapere di più? io vivo, e regno da

che lasciai coteste cose.

Questa frase e somiglianti sarebbono in soggiuntivo, quando la frase primaria fosse espressa.

l Latini direbbero : dic quid quæras?

#### 204.

Succus manat quem opobalsamum vocant. PLIN. Stilla un suco che chiamano opobalsamo (balsamo).



Ea quoniam nemini obtrudi potest, itur ad me. TER. Perchè ella non può esser data per forza ad alcuno (ovvero,

perchè non trovo persona, a cui darla) si viene da me.

Qualunque frase, dove sia qui, quæ, quæd, o alcuno de suoi composti variabili e invariabili, ne comprende necessariamente due; quella che segue il correlativo è completiva o secondaria. Il verbo di questo ora è al soggiuntivo, ora all'indicativo.

Può chiamarsi correlativo ogni frase variabile, come qui, quo, quo, quo, o invariabile, come quo, quo, quo, quo, etc., perocchè si richieggon sempre due frasi, una che precede e una che segue.

Quando la proposizione susseguente può agevolmente disgiungersi, il suo verbo d'ordinario vien posto all'indicativo; ma quando è forte legata alla precedente, e sottomessa all'impero o di una volontà morale o di altra cosa, il verbo va al soggiuntivo.

#### DEL MODO SOGGHINTIVO.

Il soggiuntivo è un modo necessariamente subordinato, e che vuol sempre innanzi una frase primaria e un segno di correlazione, espressi o sottintesi.

Ut (espresso o sottinteso) è il segno più comunale di corre-

202.

Cura ut voleas. Cic.

Prendi cura onde sii forte o valido, cioè procura di star bene. Valeas, habeas illam quæ placet. Ter. Valeas – Vale. Plaut.

Cioè, cura ut valens, etc.

Il verbo subordinato ponsi al soggiuntivo

1.º Nelle frasi obbligative, vale a dire, dove l'azione del verbo subordinato comparisce come obbligata o voluta, sia liberamente, sia per natura delle cose.

203.

Hoc volo, sic jubeo; sit pro ratione voluntas. Juv.

Questo io voglio, sì comando; sia (abbiasi) in luogo di ragione il mio volere.

- I Latini nelle frasi esplicitamente interrogative ed esclamatiche usano l'indicativo.
- 2.º Nelle frasi implicitamente interrogative; come in

Interrogavit an bove esset latior. PHED.

Interrogò (i suoi figli) s'ella fosse più grossa del bue; Gramm. Latina.



il che può voltarsi così: domandò: s'era più grossa del bue?

An bove latior erat?

3.º Nelle frasi implicitamente ammirative o esclamative:

Mirum quantum illi viro hæc nuncianti fides fuerit. Liv. È mirabile (il dire) quanto fosse la fede prestata a quell'uomo che annunciava queste cose.

Equivale a quantum huic viro fides fuit!
4.º Nelle frasi prettamente aggiuntive;

Leo, quum jaceret, asinus calcibus frontem conterit. Phæd.

Allorchè il leone giaceva disteso, ovvero, giacendo il leone disteso, l'asino gli fracassa la testa coi calci.

204.

Flagitas me ut cloquar. PLAUT.

Mi solleciti affinchè io parli.

Sine me expurgem. TER.

Lascia ch' io mi giustifichi.

Ut aul pauca redeam, uxorem deducit domum. TER.

Per dirla in breve, conduce la moglie in casa.

In queste frasi e simili campeggia sempre l'idea di volere, o la esprima il verbo primario, come in rolo, jubeo, flagito, cupio, opto, impero, o non la esprima, qual vedi in deduco, facio.

A vece di questo fraseggiamento spesso incontri l'indefinito conforme a superesse velim, e a scire volo, etc.

Perocchè in frasi di questa maniera ut è tuttora espresso o sottinteso, vuolsi che regga il soggiuntivo. Ma ciò non è, come ne fa prova il vederlo seguito ora dal soggiuntivo, ora dall'indicativo.

Parlando de' correlativi detti congiunzioni apparirà manifesto, che niuna di cotali parole (ut, si, etsi, quamcis, cum) ha virtù sul verbo, poichè dopo esse si adopra e l'indicativo e il soggiuntivo, secondo l'idea che viene rappresentata; e si avviserà a un tempo che simili parole sono i compimenti o gli effetti del verbo che le segue, anzi che le cause loro.

205.

Ne sedeas sed eas, ne pereas per eas. Proverb.

Non sedere, ma vattene, onde per cagion loro non abbi a perire.

In questa forma del dire, che sovente sta per l'imperativo, massime nelle terze persone, la frase primaria non meno che il segno di correlazione son sottintesi, ne sedeas è per colo ut ne sedeas.

#### 206.

Ne forte credas interitura quæ verba loquor. Hon.

Opto ut ne credas, etc. Ne seguito dal soggiuntivo è sempre preceduto da ut, o espresso o sottinteso; dunque non ha virtu di sorta su quel modo. E infatti si adopra avanti a tutti i modi personali: col soggiuntivo, ne forte credas; con l'imperativo, ne crede colori; e con l'indicativo, mendaci ne verum quidem dicenti creditur, cioè ne creditur mendaci dicenti quidem verum.

#### 207.

Id paves, ne ducas tu illam, tu autem, ut ducas. Ter. Tu temi (Panfilo) di sposarla, e tu (Carino) di non isposarla.

Panfilo non vorrebbe sposare Filumena, e Carino vorrebbe sposarla. Suppliamo l'ellissi.

Davo dice a Carino: lu autem paves sic ut ducas tu illam,

Panfilo, tu temi dunque di sposare, perchè temi col desiderio di non isposare, ut ne ducas; e tu Carino temi, di non isposare, perchè temi col desiderio di sposare, ut ducas.

Quindi a togliere ogni imbarazzo quanto a queste fresi difficilissime, uopo è pensare, che ut espresso o sottinteso risponde al nostro affinchè o col desiderio, che, e non venire al modo voluto dalla nostra lingua, che dopo aver pensato alla traduzione immediata.

Vereor ne quid Andria apportet mali. TER.

Temo col desiderio che Andria non ci apporti alcun male; cioè temo che Andria ci apporti, ecc.

Verebamini ne non id facerem.

Temevate ch' io nol facessi.

Cioè, verebamini ut ne non fucerem, voi temevate desiderando ch'io facessi ciò negativamente. La prima negazione si spetta al verbo facerem.

Ne non non reca nuove difficoltà; per risultamento vereor ul ne non, vereor ne non, e vereor ul sono sinonimi.

Hoc timet ne deseras se. TER.

Metuo fratrem ne intus sit. TER.

Metuo ut ne pereat. Cic.

Queste frasi riescono facilissime, ove tu supplisca ut, quando è taciuto, e traducendo, sia egli espresso o no, con modo che indichi desiderio.

I verbi paveo, timeo, vereor, metuo, formide, si in queste frasi che in altre simili, possono tradursi per - temere, paventare, aver paura.

#### 208.

Utinom aut hic surdus, aut hæc muta facta sit. Ter.

Utinam sta in vece di uti e nam, ed ha gli stessi caratteri di ut; chè si adopra del pari e nelle frasi affermative e nelle negative; è sol da notare che utinam vuol sempre taciuta la frase antecedente.

Adducti qui illam civem hinc dicant, viceris. TER.

(Quando) si saran fatte venire persone, (affinchè) le quali dicano, colei essere cittadina di qui, avrai vinto.

Sumne autem nihili qui nequeam ingenio moderari meo? PLAUT. Son io dunque uom da nulla, sì che non possa governarmi a mio talento?

Cioè, adducti homines ut qui dicant etc., e ut qui ne peam, etc. L'indole della nostra lingua richiede si adoperi sovente l'indefinito a vece del fraseggiamento personale dei Latini. Sono dunque un uom da nulla da non potermi governare a mio piacere?

Nelle frasi di tal modo l'ellissi di ut non può aver dubbio; ned è raro il trovare ut qui, ut quœ tanto col soggiuntivo, che con l'indicativo.

Non sum dignus præ te ut figam palum in parietem. Ctc.

Si può anche dire:

Non sum dignus qui figam; che sta per ut qui figam.

210.

Numquid me vis, mater, intro quin eam? PLAUT. Vuoi forse, o madre, ch'io non entri?

Cioè, vis ut qui ego ne eam.

## 211.

Stare putes; adeo procedunt tempora tarde! OVID.

Crederesti che il tempo stesse fermo, tanto lentamente procede!

Vale a dire, tempora procedunt adeo tarde, ut putes ea stare. I tempi procedono si lenti, che pensi stian fermi.

Demptum tenet arbore pomum; Hesperidas donasse putes. Ovid. Tiene il pomo spiccato dall'albero; tu crederesti glielo avesser donato le Esperidi.

Il correlativo ut, e, quasi sempre, la frase primaria van sottintesi in simil caso.

Tenel pomum, etc. itu ut putes.

## 212.

Horatium in quibusdam nolim interpretari. QUINTIL. Aliquid facerem, ut hoc ne facerem. Ter.

Per giugnere a questa idea di nolim fa mestieri ch'io abbia già letto Orazio, e sia stretto di guisa che io non voglia, ut nolim, interpretarlo in taluni passi.

Vi ha sempre quella stessa ellissi di ut, e i primi membri della frase sono taciuti. Nolim interpretari, e nollem factum equivalgono a res ita est ut nolim interpretari, ut nollem factum. Nollem fuctum è una formola di scusa o di riparazione d'ingiurie. Chi si scusa non dice di non aver fatto l'ingiuria; ma vorrebbe che non fosse avvenuta, riconoscendo per tal modo che non fu meritata; nollem fuctum.

## 213.

Illud unum nescio gratulerne tibi an timeam. Cic. An potest esse ulla excusatio? Cic.

Secondo che l'interrogazione è implicita o no i Latini usano per lo più il soggiuntivo, o l'indicativo. Talvolta però, sebbene l'interrogazione sia formale, s'incontra il soggiuntivo.

Quem le appellem? CIC. Trojæ quis nesciat urbem? VIRG.; e veggiamo altresì l'indicativo in frasi conformi al primo esempio:

Eloquere quid venisti. PLAUT.

l segni dell'interrogazione detta implicita son que medesimi dell'interrogazione esplicita, cioè

An, ne, lutrum, quomodo, quo, qua, quis, que, quid, etc.
Num, numquid, cur, quare, quando, unde, uler, ra, rum, etc.

#### 214

Mirum quantum illi viro hæc nuntianti fides fuerit. Liv.

#### 215.

Cum essem in Tusculano puer epistolam abs te allatam dedit. Cic. Cum id mihi placebat, tum uno ore omnes omnia bona dicere.

Ter.

Si meus esses... exemplum omnibus curarem ut esses. Ter. Si id facis postremum me vides. Ter.

Cioè, mirum est quantum etc.

Il verbo delle frasi chiamate aggiuntive ponsi ora all'indicativo, ora al soggiuntivo.

L'uso è si variabile, che non può sottostare a regole fisse. I due correlativi cum e si, che, più d'altro, han frequente dopo sè il soggiuntivo, trovansi pure assai volte con lo indicativo.

# DELL'INDEFINITO O MODO IMPERSONALE.

L'indefinito può adoperarsi

4.º In Nominativo, qualunque sia la persona (prima, seconda o terza), alla quale si riferisca, qualunque sia il numero, singolare o plurale.

#### 216.

Hoc debueram scripto certior esse tuo. Ovid.

Io aveva dovuto (o avrei dovuto) esserne fatto consapevole per un tuo scritto.



Exanguis succiduo dicor procubuisse genu. OVID.

Son detta esser caduta, cioè, si dice ch' io caddi esangue, venutomi meno il ginocchio.

2.º In Accusativo, come

Te esse aiebas Sosiam. PLAUT.

3.º In Dativo, come

Tibi licet esse quieto.

4.º Sostantivamente, come in

Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter. PERS. Il tuo sapere è un nulla, se altri non sa, che tu sai.

Ancorchè l'indefinito si rimanga tuttora invariabile, i modificativi variabili certior, exanguis, etc., che si appartengono evidentemente a tale o tal altro sostantivo, non lasciano verun dubbio quanto alle attenenze di caso significate da questo modo di verbo. Certior ed esse non si riferiscono eglino ugualmente all'ego sottinteso, che nella frase principale rappresenta Issipile? Se dunque certior è in nominativo, esse di necessità è nel medesimo caso.

La maniera dell'indefinito o in attenenza con un dativo, o quando è preso sostantivamente s'incontra ben di rado.

Il fatto mostra che l'indefinito quasi sempre si spetta ad un nominativo o ad un accusativo.

Perciocchè l'indefinito è impersonale, e non ha in ciascun tempo che una sola forma, parrebbe si dovesse usare avanti a tutti i casi. Per ciò fu creduto

tempus est abire ab his locis. PLAUT.
eral lum dignus amari. VIRG.

che in

hoc reddere, non perdere herus me misit.
PLAUT.

abire fosse pel genit. abeundi.
amari fosse per amatu; dignus amatu sarebbe conforme a indigna relatu vociferans ibat.
VIRG.
reddere e perdere fossero per redditum, perditum.

Ma innanzi tutto gl'indefiniti di tal fatta possono spiegarsi per via dell'accusativo della domanda quid: tempus est nobis abire, herus me misit volens me reddere hoc, e l'amari di dignus erat amari può riferirsi al nominativo, come l'esse di debueram certier esse.

Ma simili indefiniti, di qualunque modo vengano dichiarati, non hansi ad imitare.

#### INDEPINITO APPARTENENTE A UN NOMINATIVO

## 247.

Vestæ simulacra feruntur virgineas oculis imposuisse manus.

OVID.

L'idea d'imposuisse è si ben compresa in simulacra quanto quella di feruntur. Imposuisse dunque è un modificativo attenente ad un nominativo.

D'uso frequentissimo è l'indefinito con un verbo e un nominativo; ma i Latini adoprano altresi l'accusativo:

Tarquinium dixisse fertur.

## 248.

Nec galea tegimur, nec acuto cingimur ense, His habilis telis quilibet esse potest. OVID.

Nè siamo d'elmo coperti, nè cinti di acuta spada, chiunque può essere atto a (portar) queste armi.

Cupio fieri matrona potentis. OVID.

Desidero divenir matrona di un potente.

Vivere debuerant et vir meus et tua conjux. OVID.

E mio marito e tua moglie avean dovuto vivere.

Gli addiettivi habilis, ferus, affabilis, etc. e il sostantivo matrona mostrano che gl'indefiniti esse, fieri, etc., non meno di essi addiettivi, si riferiscono al nominativo del verbo personale.

Spesso spesso l'indefinito s'incontra dopo i verbi seguenti:

Si dee dunque giudicare per analogia, che l'indefinito vivere dell'ultimo esempio sia in nominativo, benchè non appaia verun segno certo di loro attenenza.

## 249.

Pater esse disce ab illis qui vere sciunt. TER.

Impara ad esser padre da coloro che sanno veramente esserlo.

Invicti Jovis uxor esse nescis. Hor.

Non sai che sei moglie dell'invitto Giove.

Ecco altri indefiniti, che, al pari degli addiettivi o sostantivi apposti compresi in queste frasi, sono visibilmente in nominativo.

In simile occorrenza i Latini si valgono soventi volte di un altro fraseggiamento:

> Liber merui ut fierem. PLAUT. Credunt se vidisse Jovem. VIRG.

#### INDEFINITO ATTENENTE A UN ACCUSATIVO.

#### 220.

Virtus est vitium fugere et sapientia prima stultitia caruisse. Hor. Divitiæ grandes homini sunt vivere parce. Lucan. Contentum rebus suis esse magnæ sunt divitiæ. Cic. Utile est te jam rem transigere. Cic.

Tutti questi indefiniti hanno egualmente attenenza d'identità taluni con un accusativo sottinteso, altri con un sostantivo espresso; virlus est le elc., e hominem fugere vilium è conforme a flagitium est le foris sapere.

# §. 4. - DEI TEMPI.

Date le quattro serie seguenti di tempi propriamente detti e di frasi riguardate come tempi,

| PRIMA SERIE.      | SECONDA SERIE.       |       | TERZA SERIE.             |      | QUARTA SERIE.    |       |
|-------------------|----------------------|-------|--------------------------|------|------------------|-------|
| 1. lo veggo       | 1. lo ho \           |       | 1. Io debbo o sono per \ |      | 1. lo ho         | `     |
| 2. lo vedeva      | 2. lo aveva          |       | 2. Io doveva o era per   |      | 2. lo aveva      |       |
| 3. lo vedrò       | 3. lo avrò           |       | 3. Io dovrò              |      | 3. lo avrò       |       |
| 4. Vedi           |                      | _     | 4.                       | ¥    | 4. »             | ovu   |
| ö. Ch' io vegga   | 5. Che io abbia ec.  | eduto | 5. Che io debba ecc >    | vede | 5. Che io abbia  | , §   |
| 6. Che io vedessi | 6. Che io avessi ec. | ٤     | 6. Che io dovessi ecc    | 6    | 6. Che io avessi | e der |
| o vedrei          | 1                    |       |                          |      |                  | 6     |
| 7. Vedere         | 7. Avere             |       | 7. Dovere                |      | 7. Aver          | 1     |
| 8. Vedendo        | 8. Avendo            |       | 8. Dovendo o essendo per |      | 8. Avendo        | !     |

si può vedere che la prima serie dei tempi latini corrispondenti esprime ciascuno de' suoi otto tempi con una sola parola. 1.ª Video, io veggo. 2.ª Videbam, io vedeva, ecc.:

Che le nostre perifrasi della seconda serie sono rese in latino con una sola parola; io ho veduto per vidi, io aveva veduto per videram. etc.

Digitized by Google

In italiano il verbo principale ha ciascuno degli otto tempi espressi con una sola parola. Vedi la prima serie.

Ora prendansi gli otto tempi semplici del verbo avere, vi si aggiunga l'addiettivo passivo del verbo principale, e si avrà la seconda serie.

Se poi agli otto tempi semplici del verbo dovere, o essere si unisca l'indefinito del verbo principale, n' uscirà la terza serie, io debbo vedere, io sono per vedere, ecc.

E presi finalmente gli stessi otto tempi di avere, e aggiunto l'addiettivo passivo dovuto e l'indefinito del verbo principale, formeremo la quarta serie, ha dovuto vedere, ecc.

Il passivo ha di necessità egli pure le sue quattro serie precisamente corrispondenti, e così, per esempio:

| ALL'ATTIVO.                       | AL PASSIVO.                                             | :          |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--|
| lo veggo serie 1.ª                | lo sono veduto serie 1.a                                | 1          |  |
| lo ho veduto » 2.4 1.0 tempo.     | lo sono stato veduto» 2.4<br>lo debbo esser veduto» 3.4 | 1.º tempo. |  |
| Io debbo vedere » 3.4 (1.5 tempo. | lo debbo esser veduto » 3.•                             | 1. vempo.  |  |
| lo ho dovuto vedere » 4.2         | lo ho dovuto esser veduto » 4.a                         | ;          |  |

Ecco dunque otto serie, quattro dell'attivo e quattro del passivo, o sessantaquattro tempi, trentadue di ciascuna voce.

Questi quanto al senso sono in tutte le lingue; ma la maniera di esprimerli si diversifica, ed è più o meno simile.

Il numero de'tempi semplici della lingua che si studia costituisce sempre la base della distribuzione.

Digitized by Google

|            | PROSPETTO DI TUTTI I TEMPI LATINI, ATTIV |                                  |                             |                                                 |  |  |  |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| TEMPI.     | PRIMA<br>DE'PRE                          | SERIE.<br>LSENTI.                | SECONDA SERIE.  DE'PASSATI. |                                                 |  |  |  |
|            | ATTIVO.                                  | PASSIVO.                         | ATTIVO.                     | PASSIVO.                                        |  |  |  |
| 1.         | Video                                    | Videor                           | Vidi                        | Visus sum o fui Sono stato veduto o fui veduto. |  |  |  |
| 2.         | Videbam<br>lo vedeva.                    | Videbar                          | Videram lo aveva veduto.    | Visus eram o fueram                             |  |  |  |
| 3.         | Videbo                                   | Videbor                          | Videro lo avrò veduto.      | Visus ero o fuero lo sarò stato veduto.         |  |  |  |
| <b>4</b> . | Vide o videto<br>Vedi.                   | Videre o videtor.<br>Sii vedulo. | manca.                      | manca.                                          |  |  |  |
| 5.         | Videam                                   | Videar                           | Viderim                     | Visus sim o fuerim.  Ch'io sia stato veduto.    |  |  |  |
| 6.         | Viderem lo vedrei o ch'io vedessi.       | Viderer                          | Vidissem                    | Visus essem o fuissem<br>Sarei stato veduto.    |  |  |  |
| 7.         | Videre                                   | Videri                           | Vidisse                     | Visus esse o fuisse<br>Essere stato veduto      |  |  |  |
| 8.         | Videns                                   | Visus, a, um<br>Veduto.          | manca.<br>Avendo veduto.    | Visus, a, um Essendo stato veduto               |  |  |  |

#### E PASSIVI, E MODELLO DI TRADUZIONE. QUARTA SERIE. TERZA SERIE. DE' FUTURI. DE' FUTURI PASSATI. PASSIVO. ATTIVO. ATTIVO. PASSIVO. Visurus sum... Videndus sum... Visurus fui..... Videndus fui. Debbo vedere o so-Debbo esser veduto, Ho dovuto vedere, sono stato sul punto di ve-Ho dovuto esser veduto. o sono per esser veduto ecc. no per vedere ecc. o sono stato sul punto dere, ecc. di ceser veduto ecc. Visurus eram... Videndus eram. Visurus fueram . . . Videndus fueram. lo doveva vedere. Aveva dovuto vedere. lo doveva esser ve-Aveva dovuto esser veduto. duto. Visurus ero.. Videndus ero . . Visurus fuero.... Videndus fuero. Dovrò vedere. Dovrò esser veduto. Avrò dovuto vedere. Avrò dovuto esser veduto. manca. manca. manca. manca. manca manca. manca manca Visurus sim ... Videndus sim. Videndus fuerim. Visurus fuerim.... Ch io debba vedere. Ch' io debba esser Ch'io abbia dovuto ve-Ch'io abbia dovuto esveduto. dere. ser veduto. Videndum essem Visurus essem.. Visurus fuissem . . . Videndus fuissem. Dovrei vedere. Dovrei esser veduto. Avrei dovuto vedere. Avrei dovuto esser veduto. Visurus esse.... Videndus esse.. Visurus fuisse .... Videndus fuisse. Dover vedere. Dover esser veduto. Aver dovuto vedere. Aver dovuto esser veduto. Visurus, a, um. Videndus, a, um. manca. manca.

Dovendo vedere.

Dovendo esser ve-

duto.

Avendo dovuto esser

veduto.

Avendo dovuto vedere.

## \$. 5. - DELLA PERMUTAZIONE.

224

Odi profanum vulgus et arceo. Hor. Odio il profano volgo e lo allontano.

Odi anticamente aveva odio, odiebam, odiam etc., ma tali voci, divenute inusitate, adopransi in loro vece odi, oderam, odero, oderim, odissem, odisse.

Memini me Corycium vidisse senem. VIRG.
Ricordo (mi sovviene) di aver veduto il vecchio Coricio.
Qui bene cæpit habet dimidium facti; sapere aude. Hor.
Chi bene comincia, o ben comincio, ha la meta dell'opera; osa di sapere.

Memini viene dall'antico meno, io ho in mente. Della prima serie non ci resta che memento e mementote. Noi traduciamo memini, memineram, etc. per l'italiano della nostra prima serie, mi ricordo e mi ricordava ecc.

La prima serie di copio, ie comincio è divenuta pure inusitata, e la seconda copi, coperam, copero, coperim, copissem, copisse serve per le due serie, e può tradursi ora per l'italiano della prima, ed ora per quello della seconda.

#### 999

Novi rem omnem, vesperascit et non noverunt viam. Ter. Conosco tutto il fatto (so tutto), si fa notte e non conoscono (non sanno) la strada.

La prima serie, 1. nosco, 2. noscebam, 3. noscam, 4. nosce, 5. noscam, 6. noscrem, 7. noscene, noscene esiste interamente, ma usata meno della seconda, fuorche nel tempo 4 e nell'8, i quali nella seconda serie attiva mancano in tutti i verbi.

993.

Cælo tonantem credidimus Jovem regnare. Hor. Noi crediamo che il tonante Giove regni nel cielo.

Ci è impossibile di tradurre immediatamente questa frase ed altre simili.

Abbiam creduto che Giove regna, farebbe pensare che più nol crediamo; per contrario adoperando cotal passato, ad imitazione dei Greci, a vece del presente credimus, Orazio ritrae il proprio concetto con maggior forza; è come se dicesse: noi abbiam creduto, crediamo e dobbiam credere che Giove regna.

Avviene permutazione di tempi sol quando le due lingue son poste in confronto, e l'una traduce l'altra. Infatti qualsivoglia tempo non può adoperarsi che per ritrarre una tale o una tal altra idea; l'uso di ciascun di essi ha quindi la propria ragione, nè in una sola e medesima lingua un tempo mai non viene usato per un altro.

I tempi del soggiuntivo e dell'indicativo ben sovente nella traduzione loro offrono alquante difficoltà, le quali devono essere obbietto della sintassi.

Cedo igitur quid agas. TER. (Cedo per cedito).

#### NELL' ATTIVO.

Ecco l'attivo del soggiuntivo (1). Il passivo segue per lo più la stessa analogia.

#### NEL PASSIVO.

| <ol> <li>Cedo quid agatur</li> <li>Cedo quid actum sit, o fuerit.</li> <li>Cedo quid agendum sit</li> <li>Cedo quid agendum fuerit</li> </ol> | sı fara.<br>Dimmi che si è dovuto fare, o |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | che si sarà fatto.                        |

## RELL' ATTIVO.

## (1) Il latino

Cedo quid acturus sis,

può tradursi, Di'che devi fare, o che sei per fare, o che dovrai fare, o che farai.

Di'che hai dovuto fare, o che avrai dovuto fare o che avrai fatto.

puid acturus esses,

quid acturus fuisses,

quid acturus fuisses,

può tradursi, Di'che devi fare, o che avrai dovuto fare, o che faresti.

Di'che avevi dovuto fare, o che avresti dovuto fare, o che avresti fatto.

Ciò fa manifesto come ne' tempi de' verbi la nostra lingua superi la latina.

| 1. Cedo quid ageretur                   | faceva.                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2. Cedo quid actum esset o fuis-        |                                                                         |
| 2. Cedo quid actum esset o fuis-<br>set |                                                                         |
| 4. Cedo quid agendum fuisset.           | Di' ciò che avrebbe dovuto es-<br>ser fatto, o che si sarebbe<br>fatto. |

I Latini adoprano, come si è veduto, il soggiuntivo nelle frasi implicitamente interrogative o esclamative. Il quadro di agguaglio che abbiam posto innanzi facilita e la traduzione e la composizione. Imperocchè se uopo sia tradurre dal latino in italiano ben si avvisa che il tempo primo del soggiuntivo vuol tradursi pel tempo primo dell'indicativo, e le serie si rispondono mirabilmente nelle due lingue.

Ove poi occorra di comporre in latino, si risa il latino stesso prima tradotto, e avendo: dimmi ciò che hai fatto, si cerca il tempo e la serie che corrispondono in latino a quel tempo italiano, i quali ci danno cedo qui egeris (1).

221.

Quid sit futurum cras fuge quarere. Hon.

Sfuggi di cercare ciò che deve accadere domani.

Si noti che senza permutazione possiam tradurre anche così: fuggi di cercare che cosa sia per accadere domani, o che debba accadere domani, o che abbia ad accadere domani.

Per esprimere un idea di futuro i Latini al soggiuntivo non hanno che



<sup>(1)</sup> Questo cedo suole tradursi per l'imperativo; cedo quid egeris, dimmi che hai fatto; cedo aquam manibus, versami acque alle mani. Esso è un'alterazione di cedito, e lo incontrare negli autori cette per cedite lo addimostra assai. Cette manus restrus muaque accipite. Enn. Cette in cospectus. Accius. Quis restrum uter sit, cette. Pacuv. Dite chi di voi due sia. Dunque vi hanno due cedo, l'uno in prima persona del presente indicativo di cedo, cedere, e l'altro seconda persona dell'imperativo del medesimo verbo.

Esempii in appoggio dei due numeri precedenti.

#### DELL' ATTIVO.

Nescis cui maledicas viro. TER.

Possum scire quid veneris. PLAUT.

Quæro cur civis bona venierint.

Quid dicturus sis nescis. PLAUT. Quid dicturus fueris nescio.

### DELL' ATTIVO.

Quæsivit a medicis quemadmodum se haberet. G1C.

Quesivit an apud Leccam fuisset. Cic.

Dicebat quæ fierent, quæ futura essent. Cic.

Non fuerat mihi dubium quin te Brundisii visurus essem. C1C. Dicebat quæ futura fuissent.

#### DEL PASSIVO.

Vereor ne ita hunc videar voluisse servare. Cic. Inepta nescis quid sit actum. Ter.

Quid nobis sit agendum nescio. Quid fuerit agendum nescio.

#### DEL PASSIVO.

Quid ageretur nescio.

Quid actum esset nescio.

Quid faciendum esset moneret.

Io non aveva dubitato che non sarei per vederti in Brindisi. Quid faciendum fuisset nescio.

#### 225.

Dic an futurum sit ut ningat.

Di' se nevicherà, o (parola per parola), se è dovendo accadere che nevichi.

Ningere non avendo futuro in rus, perchè manca di supino, uopo è che i Latini suppliscano con una perifrasi in questa guisa:

Dic an futurum sit ut ningat,

- . an futurum fuerit ut ninæerit,
- » an futurm esset ut ningeret,
- » an futurum fuisset ut ninxisset.

Con panilei, tadei, possum, studeo e altri verbi senza supino, e perciò senza addiettivo in urus, sono costretti di usare la perifrasi die an futurum sit ut, etc.

# Te credo credere » omnes gaudere hoc. TER.

| Te credo credere elc.,<br>Non credo le credere elc.,<br>Non credebam credere, | lo credo che tu credi,<br>Non credo che tu credi,<br>lo non credeva che tu cre-<br>dessi,                                                                               | cioè, te credere.                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Te credo credidisse,                                                          | lo credo che tu hai credu-<br>to, o che credi o che a-<br>vevi creduto,                                                                                                 | cioè, te aver credute.                              |
| Te credo crediturum esse,                                                     | lo credo che tu devi cre-<br>dere, o che dovrai cre-<br>dere, o che sarai per<br>credere, o che crederai,                                                               | cioè, te dover credere, o<br>esser dovendo credere. |
| Te credo crediturum fore,<br>Te credo crediturum (1),                         | Si traducono come creditu-<br>rum esse,                                                                                                                                 |                                                     |
| Te credo crediturum fuisse,<br>-                                              | lo credo che tu hai dovuto<br>credere, o che dovevi<br>credere, e che avevi do-<br>vuto credere, o che a-<br>vrai dovuto credere, o<br>che avresti dovuto cre-<br>dere, | cioè, te aver dovuto cre-<br>dere.                  |

I tempi dell'indefinito passivo non prestano veruna difficoltà sapendo come dall'attivo si formi il passivo, oltre a che nel quadro generale abbiam posto di rincontro tutti i tempi delle due voci.

Così per esempio,

| se si ha nell'attivo, |            |          | si ha nell'attivo,             | si avrà nel passivo. |                                                                             |  |
|-----------------------|------------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.<br>2.              | Credo<br>— | te<br>te | credere,<br>credidisse,        | Credo<br>—           | te credi.<br>te creditum esse, o credi-<br>tum fuisse, o sol credi-<br>tum. |  |
| 3.                    |            |          | crediturum esse, o crediturum, | _                    | credendum esse, credendum fore, o credendum.                                |  |
| 4.                    |            |          | crediturum fuisse,             |                      | dum fore, o credendum. credendum fuisse.                                    |  |

L'addiettivo attivo crediturum, gli addiettivi passivi creditum e credendum si accordano col sostantivo espresso o sottinteso, al quale si riferiscono; e per ciò dee dirsi: credo vos esse credituros, mulieres esse credituras, etc.

<sup>(1)</sup> Sovente i Latini esprimono non più che l'addiettivo in urus, e, sottintendendo esse, dicono a volontà credo te crediturum esse, o te crediturum: ma si fatta ellissi non può aver luogo ne'suturi passati; perocchè usando – credo te crediturum, per credo te crediturum fuisse, non verrebbero intesi. Avviene il medesimo quanto al passivo: sta bene ugualmente – credo credendum esse, o credo credendum; ma di necessità è il dire – credo credendum sisse.

Citazioni in appoggio di questo numero.

DELL' ATTIVO.

De psaltria me somnias agere. Ter.

Scias tribunum plebis cum populo egisse, cum constaret servatum esse de cælo. C1C. Negat seseverbum esse facturum.

Negat sese ver bum esse facturum. Cic.

Credo et id facturas. TER.

Tuam ineptiam facturum credo, uthabeas quicum cantites. Ter. Si contendisset, scio impetraturum non fuisse. Cic. DEL PASSIVO.

Negant nefas esse agi cum populo, cum se cælo servatum sit. Cic. (1)

Intelligit senem actum esse pessime. Cic.

Moram non puto esse faciendam. C1C.

Bibulus de cælo servasset, necne, quærendum non fuisse.

227.

Omnia se facturum promitt. SALLUST.

Promette di far tutto, cioè sè dover far tutto, o che farà tutto.

Pollicita est ea se concessuram ex ædibus. TER.

Ella ha promesso di uscir della casa.

Summasque minatur dejecturum arces Italum.

Minaccia di atterrare le più alte rocche degl'Itali.

Dopo i verbi promitto, polliceor, spero, minor, etc. i Latini, allorche vogliono significare un'idea di futuro, dicono, ad esempio: omnia se facturum promittit, e noi
amiam meglio dire: promette di fur tutto, a vece di promette di dover fur tutto, ossia
che farà tutto.

228.

Spero fore ut contingat id nobis. C1C. Spero che ciò ne accadrà, cioè, ci riuscirà.

 Comunalmente i Latini dicono in questo caso - credo tuam ineptiam facturam, o esse facturam, facendo concordare l'addiettivo col sostantivo. Trovànsi auche parecchi esempli, in cui la forma in urum resta invariabile, come in tuam ineptiam facturum credo.

Hanc sibi rem præsidio sperant futurum. Cic.
Credo ego inimicos hoc dicturum. Cal. Grado.
Illi policiti sese facturum omnia. Caro.
Dizerunt omnia ex sententia processurum. Valer. Ant.
(Casina) te occisurum ait. Plaut. Casina dice, ch'ella ti ucciderà.
Simili esempi non sono da imitare.

Gramm. Latina.

37



Quando manca l'addiettivo in urus, il che avviene nei verbi contingil, studeo, etc. i quali non hanno supino, i Latini sono condotti a far uso di una perifrasi, in questa forma:

Spero { fore ut futurum ut futurum esse ut } contingat id nobis. Spero | futurum fuisse ut | contingeret.

Il tempo del soggiuntivo debb' essere ora ul contingat, ora ul contingerel, giusta il senso della frase.

È da osservare che i Latini sovente usano posse.

Me ne efferre pedem te posse relicto sperasti? VIRG.

Hei tu sperato ch' io potessi (o che potrei) andarmene senza di te?

## 229.

Audierat non datum iri filio uxorem suo. TER.

Egli aveva udito che non sarebbe data in moglie a suo figlio.

Brutum visum iri a me puto. Cic.

l'oteva dirsi: audierat non dandam esse filio uxorem, e, puto Brutum a me esse videntum. Nelle frasi date e simili, datum, visum, etc. sono sostantivi in accusativo, come in lusum it Maccuas, e non già addiettivi; e per ciò restano invariabili, e dee dirsi a un modo: audierunt uxorem datum iri, servos datum iri, etc. Daturum esse, perditurum esse incontri talvolte suppliti dal medesimo fraseggiamento, ma con ire invece di iri.

# §. 6. -- DELLE VOCI.

230.

Dixit: fiat lux et facta est lux. SEPTUA.

Disse: sia fatta la luce e la luce fu fatta.

Vapulabis, ni hinc abis. PLAUT.

Se non te ne vai, sarai battuto.

Non illæc (Arabia) ubi absinthium fit atque cunila? PLAUT.

Non è quell'Arabia dove fa (o nasce o cresce) l'assenzio e la santoreggia?

Fis anus, et tamen vis formosa videri. Hon.

Diventi vecchia, e nondimeno vuoi parer bella.

Vapulat peculium. PLAUT.

Il mio peculio perisce, o va in dileguo.

Verberibus cædi jusscrit, compedes imponi? vapulem, ne credat sibi me supplicem fore. PLAUT.

Comanderà ch' io sia frustato, che mi si pongano i ceppi? Ch'io soffra pur miserabilmente, ne si creda (non speri) ch' io lo supplichi.

Perocchè spesso fio e vapulo possono tradursi, il primo per io son futto, l'altro per fo son battuto, si tiene ch'essi due verbi siano passivi, nè si avvisa che quello è senso di risultamento, non l'immediato.

Ma chi non scerne come la forma stessa si faccia contro apertamente a tale opinione? Oltre che l'etimologia di cotali verbi e l'uso mostrano ad evidenza che sono di voce attiva.

Fio viene dal greco phuo, io nasco, io divengo, donde il latino fuo poi fio.

Vapulo deriva dal greco apuluo, io soffro, perisco. L'aspirazione dei greci in latino suoi mutarsi in e, come in vesper da esperos, o in s, come super da uper. Per gli esempi dati poi manifesto pare che vapulo non significa immediatamente, io son battulo, ma io soffro, io perisco, e che, sì pel senso, che per l'etimologia, è verbo attivo schietto schietto.

231.

Habeatur sane orator, sed de minoribus. CIC.

Abbiasi sì bene qual oratore, ma tra i minori.

Tu vero benemeritus mihi videris de tuis civibus. CIC.

Veramente tu mi sembri dover ben meritare de' tuoi concitta-

La traduzione di haheor per io passo per, e di videor per io sembro, non è immediata, perocche questi due verbi non sono attivi, come fio e vapulo non son passivi. Habentur orafor, cioè, sia stimato o giudicato oratore: tu vero bene meritus videris, ma tu sei veduto o giudicato come dovendo meritare, ecc.

232.

Vincet cuicumque favebis. OVID.

Vincerà chiunque tu favoreggierai, o sarà da te favorito.

Non ætate confectis, non mulieribus, non infantibus pepercerunt. Cic.

Non risparmiarono nè vecchi, nè donne, nè infanti.

Faveo, studeo, parco in latino son verbi intransitivi, e transitivi sono in italiano favorire, studiare, risparmiare.

Ora i verbi intransitivi latini non han passivo, che alla terza persona del singolare neutro, ai Latini è dunque necessità il dire: non mulieribus pepercerunt, o non mulieribus parcitum est.

233.

Experiar et tentabo omnia. Cic.

Tutto verrà da me sperimentato e considerato.

Questa traduzione presenta un quadro rovesciato. L'immediata sarebbe: sperimentero e tenterò tutto. Nella prima i verbi italiani sono al passivo, i latini all'attivo, giacchè i verbi detti deponenti experior, seguor, miror, etc., benchè passivi per
la forma, sono attivi, almeno pel senso che vien loro dall'uso.

Fa mestieri conoscere cotal mutamento di voce, massime nella composizione, polchè tutto sarà sperimentato e tentato da me non può rendersi immediamente in latino, a cagione che experior, deponente, non ha passivo.

Quando l'attivo si cangia in passivo ci convien seguire l'andamento contrario.

Trajecto missa lacerto protinus hasta fugit. VIRG.

L'asta vibrata avendogli trapassato il braccio, più oltre discorse.

Ipsa Jovis rapidum jaculata de nubibus ignem,

Disjectique rales, evertitque æquora ventis. VIRG.

Ella stessa avendo lanciato dalle nubi, il rapido fuoco (fulmine) di Giove, disperse le navi e sconvolse i mari coi venti.

Arendo trapassato il braccio, ecc. non può esser tradotto immediatamente. I Latini dicono col passivo: trajecto lacerto, si come noi trapassato il braccio a vece di avendo trapassato il braccio.

I soli verbi deponenti, come jaculatus, miratus, secutus, significano immediatamente questa idea.

235.

Laudarier te audit libenter. TER.

Volentieri ode laudarti, o (parola per parola), te essere lodato.

Le sole regole non bastano a comporre in latino, perchè ben sovente uopo è tradurre le idee anzi che le parole.

236.

Hunc furtim mandarat alendum Treicio regi. VIRG. Lo aveva celatamente dato a nutrire al re di Tracia.

Rare volte traduciamo immediatamente l'addiettivo passivo latino in dus. Non potremmo dire: egli lo avera dato o confidato dovendo esser nudrito. Per ciò fa mestieri conoscere per fatti l'indole della due lingue, e a norma di essi tradurre e comporre.

237.

Conteritur ferrum, silices tenuantur ab usu. OVID. Il ferro si consuma, le selci si assottiglian per l'uso.

Qui ciascuna delle due lingue ha la propria frase, che per lo più non è suscettiva di traduzione immediata, il ferro è consumato non dice il medesimo che il ferro si consuma.

238.

Ego quoque a meis me amari postulo. TER. Pur io domando (voglio, desidero) che i miei mi amino.

L'anfibologia è da sfuggire tanto nel tradurre che nel comporre. Se Terenzio avesse usato il modo attivo, la frase potea interpretrarsi in doppio senso. Ego quoque meos me amare postulo, io voglio amare i miei, e voglio che i miei mi amino. L'anfibologia non frutta bene che ai venditori d'oracoli, difatti in quello: Aio te acies romanas vincere posse. Aurel. Vict., o i Romani perdessero o vincessero il profeta aveva sempre ragione, e intanto, gongolando dell'altrui scempiaggine, impinguava.

# SEZIONE SECONDA.

#### DELLE PAROLE INVARIABILI.

Queste parole comprendono le interjezioni, gli avverbii, le preposizioni e le congiunzioni.

## CAPO I.

# DEGL' INVARIABILI DETTI INTERIEZIONI.

Un'interjezione è di per sè una frase intera, la quale non si lega con parola veruna del linguaggio analittico, nè come effetto o compimento, nè come causa.

Se talvolta ne incontri di quelle seguite da caso di nome, ciò non avviene che accidentalmente, e ti è d'uopo cercare la cagione di questo o in altra parola della frase, o nella ellissi.

La passione ristrigne in un segno unico un intero concetto, e da alla frase analittica, ond'è intromessa, tal movimento rapido, il quale forza in certa guisa ad omettere tutto che la mente può supplire mediante il legame delle idee.

#### 239.

Heu pietas! heu prisca sides! invictaque bello dextera! VIRG. Oimè! la pietà, oimè l'antica sede! (sono sparite). Heu me miserum! CIC.

Ah! misero me! (cioè, ah! io mi sento infelice!).

Il verbo, che significa l'azione, cui dee fare la pietà è sottinteso in heu pietus: e così la causa, che mi pose in istato passivo, e volle l'accusativo me, in heu me miserum, non ha segno esterno, perocchè si avvisa di leggieri per l'effetto prodotto. Noi traduciamo le interjezioni o per una voce della stessa natura, o con una frase del linguaggio analittico.

#### 240.

Hei mihi! qualis erat! quantum mutatus ab illo Hectore, qui redit exuvias indutus Achillis. VIRG.

Ahimè! qual era! e quanto mutato da quell'Ettore, che tornò vestito delle spoglie di Achille!

Vœ tibi! causidice, si sciero. MART.

Guai a te-! o causidico, se il saprò.

Væ te! tibi supplicium de nobis detur. PLAUT.

Guai a te! forza è che da noi ti si dia supplicio.

Væ! meum bile tumet jecur. Hon.

Guai! il mio fegato gonfia per bile.

Sovente hei e væ hanno dopo sè un dativo, che potrebbe parere l'effetto di un verbo sottinteso; per esempio, hei mihi hoc dolet. Ma perocchè hei e cæ veggonsi pur seguiti da qualunque altro caso e da ogni maniera di parole, l'accoppiamento del dativo con l'una o con l'altra di esse parole non è dunque necessario, nè dee riguardarsi come loro effetto.

#### 241.

Næ perperam nostras monitiones exaudit. SEN.
Certo egli ode a male (cioè ha per male) i nostri avvertimenti.
Hercule! facile patior. Cic.
Medius fidius? invitus dicam. Cic.

No equivale ad una frase intera. Risveglia senza dubbio l'idea, cui leghiamo a certamente; ma questo si appartiene ed altro ordine di segni.

Ercole veniva invocato dagli uomini si come vindioe della verità. Talvolta l'invocazione era semplice, ed eaprimevasi in vocativo: Hercule; talvolta erale aggiunto l'eccitamento all'azione, donde me Hercule. o Ercole, puniscimi se mentisco: finalmento Ercole sominavasi anche in terza persona con invito o no all'azione, donde me Hercules, che Ercole mi castighi, ecc., e il semplice nominativo Hercules, cioè Hercules testis est.

Medius fidius ha conformità con mehercules. Componsi di me, dius e fidius. Plauto disse: per deum fidium jurato. I Greci hanno dios pistios che significa deus fidius, o vindice della giurata fede. Un cotal dio o semidio era pur Ercole. Siffatte interjezioni vauno tradotte per certamente, per certo ecc. od altra maniera del linguaggio analittico.

#### 212.

Haec quidem ædepol larvarum plena sunt. PLAUT.

Queste cose in vero (pel tempio di Polluce) sono piene di larve.

Certe quidem tu Pol hilarior. TER.

Veramente sì (per Polluce), tu stai più allegro.

Ora trovasi ædepol, æcustor, ora edepol, ecastor. Le donne giuravano per lo più per Polluce o Castore, o pel tempio di Polluce, o per quello di Castore; gli uomini per Ercole o pel suo aggiunto, dius fidius. Di presente simili parole son riguardate come specie di avverbii, che traduconsi per certamente, ecc. Spesso gli autori accoppiano più segni di affermazione; nel secondo esempio ve n'hanno tre, certe, quidem e Pol.

243.

Proh! curia inversique mores! Hor. Oh curia e stravolti costumi!

Hui! babæ! basilice te intulisti et facete. Plaut.

Oh! capperi! ti se' presentato alla reale (alla grande) e con garbo.

Babæ, pape, tatæ sono segni della maraviglia, e per lo più di approvazione.

### CAPO II.

## DEGL'INVARIABILI DETTI PREPOSIZIONI.

Ogni parola invariabile, detta preposizione, è l'effetto o compimento di un modificativo qualsiasi, addiettivo o verbo.

La preposizione non può essere al più che la terza parola della frase, siccome effetto di un modificativo, il quale aver dee per antecedente un sostantivo.

Laonde, allorchè in una frase veggiamo una préposizione, ne conviene cercarle una causa o un antecedente, e cotal antecedente sarà sempre o un addiettivo o un verbo, presi variabilmente o invariabilmente.

#### 244.

Candidus et tales a vertice pulcher ad imes

Fiet eritque times, nummorum millibus octo. Hon.

Costui, candido e bello dal vertice fino agl'infimi taloni, cioè, dalla testa fino ai piedi (da capo a piedi), diverrà e sarà tuo per otto mila sesterzi.

Nec velim, quasi decurso spatio, a calce ad carceres revocari.

Cic.

E non vorrei, quasi discorso lo spazio, esser richiamato dalla calce alle carceri o barriere, cioè dalla fine della mia vita verso il suo principio.

A e ad qui sono effetti, che richiedono, come causa del lor trovarsi nella frase, un addiettivo o un verbo o un modificativo qualunque, che necessarismente il precede nell'ordine delle idee. – Eccone la dimostrazione.

Hic. . . pulcher | a vertice, ad talos imos. | Nec velim revocari | a calce | ad carcerem

In Cicerone abbiamo homines a Platone, per significare i Platonici; ma l'addiettivo dicti od altro simile è taciuto; nomini così detti (partendo da Platone).

## CAPO III.

## DEGL' INVARIABILI DETTI AVVERBII.

Ogni invariabile, detto avverbio, è necessario effetto o compimento di un modificativo qualunque, addiettivo o verbo, variabile o invariabile.

245.

Supienter idem contrahes vento nimium secundo turgida vela. Hor. (Sempre) lo stesso ammainerai saviamente le vele gonfiate dal vento troppo favorevole.

Ecco, secondo l'ordine delle idee, la costruzione degl'invariabili dell'esempio recato sopra.

Idem contrahes | sapienter, vento secundo nimium, turgida vela.

Id graviter ferebam. Cic.

Io ciò tollerava di mala voglia.

Id valde graviter tulerunt. Cic.

Ciò molto di mala voglia sopportarono.

Ferebam \ id, \ graviter. \ \ Tulerunt - graviter valde.

Sapienter, saviamente e nimium, troppo sono ad evidenza effetti, che nella frase debbono l'esser loro, l'uno a contrahes, l'altro a secundo.

Il primo graviter è un effetto di ferebam, il secondo di tulerunt. Valde è nella frase a cagione di graviter, di cui viene a crescer la forza.

216

Mulier recte olet, ubi nihil olet. PLAUT.

La donna bene olezza, se di nulla olezza.

Rectius vives, Licini, neque altum semper urgendo. Hon.

Meglio vivrai, Licinio, nè sempre spignendoti in alto mare.

Rectissime animadvertis. GIC.

Pulchre mehercule dictum. TER.

Pulcherrime hostia litatur. C1C.

Fortiter occupa portum. Hon.

Sapienter res parta est. PLAUT.

Degl'invariabili formati, come questi, da un addiettivo ve n'ha più di tremila per ciascuno dei tre gradi.

#### 247.

Membratim cæsimque dicemus. QUINTIL. Direino per membri (di frasi) ed a riprese.

Le parole di cotal modo sono ben molte, ed hanno per base un addiettivo passivo o un supino, come

Membratim, da membratus.
Ordinalim, da ordinalius.
Privatim, da privatus.
Prurtim, da furatus.
Sensim, da cessum.
Sensim, da sensus, etc.

Havvene anche talune che pajono derivate da un sostantivo, siccome: vicissim, riritim, partim, etc.

248.

Decies in die mutat locum. PLAUT.

Muta luogo dieci volte nel dì.

Aliquoties egit hanc causam. Cic.

Egli ha alcune volte difeso questa causa.

Questa maniera comprende i ripetitivi determinati, decies, e i vaghi, aliquoties, (o-ties, quoties, pluries, paucies, multoties, etc.

949

Simulato quasi eas prorsum in navem. - Ne duce - Per angiportum rursum te ad me recipito. PLAUT.

Fingi come se tu andassi (di andare) diritto alla nave. - Non m'insegnare. - E di nuovo pel chiassolino ritorna da me. Ita prorsus existimo Cic.
Così stimo del tutto.

Questi procedono dall'addiettivo passivo orsus, orsum da ordior. Prorsus da pro e orsus. Così hansi aliorsus, aliorsum, retrorsum, lavorsum, lavorsus, sinistrorsus, rursus, rursum, etc.

250

Vivos radicitus abstulit unques. PROPER. Svelse le vive unghie dalle radici. Antiquitus factitatum. PLIN. Ciò fu praticato ab antico.

Cotal specie ha funditus, mordicitus, donde mordicus, divinitus, humanitus, penitus, etc.

231.

Primo pecuniæ, dein imperii libo crevit. SALLUST.

In primo luogo, o in prima crebbe la cupidigia del danaro, poi quella della signoria.

Gramm. Latina.

38



Nunc primum audio quid illo sit factum. Ter. Ora per primo odo ciò ch'è avvenuto di lui.

Questa forma comprende i meri e semplici addiettivi in ablativo, o in accusativo neutro. Gli ablativi spezialmente fornirono assai di al fatti invariabili, ch ebbersi come tali, solo perche non si avvisò l'ellissi; ad esemplo,

Alio, Continuo, Merito, Serio, Certo, Eo, Optato, Solito, Composito, Festinato, Profecto, Subito, Consulto, Imo, Raro, Tanto, etc.

Di quelli in um, come plurimum, minimum, multum, nimium, lucidum, ha minor numero, e voglion sottinteso avanti sè il sostantivo negotium od altra parola, cui il senso possa agevolmente supplire.

252

Forte sub arguta consederat ilice Daphnis. VIRG.

Dafni a caso erasi posto a sedere sotto sussurrante leccio.

Quam diluculo misisti ad navim Sosiam. PLAUT.

Ouanto di buon mattino mandasti Sosia alla nave.

Queste parole e simili sono schietti addiettivi di caso ablativo. Fors riderit, la sorte ne deciderà. Fortem celebrate, Quirites; Quiriti celebrate la Fortuna. Treviamo sponte mea, sponte sua, etc. Diluculo ha il nominativo diluculum; e modo, modus indica una misura di tempo, cui lasciammo; così ebbesi extemplo, uscendo del tempio, cioè subito; ex tempore, all'improvviso, si attiene alla stessa analogia.

953

Mittite, agedum, legatos circa omnes Asiæ urbes. Liv.

Or via coraggio, inviate attorno ambasciadori a tutte le città dell'Asia.

Age, age, nunc experiamur. Ten. Su, coraggio, ora sperimentiamo.

In queste frasi e somiglianti age è usato invariabile, senza por mente alla persona che deve operare; se no si sarebbe detto: mittite, agite, etc. Ciò non ostante tal parola è pur sempre l'imperativo singolare di seconda persona del verbo ago.

Ave, ave, aves esse aves? (esse per edisse).
Buon dì, nonno, desideri mangiare uccelli?
Pone nos recede. PLAUT.
Ritirati dietro noi.

Ave è l'imperativo di aveo; al plurale dicesi sempre avete. I Latini, salutando, la mattina usavano ave, avete, la sera, salve, salvete; e fosse mattina o sera vale e valete. Quest'ultime parole erano spezialmente di stile nel congedarsi.

Nelle medesime circostanze, in cui i Latini adoprano age e'dicono agite, bibite, potate, fite mihi propitios. PLAUT. Su via, coraggio, bevete, divenitemi (siatemi) propizie.

Pone, puta pur si vollero avverbii, ma, benchè usati invariabili, non lascian di essere imperativi di pono e di puto.

Obviam mihi est quem quæro. Plaut.

Quegli cui vo cercando è davanti il mio cammino, cioè, mi viene incontro.

Ilicet peristi, actum est. TER.

Gl'invariabili di cotal forma sono parole composte; le une, come obviam, admedum, invicem offrono semplici accozzamenti; le altre tramutaronai più o meno nello scontro. Hodie è per hoc die, magnopere per magno opere, scilicat, per scire licet, videlicet, per videre licet, ilicet per ire licet. Ilicet è una delle più alterate, ma non vi può aver dubbio quanto alla sua origine: ilicet peristi, actum est, cioè ire licet è conceduto di andere, di fare un passo, o, non bisogna che il tempo di fare un passo, peristi, e tu sei perduto, actum est, è finito.

#### 255.

Procul, o procul este profani! VIRG.

State lungi dagli occhi, lungi di qui, o profani! cioè, via profani, itene lungi!

Mox eqo huc revertor. TER.

Tosto, tantosto o subito qui ritorno.

Questa specie comprende tutti gl'invariabili che non possono agevolmente riferirsi ad alcuna delle nove forme antecedenti. *Procul*, come *hodie*, vuolsi composto di pro e oculis, posto lungi davanti agli occhi. Ma la sua origine non è ben chiara.

Se si monta alle origini talvolta la costruzione non è più la stessa; per esempio, ove tu voglia scomporre ilicet in ire licet, non hai più una parola, ma una frase.

### DEGL'INVARIABILI DETTI CONGIUNZIONI.

Le congiunzioni non han natura diversa da quella degl'invariabili distinti col nome di avverbii.

L'ufficio di esse non è veramente di servir di legame fra le parole o le frasi enumerate, il che tornerebbe impossibile; ma sì di modificare un addiettivo o un verbo o un invariabile.

Allorche par che modifichino alcun sostantivo vi ha sempre ellissi dell'addiettivo.

Gl'invariabili, chiamati congiunzioni, van divisi in due ordini; cioè in enumerativi, come et, que, alque, e in correlativi, come cum, ut, etc.

#### DEGLI BNUMEBATIVI.

La presenza di un enumerativo annunzia due parole dependenti da una sola e medesima causa, o vogliam dire due parole sintassicamente simili.

Cotali due parole ci conducono quasi sempre a tutte l'altre; e quindi è che gli enumerativi sono di grandissino aiuto nella traduzione.

Questa teoria verrà confermata dagli esempii.

#### ENUMERATIVI INDICATORÍ.

| Que.        | Atque, ac.    | An.  |
|-------------|---------------|------|
| Ĕt,         | Aut, vel, ve, | Ne,  |
| Neque, nec, | Neve, neu,    | Num. |

At non s'incontra molto spesso, per ciò non figura qui con gli altri. Gli enumerativi indicati sono i soli, che, per l'uso frequente, e la sicurezza e facilità delle indicazioni, cui forniscono avendo a tradurre, debbon fissare in modo speziale l'attenzione dello studente.

Anoorchè dein, deinceps, deinde, denique, postea, insuper e taluni altri invariabili posseno aversi quali enumerativi, nopo è pure vadan confusi con que considerati non più che come effetti, e che non denno vera cagione di noverarli tra gl'indicatori.

#### 256.

1. Lethi vis rapuit rapietque gentes. Hor.

La possa della morte rapi e rapirà le genti.

| lethi,                                     |          | della morte,<br>rapì le genti,              |    |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----|
| Costruzione: Vis rapuit gentes, rapietque. | La possa | rapirà esse,<br>unitamente o ir<br>seguito. | n. |

2. Vina liques, et spatio brevi spem longam reseces. Hor.

Spilla i vini, e strigni in breve spazio la lunga speranza.

3. O forte pejoraque passi, vino pellite curas. Hor. O uomini prodi e che patiste cose peggiori, sbandite col vino le cure. Costr. O vos passi . | que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | Que . | 4. Optime et dulcissime frater. C1C. O fratello ottimo e dolcissimo. Costr. O frater optime, dulcissime et. O fratello optimo, dolcissimo nel tempo stesso, o di più. 5. Res omnes timide gelideque ministrat. Hon. Tutte le cose ministra timorosamente e freddamente. Costr. Ministrat res omnes, timide, gelideque. Fa tutte le cose, timorosamente, freddamente ancora, o di più. 6. Bene et sapienter dixti. TER. Tu hai detto bene e saviamente. Tu hai detto | bene, | saviamente di più. Costr. Dixti | bene, sapienter et. 7. Musas Veneremque canebat. Hon. Cantava le Muse e Venere. Costr. Canebat Musas, Venerem...que. | Cantava Venere presa unitamente. 8. Mores hominum multorum vidit et urbes. Hor. Vide i costumi di molti uomini e città. Costr. Vidit mores hominum etc. Vide i costumi di molti uomini, le città prese insieme.

# In ciascuna di queste frasi si enumerano

| 1. Due azioni  |   |             |                 | o lique <b>s</b> , reseces |
|----------------|---|-------------|-----------------|----------------------------|
| 2. Due qualità | » | addiettivi. | fortes, passi,  | o optime, dulcissime.      |
| 3. Due maniere |   | (           | ,               | •                          |
| di operare.    | » | invariabili | timide, gelide, | o bene, sapienter.         |
| 4. Due oggetti |   |             |                 |                            |

N. La costruzione italiana non è del tutto compiuta, perchè nostro scopo è solo di rappresentare il senso latino; e per ciò vedi tutte le parole delle frasi latine costruite secondo l'ordine delle idee, il quale fissa il posto a ciescuna di esse necessariamente.

Ora l'invariabile que o et è adoperato nella frase per necessità a cagione della seconda parola, al fine di annunziare ch'essa vien presa congiuntamente o a un tempo rispetto alla prima. Vedi la costruzione.

Que e et son conformi agli avverbii insuper, postea, simul od altri simili, che significano di più, oltre a ciò, ancora, poscia, in seguito, similmente, unitamente, parimente; dunque non han natura diversa da quella degl' invariabili detti avverbii.

257

..... Licuit semperque licebit

Signatum præsente nota producere nomen. Hor.

Fu e sarà sempre lecito metter fuori un vocabolo segnato con recente impronta (cioè dell' analogia).

Aurum per medios ire satellites et perrumpere amat saxa. Hon.

Ne verbi enumerati tutto può essere identico, numero, persona, tempo modo e voce; come nel secondo esempio ire e perrumpere. Ma ciascuna di queste identità può mancare, tranne quella di modo, ch'è sempre necessariamente richiesta. E ciò procede da quella causa medesima, la quale ne sostantivi enumerati esige l'identità di caso.

258.

Armamenta salva e sana sunt. PLAUT. Gli armamenti (munizioni d'armi) son salvi e sani. Is omnium pessimus deterrimusque est. GELL. Egli è il più cattivo e il più terribile di tutti gli uomini.

Negli addiettivi enumerati ha triplice identità; di genere di numero e di caso. Pur quella di grado ci si mostra nel secondo esempio; ma è anzi voluta a cagione di simmetria, che per vera necessità. Infatti per nulla non repugna che due qualità di una cosa enumerate si diversifichino nel grado.

Hanc tibi probe lepideque concinatam referam. PLAUT. Te la riportero bene e graziosamente acconcia. Nunc et olim, hodie et cras.

Ora e poi (passato o futuro), oggi e domani.

Tutta la somiglianza negl' invariabili sta solo nell'esprimere idee della medesima classe, ad esempio, due di modo, come bene lepideque, o di tempo, come nunc et olim, o di luogo, come hic et illic, o huc et illic, hinc et illinc, hac et illac, quattro maniere di esprimere qua e lh. Inte ne di egli pure i suoi quattro invariabili istic, istac, istinc, e istuc.

260.

Musa dedit filibus Divos, puerosque deorum, Et pugilem victorem et equum certamine primum, Et juvenum curas et libera vina referre. Hon.

I sostantivi divos, pueros, pugilem, equum, curas e vina sono gli effetti di una sola e medesima causa, ciò di referre. Essi vengono formalmente enumerati da et e da que; e tutti hanno ideutità di caso; ma quelle di genere e di numero o vi sono o no, secondo che piace all'autore.

La somiglianza o identità voluta ne'sostantivi enumerati è dunque quella di caso. E infatti, che importa il numero o il sesso degli oggetti nell'enumerazione? O sian più in uno, o ciascun da sè, siano o mascolini o femminili o neutri, basta che si seguano.

261.

Natumque patremque cum genere extinxem. VIRG. Spento avrei e figliuolo e padre con la lor schiatta. Pellitur et uxor et vir. Hor. Son cacciati e moglie e marito.

Costr. Extinxem | natumque, patrem. . . que cum genere. | Avrei spento | il figlio preso unitamente, il padre preso unitamente con la loro stirpe.

L'idea par che rifluti il primo enumerativo. Ma col primo et l'autore annunzia che l'oggetto nominato innanzi non è solo, e viene preso congiuntamente. L'altro et fa l'ufficio consueto di enumerativo, il quale si è d'indicare un secondo effetto di una medesima causa. Dunque possono esservi tanti enumerativi quante sono le parole enumerate, e allora l'enumerazione ci si rivela fin dalla prima di esse.

262.

Clamabit enim; pulchre! bene! recte!

Pallescet super his...saliet, tundet pede terram. Hor.

Chè griderà: bello! bene! benissimo! impallidirà tra questo...salterà, batterà col piede la terra.

Sura, pes, statura, tonsus, oculi, nasum, labra, malæ, mentum, barba, collum, nihil hoc simili est similius. PLAUT.

Gambe, piè, taglio, tonditura, occhi, naso, labbra, guance (o mascelle), mento, barba, collo, niente (o niuno) più di lui mi somiglia.

Nell'esempio di Orazio senza enumerativi di sorta hanvi due enumerazioni, cioè quella degl'invariabili pulchre, bene, recte, e l'altra dei verbi clamabit, pallescet, saliet, tundet. L'enumerazione di Plauto manca di enumerativi egualmente. Talvolta le parole enumerative sono quante le perole enumerate, talvolta ve n'ha una usata per pleonasmo.

L'appuntare sa le veci degli enumerativi, e li rappresenta sempre qualora sian taciuti. Quindi le undici virgole nell'esempio di Plauto equivalgono ad altrettanti et o que.

Ond' è che gl'indizii forniti alla traduzione dalle virgole, e alcune volte da altri segni dell'appuntare, sono gli stessi che quelli, i quali si ritraggono dalle parole enumerative.

È di gran rilievo far retto uso della ragione avendo a tradurre negli autori i segni dell'appuntare; e'ci aiutano mirabilmente a sciogliere buon numero di difficoltà.

Bene spesso la virgola e l'enumerativo que, et od altro equivalente fanno ciascun da sè il proprio ufficio; talora s'incontrano insieme, il che avvicne allorchè la parola enumerata da et o da que depende con una certa ampiezza.

## **2**63.

Pallida mors æquo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres. Hor.

Que dinumera egli i due accusativi tabernas, turres, o i due genitivi pauperum, regum? Non ha luogo enumerazione se non di oggetti simili, siccome effetti di una medesima causa; dunque sono enumerati tabernas e turres, perchè necessarii effetti di pulsat, non avendovi nella frase verun altra voce, la quale possa causare un accusativo; e il que serve ad enumerarli. Tra i due genitivi poi non avvisi virgola, nè enumerativo, e per ciò fa mestieri cercare la causa loro altrove. Troversi quella di pauperum in labernas, quella di regum in turres.

#### 264.

Est animus tibi rerumque prudens, et secundis temporibus dubiisque rectus. Hon.

Hai un animo e delle cose usato, e retto ne' tempi prosperevoli e ne' dubbiosi.

In questo esempio vedi due maniere di enumerazioni, l'una fatta dal primo que ed et, l'altra annunziata dall'ultimo que. La prima non offre difficoltà: Est tibi animus rerumque prudens et rectus, hai animo approvveduto e retto. Ma nella seconda mostransi pur due addiettivi simili, secundis, dubiis che pajonti le due parole dinumerate. Ma va alrimenti. Non quegli stessi tempi son prosperevoli o dubbiosi. Vi ha un temporibus taciuto, e si è quello di dubiis.

Rectus | temporibus secundis | Retto nei | tempi favorevoli | tempi | presi unitamente | dubiosi.



Timeo Dunaos et dona ferentes. VIRG.
Temo i Greci, i Greci spezialmente che recan doni.

Questa frase, presa alla grossa, potrebbe offerire diverse interpretazioni. Timeo ferentes Danaos et dona, temo que che portano i Greci e i doni: il senso qui contrasta; ma si corre rischio di dar luogo a questa: temo i Greci e que che recandoni. In ciascuna di esse vi avrebbe l'ellissi di homines.

Le circostanze, in cui cotal concetto vien significato, e la natura delle due idee onde componsi, portano a riconoscere che Danaos è una volta taciuto.

266.

Non ebur neque aureum mea renidet in domo lacunar. Hor. Non (o nè) avorio nè aureo palco splende nella mia casa. Vitis est habilis arbori, nec non jugo. Colum. La vita è atta a farsi albero, e non atta ad esser legata.

Ne, neque non si diversificano da que, che in quanto all'idea di negazione, ma vi ha enumerazione pur sempre, sia che tu dinumeri oggetti negati, od affermati. Nec non è un accozzamento di nec (che sta per neque), e di non. Laonde contiene due negazioni: la prima (ne) cade sul verbo est sottinteso. Vitis est habilis arbori, nec est non habilis jugo. Dunque due negazioni son tradotte per due negazioni. Quindi nè il nec spegne il non, nè il non il nec, in quanto che l'uno non opera sull'altro. Or come potrem dire che due negazioni si distruggono, o, ciò ch'è peggio ancora, che valgono un'affermazione? Cotal parlare ha tanta proprietà, quanto il dire che vemicinimus significa mezzonorio.

#### 267.

Per Jovem juro me esse - At ego per Mecurium juro, tibi Jovem non credere. Plaut.

Per Giove io giuro, che son io. - Ed io (ma io) giuro per Mercurio, che Giove non ti crede.

Mitte ista atque ad rem redi. TER.

Lascia coteste cose, e torna al proposito.

At è usato assai meno di et, spesso può anche tradursi per ma. — Atque è semplice accozzamento di at e que, che- presi in uno, traduconsi per e. Di questo modo et e nam li veggiam farsi enim, e et aggiugnendosi ancora ad enim ha dato etenim, nè l'accumular de segni produce differenza notabile di senso; e ciò chiaro apparisce in verumenimeero. — Ac parci alterazione di atque, il t nell'incontro di que è scomperso, e, come in nec, il que venne mutato in c.

Queste tre parole, e massime atque e ac, sono da avere qual duplicazione di que o et, o loro convien riferire quanto già fu detto intorno a questi due enumerativi.

Gramm. Latina.

3



Aliter atque ostenderam, facio. CIC. Fo altrimenti da ciò, cui avea mostrato. Aliud respondes, ac rogo. TER.

Cioè, aliter facio, alque aliter ostenderam, etc., lo fo di una maniera, e aveva mostrato di un'altra.

Supplendo le ellissi ac o atque serba il proprio senso originale; il che non toglic di poter per risultamento

```
Aliter ac.o alque per altrimenti che, o diversamente da.

Rque ac o alque » egualmente che.

Alius ac o alque » altro che, o diverso da.

Idem ac o alque » tosto che, o nel medesimo tempo.

Statim ac o alque » che.

Perinde ac o alque » così, come, come se.

Secus ac o alque » altrimenti che, o diversamente da.
```

In tali frasi e simili ha un aliter, un æque, un simul, un perinde etc. sottinteso, e si è quello, che dovrebbe seguire ac o atque. Infatti velle frasi un po' lunghe s' incontrano; come, perinde... ac perinde dicemus. CIC.

#### 269.

Ordinis hæc virtus erit et venus, aut ego fallor, Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici. Hor. Questa sarà la virtù e bellezza dell'ordine, o io m'inganno, che dica ora quelle cose, che hansi a dir ora.

Aut, vel e ve sono pure enumerativi, come que e st, ed annunziano che hanvi nella frase due parole simili appartenenti alla medesima causa; ma con questo divario che et e que collegano le cose enumerate, e vel, ve, aut le dinumeran separandole. Riguardati però come effetti e come indicatori, e'non prestano difficoltà di sorta.

#### 270.

Carmina vel cælo possunt deducere lunam. VIRG.

I carmi (o gl'incanti) possono pur dal cielo far scendere la luna.

La traduzione di vel per anco non è immediata. Cotal maniera di frasi comprende grande ellissi.

Virgilio aveva detto: Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim. Quando aggiugne: Carmina vel colo possunt, etc., ei si riferisce alla prima idea, qual se dicesse: Carmina possunt deducere ab urbe domum, carmina vel possunt, etc.

Laonde in simili frasi grandemente ellittiche vel rimansi quello che è, e significa o, come in ogni altra. Chi dice vel suppone di necessità un'enumerazione, che non può darsi, se non v'abbia una prima e una seconda parte.

Per me vel stertas licet. CIC.
Per me ti è conceduto che russi (puoi anche russare).

Cicerone aveva detto: Placet autem Chrysippo quiescere. Per me vel stertas licet equivale dunque a per me licet ut quiescas vel stertas. E di vero, per me vel stertas licet dà con un'alternazione la facoltà di scegliere: e allorchè aggiugne poscia non modo quiescas, si attiene a questa stessa facoltà, apone manifesto che non è limitata ad una sola delle due cose, ma che si stende ad amendue. Per me vel stertas licet, non modo quiescas. Vel significa o, nè può mai significar altro che o.

272.

Erravit an insanivit Apronius? CIC. Apronio s'ingannò od è impazzato?

An è il vel o aut delle frasi interrogative o dubitative; e quanto si disse di rel o aut, salvo questa differenza, si convien pure ad esso.

273.

Daturne illa Pamphilo hodie nuptum? Ter. (Non è data) o è data oggi in matrimonio a Panfilo? Non habeam, nec ne, incertum est. Ter. Se ora io l'abbia, o non l'abbia, questo è incerto.

Ne sa lo stesso ufficio di an, ma va posto sempre immediatamente dopo una parola, come se ne sosse l'ultima sillaba; e ciò lo distingue dal ne negativo, il quale non è mai enclitico.

274.

Romamne venio, an hic maneo? Cic. Vengo in Roma, o resto qui? Tria pauca sunt, anne multa? Cic. Tre son pochi o son molti?

Ecco i due enumerativi ne ed an nella medesima frase.

In cotal caso ne è quasi sempre il primo. – Nell'esempio che segue son congiunti in una sola parola. O da sè o uniti, si suppone sempre innanzi a loro una frase somigliante a questa: nescio utrum facturus sim. . . . Romam ne venio, an hic maneo, etc.

275.

Num cogitat, quid dicit? num facti piget. TER. Forse pensa a quel che dice? o si vergogna del fatto?

# Numquid duas habetis patrias? Forse che avete due patrie?

Num ha caratteri e senso conformi agli enumerativi an e ne, e va adoprato nella stessa guisa. Per risultamento num, numne, numnam, numquid possono tradursi per uguale.

- I detti enumerativi an, ne, anne etc. si traducono dunque
- 1.º Immediamente per o, come in erravit an insanavit? Si è ingenneto o è divenuto pazzo?
- 2.º Mediatamente per la sola forma interrogativa data alla frase: an abiit? se ne è andato?
- 3.º Mediatamente altresl per se o forse, come in roga relit ne, domanda se vuole; an non dixi? forse non ho detto?

Spesso occorrono due maniere di traduzione nella medesima frase. Roga velit ne. ae non, domanda se vuole o no. E s'incontrano tutte e tre nella seguente: Num rogas relitne an non? domandi s'ella vuole o no? Perocchè la frase comprende la forma interrogativa, e l'enumerativo vien tradotto per se o per o.

L'arte di tradurre e quella di comporre stanno l'una nell'imitare la frase italiana, l'altra nell'imitare la frase latina.

#### 276.

Neu propius tectis taxum sine, neve rubentes Ure foco cancros. VIRG.

O non permettere che il tasso (cresca) troppo vicino ai tetti, o non bruciare i rosseggianti granchi.

Ne rursum deorsum cursites, neve usque ad lucem vigiles. TER. (Per paura) che tu non vada scorrendo qua e là, o non stii vegliando fin presso a giorno.

Nel primo esempio neu è un'alterazione di neve, nel secondo neve scomponsi in due psrole, di cui la prima è ne.

Ve è uno dei tre enclitici, la cui proprietà è di mettersi in fine delle parole, qual se formasse con loro un sol composto, Tros, Tyriusre.

Quindi neve e sive, da cui sono venuti nen e seu, non offrono nulla di particolare, se non che sono ne e ve, si e ve.

SI ADDIMOSTRA COME GLI ENUMERATIVI DIAN LUCE AD INTENDER LE FRASI OVE SI TROTANO.

## 977

Nil cupientium Nudus castra peto; et transfuga divitum Partes linquere gestio. Hon.

Et annunzia due parole simili, le quali sono peto e gestio. Trovate queste, convien raccogliere attorno ad esse tutto che loro si riferisce.

Peto chiama ego sottinteso, di cui è effetto nudus; si ha dunque, ego nudus peto. Ma io vado in alcun luogo; al campo; nudus castra peto, nudo vado al campo.

E al campo di chi? Cupientium nikil, di que' che non desideran nulla; poichè questo nil, il quale è accusativo, come castra, non lo è per la medesima causa. Se qui fosse accusativo consimile, verrebbe accompagnato da segno di enumerazione. Laonde nel primo membro abbiamo: nudo io vado al campo di coloro che non desideran nulla.

Si procederà di ugual modo quanto al secondo membro et transfuga etc.

# 278.

Fugerunt trepidi vera ac manifesta canentem Stoicidæ. Juv.

Le due parole simili, annunziate da ac, sono necessariamente vera, manifesta; non già perchè ac si trovi tra queste due parole (il che nulla significa), ma sì perchè nella frase hanno solo queste due parole, le quali sien simili; perocchè trepidi e Stoicidæ, i quali vedi nel medesimo caso, si appartengono a due diverse classi di parole, l'uno è addiettivo, e l'altro sostantivo. Canentem è pure in accusativo, come vera, manifesta; ma quando venisse dinumerato, come gli altri due, avrebbe innanzi a sè o un enumerativo o una virgola. Le due parole simili son dunque per forza vera, manifesta, che han, senza dubbio, la cagion loro in canentem, il quale vien causato da fugerunt. Ma

fugerunt deve avere un nominativo, e l'addiettivo trepidi si conviene indispensabilmente a Stoiculæ. Per ciò ne risulta:

Stoicidæ | trepidi. | fugerunt canentem (negotia) | vera, | manifesta ac.

279.

Lux longe alia est solis, et lychnorum. Cic.

Solis et lychnorum sono sostantivi in genitivo, e pajon le due parole simili annunziate dall'enumerativo et. Secondo tal supposto si avrebbe: la luce del sole e dei doppieri; ma la frase stessa accenna due specie di lumi; perocchè dice che l'una luce non è l'altra. Lux alia est, etc.

Dunque non il sole e i doppieri vengon ivi dinumerati, ma le luci. Vi ha quindi un lux sottinteso. Lux alia est solis, et lux est alia lychnorum. La luce del sole è una, e la luce dei doppieri è un'altra (luce).

920

Hoc tu indaga, ut soles, ast hoc magis. GIC. Indaga (esamina) questo, come suoli, ma più quest'altro.

Sed, ast, autem possono pur esser considerati quali enumerativi. Autem mai non ponsi a principio di frase, e il medesimo avviene di talune altre parole, le quali sono enim, imperocchè, quoque, anche, quidem, al certo, vero, in vero, non meno che del verbo inquio e delle diverse sue forme. Parecchie altre voci, per contrario, vanno sempre al'principio; come at, nam, num.

Del resto gli enumerativi di maggior rilievo son que' già dati di sopra. Ast, sed e autem non s'incontran molto frequente, e le indicazioni loro non sempre di leggieri s'intondono.

§. 2. — ORDINE SECONDO.

DEI CORRELATIVI.

284.

Cum mihi paveo, tum Antipho me exeruciat animi. Ter.

Quando (allorchè) pavento per me, silora Antifone mi strazia
l'animo.

Cum annunzia di necessità che la frase, ove si trova, vien divisa in due, l'una primaria, l'altra secondaria, delle quali ciascuna comprende almeno un nominativo ed un verbo, espressi o sottintesi.

Nell'ordine delle idee cum appartiene alla frase secondaria, tum alla primaria, la quale, nell'ordine usuale, segue quasi sempre l'altra.

Questo principio si attaglia a tutti gli altri correlativi.

Cum, considerato come compimento od effetto, nulla offre di nuovo; è sottoposto al pari d'ogni altro correlativo, al principio già detto.

Antipho excruciat tum; paveo cum, o paveo due, tum.

Ma riguardato quale indicatore fornisce grande ajuto nella traduzione.

Tum è per lo più sottinteso; ma si vede che l'ellissi avviene perchè cum ne desta necessariamente l'idea.

Cum viene da quum, il quale s'adopra nel medesimo senso. Quum è un accozzamento di que tum, e, al par di essi, significa e allora. Cum non può dunque venire al pensiero di chi parla, se non dopo aver concepito l'idea di tum. Cum suppone necessariamente avanti sè l'idea di tum, quando non è espresso. L'indole dell'ellissi, la quale ha luogo si ampianente nelle lingue, vuole sia teciuto ciò solo che può trovarsi per mezzo del legame delle idee. Quando avvenga altrimenti l'ellissi è un difetto o della lingua o dell'autore.

#### 282.

Cum dolore conficiar, tum etiam pudore. CIC.

Quando sarò da dolore oppresso, allora il sarò pur da vergogna. Noi diciamo: sarò oppresso tanto da vergogna che dal dolore.

Amabat, ut cum maxime, tum Pamphilus. Ten.

Allora (tum) Pamfilo amava, come amava, quando (cum) amava più che mai.

Il cum vien qui usato più ellitticamente che negli esempi aventi, ma e'si è pure il medesimo: ciò ne ricorda l'immutabil principio - che una perola non ha, nè aver può mai che un senso. La frase ove trovasi ut cum macime è con grande ellissi. Quella di Terenzio equivale a tutto questo: Amabat tum Pamphilus, ut amibat cum amabat maxime. Come togli l'ellissi tutto torne alla via naturale invariabile.

#### DATO IL PASSO SEGUENTE,

DI CUI IL TRADUTTORE NON CONOSCA SE NON LE PAROLE E LE FORME, FAR PROVA DELL'ENUNCIATO PRINCIPIO.

283.

Patricios omnes opibus cum provocet unus Crispinus, tyrias humero revocante lacernas, Ventilet æstivum digitis sudantibus aurum, Nec sufferre queat majoris pondera gemmæ; Difficile est satiram non scribere. Juv.

Cum, veduto nella frase, è un tratto di luce. Prendiam le mosse da esso, e, giusta il dato principio, cerchiamo il nominativo e il verbo della frase medesima, aggiugnendovi, ben s'intende, le attenenze e dependenze loro; e così avremo,

| Cum unus Crispinus provocet                  | omnes patricios<br>opibus,<br>humero tyrias revocante lacernas, |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (Cum)ventilet                                | æstivum aurum,<br>digitis sudantibus,                           |
| (Cum)nec que (Tum) difficile est satiram non | at sufferre pondera majoris gemmæ ;<br>a scribere.              |

Ecco tutto chiaro; e, benchè le parole sien costruite per gruppi, qualsiasi attenenza riesce agevole a comprendersi:

Quando il solo Crispino tutti i patrizi disfida con le sue ricchezze, gittatosi il mantello tirio (di porpora) dietro la spalla, e ventila (agita o alterna) l'aureo anello estivo per le sudanti dita, nè sopportar può il peso di gemma più grave; allora difficile è di non scrivere una satira.

Come la frase primaria s'incontra a bel principio (il che talvolta avvien pure) il gruppo delle parole, ov'è *cum*, serve a limitarla. Se dunque Giovenale avesse cominciato di questo modo:

Difficile est satiram non scribere
Patricios omnes cum provocct unus, etc.

il limite verrebbe posto dalla frase primaria: la presenza di cum, nel gruppo patricios omnes etc., ci avrebbe avvertito di non portar la frase primaria al di là di scribere.

I segni dell'appuntare, bene usati, facilitan non poco la traduzione. La virgola, qual si vide, equivale ad un enumerativo, e le si può applicare tutto che abbiam detto quanto a sì fatta specie d'invariabili.

#### 984

Hoc me ipse consolabar, quod non dubitabam. Cic. Per questo pur mi consolava, ch'io non dubitava. Ouod si quiessem, nihil evenisset mali. Ter.

Quod ha per antecedente hoc, il quale, se non è nel discorso, si sottintende: Dico hoc, quod nihil evenisset mali, si quiessem.

#### 285.

Ibit eo quo vis, qui zonam perdidit, inquit. Hon.

Andrà, disse, là dove tu vuoi, chi ha perduto la cintura (coi danari); cioè, chi non ha un quattrino.

Quo difficilius, hoc præclarius. QUINTIL.

Per ciò gli è più eccellente, per cui, ecc.

Noi traduciamo per più o meno, o quanto più, quanto meno, quindi rovesciam la frase. L'antecedente di quo è eo o hoc. Quando hanvi due comparativi l'antecedente hoc o eo, ordinariamente posposto, vien taciuto di rado. Il quo plus sunt polæ, plus sitiuntur aquæ di Ovidio non s'incontra quast mai.

#### 286.

Tua est imago, tam consimilis est quam potest. PLAUT.

Tuo è il ritratto, tanto è consimile quanto mai può esserlo.

Quam, avanzo di una locuzione intera, ha per antecedente lam.

Homo non quam isti, est gloriosus. Liv. Onam potero adjuvabo senem. Ter.

Tam consimilis est, quam potest - Homo non est tam gloriosus, quam isti - Tam adjuvabo quam potero.

#### 287.

Postquam natus sum, satur nunquam fui. PLAUT. Da che son nato, mai non fui satollo.

Postea quam ad me scripsissetis. Cic.

Dopo che mi avesse scritto....

Postquam è per posteu quam; post (parte dell'antecedente) può ataccarsi da quam, ed essere in composizione, o adoperato da sè.

Gramm, Latina.

40



Neque defatigabor antequam percepero. Cic. Nè mi stancherò prima di aver capito.

989

Priusquam incipias, consulto; et ubi consulueris, mature facto opus est. SALLUST.

Innanzi che tu cominci, delibera; e come avrai deliberato, ti è d'uopo subito l'opera.

Postquam, antequam, priusquam sono l'accozzamento di post, ante, prius e di quam: i primi stanno per postea, antea, l'ultimo è secondo l'analogia de comparativi seguiti da quam.

#### 290.

Ac venti, qua data porta, ruunt. VIRG.

E i venti fuor precipitan per quella via, per la quale via il passo è aperto, cioè, per dove è aperto il varco.

Volsci, qua modo simulato metu, ea in veram fugam effusi. Liv.

I Volsci furon dispersi in vera fuga per quella via (ea), per la quale (qua) dianzi e' si eran gittati con simulato spavento.

Ruunt sa via, qua via porta data est. Ea è l'antecedente di qua; i due addiettivi in ablativo suppongono via. . . . via.

Perge modo, et qua te ducit via dirige gressum. VIRG.

#### 294.

Qui possum, quæso, facere quod quereris? PHED. Di grazia, in che modo, o come, posso far ciò di cui ti lagni?

Qui è l'addiettivo più usato invariabilmente, si per rappresentare tutti i casi di esso addiettivo nei tre generi e due numeri, e si per dir come.

Cedo qui est cognata, di'com' è tua cognata. I due sostantivi, l'antecedente e l'identico, sono taciuti. Cedo eum modum qui modo est cognata. Qui invariabile è di molto uso: talvolta adoprasi qual pronome relativo: nihil est qui emam, per quod emam. Ma di questo modo è anticato. Quando a vece ci è segno che chiama eo modo, quomodo, o quimodo corre volgarmente e vien tradotto per come, in qual muniera, ecc.

## 292.

Insanine estis? - Quidum? PLAUT.

E siete pazzi? - Come dunque?

Cioè, dic qui. . . dum sic loqueris. Quidum è l'accoppiamento di qui e di dum, avanzo di due frasi. Se taluno dice : insanine estis? siete pazzi? gli si risponde : quidum! cioè, qui insani simus, dum lequeris, dinne, mentre parli, come o perchè noi siamo pazzi?

Quin tu urges occasionem istam? Cic.

Dimmi come o perchè non prendi (non ti profitti di) cotesta occasione?

Nulla est tam facilis res, quin difficilis siet, quum invitus facias. Ter.

Non vi ha cosa, quantunque facile, che difficile non sia, se la fai di mala voglia.

Cioè, cedo, o dic mihi qui ne, etc. Per duplice alterazione quin deriva da qui ne o da quid ne donde quidni. Hanvi due maniere di quin. L'una è il qui dell'esempio precedente, più ne. Può dunque far l'ufficio o di qui, come o perchè, o dell'addiettivo declinabile qui, quo, quod; come nel secondo esempio, quin difficilis siet, per quo non difficilis sit. L'altro quin, che rappresenta quid ne, serba il senso di esse due parole, e vien adoperato nelle stesse circostanze. Talora torna difficile il distinguerii, ma il risultamento si è pur il medesimo.

#### 294.

Quin aspera Juno.... consilia in melius referet. VIRG.

Anzi l'aspra Giunone muterà in meglio i suoi disegni, cioè, prenderà miglior consiglio.

Quin facto est opus. PLAUT.

Di più bisogna farlo.

È manifesto che quin viene da quid ne, e, per risultamento, può tradursi per anzi, di più o ma di più. Sovente il quin va accompagnato con un segno di affermazione, come edepol, hercle, pol, imo. Quin imo ei acclamatum est. Qui imo è l'ablativo d'imus, che significa profondo; imo dunque vuol dire nel fondo.

#### 295

Quin dopo prohibeo, dubito, parum abest etc.

Neque di omnes id prohibebunt quin sic faciam. PLAUT.

Nè anco tutti gli Dei torranno che ciò non faccia, cioè, m' impediranno di farlo.

Conviene osservare, che il membro di frase, il quale precede il quin è quasi sempre negativo, o almeno almeno interrogativo. In frasi conformi usasi a libito quin o quominus.

#### 296.

Quominus oppido polirentur videbatur » stetisse per Trebonium. C.E.s.

Pareva fosse proceduto da Trebonio, che non s'impadronissero della terra.

- Si sensero quidquam in his te nuptiis fallaciæ conari quo fiant minus, te in pistrinum dedam. Ter.
- Se mi avvedrò che tu brighi (che tu macchini qualche malizia) in queste nozze, affinchè non si facciano, ti condannerò a girar le macine.

Quominus componsi del quo, di cui si disse, e di minus. Ora minus, come il superlativo minimi, esprimendo idea di cosa assai picciola, vien qui usato come l'equivalente di una negazione. Quominus è quindi il sinonimo di quin. Il suo antecedente è co, che rado s'incontra, e non già co minus, il qual darebbe al primo membro della frase senso negativo. Te infirmitus. . . lenuit co quo renires minus. La infermità ti ha tenuto in tal guisa, che bisognato è che tu venissi meno, o che non venissi.

#### 297.

Quomodo se venditant Cæsari! Cic.

Come, in che modo, braman di vendersi a Cesare!

Necesse est quo tu me modo voles ita esse, mater. Plaut.

E necessario, o madre, ch'io sia di tal maniera (ita), nella quale maniera (quo....modo) vorrai; cioè, che io sia così, qual tu vorrai.

L'antecedente di quomodo è ita. Nell'ultimo esempio quomodo è scomposto. Quando s'incontra nelle frasi interrogative ed esclamative tutto il primo membro di esse frasi vien taciuto.

## 298.

Quo tu le agis? - Quonam nisi domum? PLAUT.

Ove tu ti conduci, cioè, dove vai? - Dove, per fermo, se non in casa?

Quonam è quo e nam; si usa meno frequente di quo, perchè una parola più è composta, e meno vien messa in opera.

#### 299.

Quemadmodum est » ego omnem rem scio. PLAUT.

- lo so tutta la cosa in quel modo, nel qual modo, è; cioè, so tutto il fatto com'è.
- Ut, quemadmodum sunt in se ipsos animati, eodem modo sint erga amicos. Cic.
- Che siano animati (affettuosi) verso i loro amici nello stesso modo, come lo sono in verso sè medesimi.

Cioè, ego soio omnem rem ad eum modum, quem ad modum. Quemadmodum ha per antecedente ad eum modum, o, come nel secondo esempio, codem modo od altro equivalente, si come sic, ita.

Plauto lo ha scomposto in questa frase:

Qui scire possum? quem nam ad modum?



300.

Quamobrem hæc abierit, causam vides. TER.

Tu vedi la cagione, per la qual cosa (per cui) ella se n'è ita. Piratam vivum tenuisti, quam ob rem? quam ob causam? Cic. Hai tenuto (hai serbato) un pirato vivo? per qual cosa? per qual cagione?

Nella prima frase causam è come l'antecedente di quamobrem. Vides rem o causam quam ob rem. Nella seconda si mostra che quamobrem è conforme a quam ob causam. Lucrezio disgiunge le tre parole, ma nel plurale:

Quas ob res ubi viderimus.

304.

Accipe quare Desipiant omnes æque actu. Hor.

Odi questa cosa, per la qual cosa tutti vaneggiano ecc., cioè, odi perchè tutti vaneggiano non meno di te.

Ea re est faciendum, quare id necesse est. Cic.

Convien farlo per quella cosa, per la quale cosa (per cui) ciò è necessario.

Quare sta per qua re, e ha per antecedente ea re: non si diversifica da qua re se non perchè, divenuto una sola parola, restò invariabile, e torna più acconcio dopo varii antecedenti espressi o sottintesi, come omnia, multas res, qualunque sia il numero o il genere di essi.

302.

Afferunt rationem cur negent. C1C.

Apportano una ragione, per la qual cosa o ragione essi neghino, cioè, perchè, onde, ecc.

Cur è un'alterazione di quare, e viene adoperato nella stessa guisa. Per risultamento si traduce per perchè, per qual ragione, ecc.

**303**.

Quoquo hic spectabit, eo spectato simul. PLAUT. In qualunque luogo questi guarderà, là guarda tu pure.

304

Quaqua tangit, omne amburit. PLAUT. Qualunque luogo tocca, brucia tutto.

305.

Quamquam animus meminisse horret. incipiam. VIRG. Benchè l'animo al sol ricordare inorridisca...comincierò.

Vicina coegi ut quamvis avido parerent arva colono. VIRG.

Costrinsi i vicini campi ad ubbidire all'agricoltore avido in quella proporzione che tu vuoi; cioè, benchè avido.

Quamquam e quamvis non differiscono da quam, se non quanto quam si diversifica dall'addiettivo quaqua, quavois. Tutti e tre, quamquam, quamvis e quam, sono accusativi usati con grandissima ellissi, e divenuti invariabili, perchè i termini di attenenza disparirono.

Ad esprimere un'estensione indefinita, l'addicttivo qui, qua, quad si duplica, come in quisquis, o lega a sè l'enumerativo que, come in quisque, o rinforza esso enumerativo facendolo precedere da cum, come in quicumque, o infine si accoppia, al medesimo effetto, co'verbi libet o lubet o vis, come in quilibet, quivis.

I Latini crescono anche il valore di molte altre parole, come ut, ubi, che conformemente a quelle, hanno ut ut, uti uti, utcumque, ubique, ubicumque, ubicis, etc.

### 306.

Jubeas miserum esse, libenter quatenus id facit. Hor.

Hactenus non vertit in rem, quatenus domino debet. ULPIAN.

Non cresce tanto la cosa (non fa tanto pro), per quanto (quanto) deve al suo padrone.

Cioè, jubeas eum miserum esse hac via tenus fucit se miserum libenter, comandagli che sia infelice per questa via, tenendo, seguendo (tenus), per la quale via (qua via) egli si rende volentieri infelice. Ovvero jubeas eum miserum esse ea via tenus, per quella via, o seguendo quella via, qua via tenus, etc., per la quale via, o seguendo, secondo la quale via ei si rende infelice; cioè, comandagli che sia infelice, giacchè volentieri vuol esserio.

Quatenus non si diversifica da quá che per tenus, il quale vuol dire, tenendo, andando, o secondo, sino, ecc. Quatenus, andando per questa strada, o secondo questa strada. Si riferisce quindi alle idee di luogo, e, per più estensione, alle idee di tempo. Il suo antecedente è eatenus o hactenus o altro equivalente: Excusationem accipio ex hac parte quatenus, etc. Quatenus adoprasi quesi sempre senza antecedente.

#### 307.

Quoniam non potest id fieri quod vis, id velis quod possit. TER. Giacchè non può farsi ciò che vuoi, vogli ciò che si può.

Quoniam è un accozzamento di quo e jam. Un tempo si scriveva iam; la n vi fu frapposta per eufonia, donde quoniam. L'antecedente di quoniam è tamen, ideireo, e trovansi pure co, ita, ideo, propterea, etc.

#### 308.

Ego, hoc quia jusseras, eo cæpi. TER.

Io per ciò l'ho cominciato, che già (perchè) l'avevi voluto. Qui tibi istuc in mentem venit? -- Quia enim sero advenimus. PLAUT.

Come mai ciò ti cade in mente? - Perchè per fermo siam giunti tardi.

Quin si compone di qui e di jam. L'antecedente di quia è co. E così vedi usati sic, ideo, etc.

309.

Quando esurio, tum crepant » intestina. PLAUT. Quando ho fame, allora le budella gorgogliano.

Pare che quando derivi da qua die; il suo antecedente è ca die o tum od altru parola equivalente.

340.

Ego tamdiu requiesco quamdiu ad te scribo. Cic.

lo mi riposo tanto tempo, per quanto tempo ti scrivo, cioè, durante tanto tempo, per quanto tempo ti scrivo; cioè, non ho altro sollievo che mentre ti scrivo (se non quando ti scrivo).

Quamdiu consta di quam e di diu; ha per antecedente tamdiu.

344

Ferrum usque eo retinuit, quoad renuntiatum vicisse Bæotios.
Nep.

Ritenne il ferro sino al punto (al momento), in cui fu recato avviso che i Beozii avean vinto.

Senem quoad expectatis vestrum? TER.

Fino a quando aspettate il vostro vecchio?

L'antecedente di quoad può essere usque eo, eatenus o hactenus o tamdiu, od essere sottinteso. Talvolta, come nel secondo esempio, tutto il primo membro della frase è taciuto. Quod ejus fucere possum, quo ad hujus potest, per quanto posso farlo, per quanto si può, mostrano uno spezial uso del genitivo. Quoad ejus sta secondo l'analogia di eo negotii, quid negotii.

342.

Mojor vis tanto, quanto recentior. PLIN. Una forza è tanto più grande, quanto è più recente.

Dall'addiettivo quantus nascono varii correlativi, i quali hanno i loro antecedenti formati da tantus; come quantopere e tantopere, quantulum e tantulum, etc.

Tantus è per lam magnus, e quantus è un vero accozzamento di que e di tantus in guisa che; quantopere comprende tre perole que, tanto, opere.

Tutti i correlativi fin qui veduti comprendono l'enumerativo que che significa e; onde, risolveudoli nei loro elementi, queste frasi quante sono diverrebbero di necessità indicative e paralelle. I fatti lo pruovano ad evidenza.

Ut illud incredibile est, sic hoc verisimile non est. Cic. Siccome quello è incredibile, così questo non è verisimile. Jam ut voles esse me, ita ero, mater. PLAUT.

O madre, sarò così, come già vorrai ch' io sia.

Ut res dant sese, ita magni atque humiles sumus. TER.

Secondo che le cose si dispongono, cioè, secondo la nostra fortuna, così siam grandi o piccoli (umili o superbi).

Cursorem miserunt, ut nunciaret. NEPOS.

Mandarono un corriere, affinchè annunziasse.

Amat ut qui verissime. PLIN.

(Cioè, amat sic, ut amat qui amat verissime).

Depugna ut quid. Si victus eris, proscribare; si viceris, servias tamen. Cic.

(Cioè, depugna sic ut quid eveniat. Ut proscribare, si victus, eris; sic ut servias, si viceris).

Erat ut temporibus illis eruditus. COELIUS.

(Cioè, erat erudilus ita, ut eruditi erant illis temporibus).

Ut vales? - Ut queo. PLAUT.

Come stai? (come te la passi?) - Come posso.

Ut ille tum demissus erat! Cic.

Colui allora quanto era sommesso! (umile!)

Questi esempii indicano tutti gli usi anco più difficili di ut. Ut viene dal greco ós, forma invariabile dell'addiettivo os, donde i Latini trassero il loro qui, quo, quod, che n'è la traduzione immediata. Ut, non avendo forma di cosi, è acconcio a ricevere sensi amplissimi. Fa principalmente le veci di qui, di quo, di quomodo, di quam, ed ha gli stessi antecedenti, cioè sic. ita, eo, modo. Può tradursi in italiano per come, siccome, quanto, acciocchè, che, affinchè, tostochè, dubito che, appenu, per, ecc.

Segue l'analogia dei correlativi, si usa con maggiore o minor ellissi; serve alle frasi interrogative e nelle esclamative, e allora tutto il primo membro della frase è sottinteso.

### 314.

Ut ut res hæc se habet, pergam turbare. PLAUT. Comunque vada questa cosa, continuerò a intorbidare. Utcumque ventus est, exin velum vertitur. PLAUT. Comunque sia il vento, cioè secondo il vento, indi si volge la vela.

Namque videbat uti hac fugerent Graii. VIRG. Perocchè vedeva come i Greci di quà si fuggissero.

Uti viene dal greco oti. S'adopra nel senso di ut, ma ben più di rado.

346.

Utinam ita di faxint! TER.

(Cioè, opto uti nam di, etc.

Veramente (nam) desidero che (uti) gli Dei faccian così.

Ulinam comprende uti e nam, e significa in verità. Il primo membro della frase, ove si trova, vien quasi sempre taciuto. È usato tuttora nelle frasi esclamative.

317.

An sicut pleraque, sic et hoc? C1C.

Per questo è anche così (sic), come (sicut) la più parte delle cose?

Sicut e sicuti altro non sono che ut, uti e il loro antecedente sic in una sola parola. Ciò non fa che sicut e sicuti non veggansi col medesimo antecedente: sicut pleraque sic et hoc.

348.

Crescit occulto velut arbor œvo Fama Marcelli. Hon. La fama di Marcello cresce qual pianta insensibilmente.

Nel risultamento se vel, uno degli elementi di velut, veluti, fosse taciuto, il senso della frase resterebbe pur il medesimo. Al pari di sicut, sicuti questi due correlativi velut, voluti, usansi ora con astecedenti, ed ora senza.

L'ellissi dell'antecedente di relut, veluti è molto più spesso che quella di sicut, sicuti.

349.

Ubi satietas cæpit fieri, commuto locum. Ten.

Muto luogo là dove la sazietà comincia a nascere; cioè, muto luogo tosto che, quando, appena, la noia comincia, ecc.

Ubi est frater? - Præsto adest. TER.

Ov'è il fratello? - È qui presente.

Ubi te non invenio, ibi ascendo in quemdam excelsum locum. TER.

Come non ti trovo, ivi (allora) salgo alcun luogo elevato.

Ubi amici, ibidem sunt opes. PLAUT.

Dove son gli amici, quivi son le ricchezze.

Gramm. Latina.

41



Vivendum est illic, ubi nulli nocte metus. Juv. Convien vivere colà, dove la notte non è alcun timore.

Ubi viene dal greco opou, e significa dove, in qual luogo. Tutte le idee di luogo soglionsi distendere anche al tempo. L'antecedente di ubi è ibi, ibidem o illic. Spesso pur s'incontra hic, o un nome di luogo che fa l'ufficio di antecedente. Quando ubi s'adopra nelle frasi interrogative, tutto il primo membro di esse frasi vien sottinteso. Nel primo esemplo l'antecedente manca, e ciò avviene più e più volte.

320.

Ubi ubi erit, inventum tibi curabo. TER.

In qualunque parte sarà, procurerò di trovartelo.

Nostrum est ubicumque opus sit obsequi.

Si spetta a noi (il conoscere) quando uopo sia ubbidire, accondiscendere, ecc.

Nemo est quin ubivis, quam ibi ubi est, esse malit. Cic.

Non vi ha alcuno che non ami meglio essere in qualsivoglia luogo, che la ove si trova.

Crudelis ubique luctus, ubique pavor. VIRG.

In ogni parte è crudel pianto, in ogni parte spavento.

324.

Unde is? - Egone? nescio hercle neque unde eam, neque quorsum eam. Ten.

Donde vieni? - Io? non so al certo nè donde io venga, nè in qual parte mi vada.

Nec enim inde venit unde mallem. C1C.

E certamente ei non viene di là donde amerei meglio (che venisse).

Unde segue l'analogia degli altri correlativi; è usato con antecedente e senza. L'antecedente è inde o hinc o ex hoc loco, etc.; ha dunque il senso di ex quo loco. Si stende anco al tempo e ad ogni altra interiorità ablocativa.

322.

Malum et a quocumque unde unde passus est fieri. TER.

Ha lasciato fare il male e da qualunque parte.

Nec, undecumque causa fluxit, ubi culpa est. QUINTIL.

E la colpa non è là, da qualunque lato sia derivata la causa.

Per la giunta di cumque e di libet nacque undecumque, undelibet. I composti hanno lo stesso antecedente de' semplici. Dum moliuntur, dum comuntur annus est. TER.

Mentre (le donne) si apparecchiano, mentre s'adornano, se ne passa un anno.

Interea dum sermones cædimus, illæ sunt relictæ. TER.

Mentre ci tratteniamo a discorrere, quelle son rimaste sole.

Fruere dum licet. TER.

Godi mentre lice.

Sosia, adesdum.

Dopo l'imperativo troviamo dum usato con l'ellissi di tutto il membro della frase, che deve seguirlo; cioè, dum lubet o dum licet. Del resto dum tiene l'analogia degli altri correlativi, ora adoprato con ellissi dell'antecedente, ed ora senza. L'antecedente è intersa, nunc, tunc, interim e simili.

324.

Dummodo tu sis £acidæ similis, Vulcaniaque arma capessas »
Malo pater tibi sit Thersites. Juven.

Purchè tu sia simile ad Achille, e vesta l'armi di Vulcano vo' piuttosto ch' abbi a padre Tersite.

Valde me Athenæ delectarunt, urbs dumtaxat. Cic.

Atene mi fu molto a grado, la città solamente.

Giovenale poteva dire: dum tu sis o modo tu sis, come pure dummodo tu sis; nel risultamento il senso torna il medesimo. Dumtamat suol tradursi per solamente. Benchè tale sia il senso del risultamento, dumtamat però è sempre accozzamento di dum e del verbo tamat, da tamo, frequentativo di tango, io tocco; dumtamat, in quanto che tocca, o si limita a. Atene mi è piscinta, in quanto che ciò si limita ad essa.

325.

Donec eris felix multos numerabis amicos; Tempora si fuerint nubila, solus eris. OVID.

Finchè sarai felice conterai molti amici; se i tempi faransi nuvolosi (calamitosi), sarai solo.

Ibo odorans usque, donec persecutus ero vulpem. PLAUT.

Andrò fiutando fino a che avrò aggiunto la volpe.

L'antecedente di donce è usque o saque adeo; quello di dum è interen: ora la disparità degli antecedenti può giudicarsi da quella dei correlativi.

326

Lupi ceu raptores, per tela, per hostes Vadimus. VIRG. Come lupi rapaci, n'andiamo tra i dardi, tra i nemici.

Non si confonda ceu con seu; questo è un'alterazione di sive. Ma ceu viene immediatamente dal greco, e può sempre tradursi per come, come se. Esso non esprime giammai l'idea disgiuntiva, rel, contenuta in seu; il suo antecedente è sic. Utrum sit (tragædia) an non vultis? PLAUT.

Quele delle due (cose), volete, che sia tragedia, o no?

Quid tu curas utrum crudum an coctum edam? PLAUT.

Che t'importa se io mangio cotto o crudo?

Utrum si è l'addiettivo neutro di uter, utra, utrum, preso invariabilmente. Viene dal greco, il quale ha un duale, e significa quale, allorché parlasi uon più che di due. Quindi i Latini traducono in due maniere il nostro chi o quale, cioè per qui, qua, quod, come si tien discorso di parecchi, e per uter, utra, utrum, allorchè cio avviene di due soli. Dunque utrum non differisce dell'addiettivo variabile utrum, se non quanto quod differisce da quid, cioè qual un addiettivo invariabile si diversifica dell'addiettivo variabile omonimo.

L'enumerazione che noi annunziamo con a, dai Latini vien significata per «» o  $n\epsilon$ , due enumerativi, cui usano sol nelle frasi interrogative o dubitative. L'isdole della nostra lingua vuole che utrum si traduca le più volte per  $s\epsilon$ .

### 328.

Si me audies, vitabis inimicitias. Cic.

Se mi ascolterai, schiverai le nimistà.

Tu, si videbitur, ita censeo facias. Cic.

Penso, se a te parrà, che tu debba far così.

Si ne ei caput exoculassitis item ego vos virgis circumvinciam.
PLAUT.

Se non gli trarrete del capo gli occhi, io ugualmente con verghe voi stringerò atterno, cingerò da presso.

L'antecedente di si è ita, item. Talvolta lo incontri anche con tam, sic o tamen.

| Composti di si | sive da si 6 ve.<br>seu id.<br>nisi da ne 6 si.<br>ni id. | elsi da et e si.<br>eliamsi da et, jam e si.<br>tamelsi da tam e elsi.<br>tamenelsi . da lamen e elsi. |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A tutti questi composti si serba il lor valore primiero, al quale bisogna aggiugner quello degli elementi che si accozzano.

Si viene immediatamente dal greco si, sol mutato il segno di aspirazione in s, nella stessa guisa che uper fu converso in super, ed sik in sic. Ma qualunque sia l'origine di si o di si, può sempre tradursi per ss. L'antecedente sic, item, ita, che ha o può avere, prova ch'è sinomino di quomodo, o di quo negotio posito. Così vitabis inimicitias, si me audies, equivale a, vitabis so modo, o sic, inimicitias, quomodo, o quo pacto, o quo negotio posito me audies, eviterai le inimicizie col modo onde mi ascolterai.

#### 329.

Sive hac, seu meliore perges via. SALL.

Se cammini in questa via, o se in una migliore...

Di bene vertant. PLAUT.

Gli Dei ti prosperino.

Noi traduciamo: sia che tu cammini in questa strada o in una migliore; il che nel risultamento torna il medesimo.

#### 330.

Nisi quid pater aliud ait » causa optima est. Ter.
Se il padre non dice altrimenti, la causa è ottima.
Hanc, nisi mors, mt adimet nemo. Ter.
Non me la torrà niun altri che la morte.
Nihil aliud, nisi Philumenam volo. Ter.
Non altro voglio che Filumena.
Nisi me fallit memoria. Gell.
Se la memoria non m'inganna.

Sovente nini, ni può tradural per, a meno che, come nell'ultimo esempio: o per che, come nel secondo e nel terzo; ma sono traduzioni di risultamento, poiche nini e ni immediatamente significan sempre se non.

### 331.

Si illum relinquo, ejus vita timeo; sin opitulor, hujus minas. TER. Se lo abbandono, temo per la vita di lui; se non l'abbandono e lo soccorro, temo le minaccie di questo (del padre).

Si quod volumus eveniet, gaudebimus, sin secus, patiemur animis aequis. PLAUT.

Se accadra ciò che vogliamo, ce ne allegreremo; e se no, caso che no, se altrimenti, soffriremo con animo rassegnato.

Si sic assecutus sum, gaudeo, sin minus hoc me tamen consolor, quod... CIC.

Se così l'ho ottenuto, me ne rallegro, se no, me ne consolo tuttavia, chè...

Id si ita est omnia faciliora, sin aliter magnum negotium. Cic. Se ciò è così, tutto sarà più facile, se no, o altrimenti, gran fatica.

Per risultamento sin, benchè solo, e sinsecus, sinminus, sinaliter sono sinonìmi. Sin da sè equivale ad una frase intera. Nel primo esempio sin sta per si non eum relinque; poichè, dove si unisse ad opitulor, darebbe un senso contrario. Sin secus rappresenta due frasi: si hoc eveniat gaudebimus; si non eveniet, et si secus eveniet, patiemur æquis animis.

O convien dire che sin secus, sin minus, sin aliter sisnsi introdotti per abuso nella lingua, a vece di si secus, si minus, si aliter, o che sin seus sic. generin l'effetto di una negazione ripetuta per energia; si come allorche Terenzio dice: non, non futurum est, non potest; le locuzioni sin secus, sin minus, sin aliter starebbero quindi per si non, si non.

Pol etsi taceas, palam id quidem est. PLAUT.

Per mis fè se tu taci, ciò è già scoperto.

Obtundis tametsi intelligo. TER.

Tametsi vicisse debeo, tamen a meo jure decedam. CIC.

Etiamsi quod scribas non habebis, scribito tamen. CIC.

Etsi, tamelsi ed etiamsi per risultamento son tradotti per benche, ma il lor senso immediato si è quello di si e dell'elemento o degli elementi, che gli vanno congiunti.

#### 333.

Quasi ego sim peregrinus » ita assimulatote. PLAUT. Simulate così, qual s'io fossi uno straniero. Quasi piscis, itidem amator. PLAUT. Adsimulabo quasi nunc exeam. TER. Ita vita est hominum, quasi quum ludas tesseris. TER.

Quasi è un accozzamento dei correlativi qua e si, e chiama a sè solo due proposizioni secondarie, e due primarie ne suppone innanzi. Assimilabo quasi execam, rappresenta tutto questo: Assimilabo hac via ire, qua via eo si execam. Farò semblante di andare per questa via, per la quale vado se uscirò, o quando uscirò.

Quasi è sempre quasi, cioè qua e si, egli ha sempre, qualunque ne sia l'uso, la virtù di quelle due voci, e desta tutte le idee, ch'esse desterebbono.

#### 334.

Hoc est altius quam ut nos suspicere possimus. Cic. Questo è più alto (di quel che conviene) e più che noi possiamo vedere.

Nihil est admirabilius quam quomodo ille mortem filii tulit. Cic. Nil habet infelix paupertas durius in se, Quam quod ridiculos homines facit. Juv.

Quam. . . ut; quam. . . quemodo non offrono di speciale che nna grande elliasi.

La maniera onde vengono usati non differisce da quella che produsse quasi, etsi, se non perchè gli elementi in questi si accozzarono, e in quam ut, etc. si rimaser disgiunti.

PROSPETTO
DEI CORRELATIVI E DEI LORO ANTECEDENTI.

| CORBELATIVI.                                             | ANTECEDENTI.                                                            | CORRELATIVI.                                           | ANTECEDENTI.                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Antequam<br>Ces<br>Cum o quum<br>Cur o quare<br>Dones    | ita, sic, hoc, etc.<br>tum, tunc, nunc, etc.<br>"                       | Quemadmodum<br>Qui<br>Quia<br>Quin<br>Quo              | eo modo, sic ita. id. ita, tamen, sic. ita, sic, hoc etc. eo, hoc, sic, ita. |
| Dum<br>Etiamsi<br>Etsi<br>Ni, nisi                       | interea, etc. ila, tomen, sic. id. id.                                  | Quoad Quod                                             | interea, tam, tam- diu, eatenus.  hoc, eo, sic, ita.                         |
| Posiquam<br>Priusquam<br>Qua (via)<br>Qualibet<br>OunHer | id. " hac, ea, sic etc. id.                                             | Quominus<br>Quomodo<br>Quonam<br>Quoniam<br>Ouorsum    | id. eo modo, sic etc. id. eo, jam, modo, ita. prorsum, eo, sic.              |
| Quam<br>Quamdiu<br>Quando<br>Quamdudum                   | taliter, sic, ita. tam, ita, etc. tamdiu. id. tamdudum.                 | Quoties Quum o cum                                     | tokies. sie, ila, tamen, etc., tum, tunc, nunc.                              |
| Quamlibet Quamobrem Quamquam Quamquam                    | lamen, etc.  ob eam rem, etc., idcirco, ideo, etc. tamen, ita, sic. id. | Seu<br>Si<br>Sicut, sicuti<br>Sive, seu<br>Tametsi     | sit, ila, lamen elc.<br>id.<br>id.<br>id.<br>id.                             |
| Quanto Quantopere Quantulo Quantulo Quantulum            | tanto, eo, hoc. tantopere, ita. tantulo, eo. tantulum.                  | Ubi, ubi ubi<br>Ubicumque<br>Ubique<br>Unde, unde unde | id. " ibi, hic, in so loco. inde, hine o sæ hoc                              |
| Quantum<br>Quantumvis<br>Quapropter<br>Quaqua            | tantum, tamen. id. propterea, ideo. huc, ea, ita.                       | Undelibet<br>Ut, ut ut<br>Utoumque                     | loco.<br>id.<br>sic, ita, etc.<br>id.                                        |
| Quare e cur<br>Quasi<br>Quaternis                        | ea re, sic, ila.<br>eo modo, tamen, sic,<br>ila.<br>eatenus, haclenus   | Ulinam<br>Ulrum<br>Ulrumvis<br>Velut, veluti           | id. illud, hoc etc. id. sic, ita, etc.                                       |
|                                                          |                                                                         |                                                        |                                                                              |

# SUNTO DELLE REGOLE FONDAMENTALI

DELLA

# SINTASSI LATINA.

#### PRINCIPIO UNIVERSALE.

— Ciascuna parola in qualsiasi frase è un effetto, che chiama la propria causa —.

# DELLE PAROLE VARIABILI.

### DE' SOSTANTIVI.

### SOSTANTIVI APPOSTI.

4.º Il sostantivo subalterno apposto, necessariamente simile di caso al sostantivo principale o causativo, può differirne nel genere e nel numero.

L'apposto è sempre nome comune, il causativo è nome proprio, ossia e'cape meno, siccome quello, che in certa guisa vien compreso nell'altro.

#### NOMINATIVO.

2.º Il nominativo non depende da veruna parola del discorso, sua cagione è la volontà di chi parla.

Non ha mai nominativo senza verbo in modo personale,

non siav ellissi.

Non ha mai verbo in modo personale senza nominativo,

Laonde quantunque volte s'incontra l'uno di questi due termini, conviene cercar l'altro, il quale, come non è nella frase, si sottintende. Se mancano tutti e due, fa mestieri supplire alla doppia ellissi (1).

(1) Non può sottintendersi una parola se non perché o fu già espressa, o il seuso la chiama di forza.

#### VOCATIVO.

3.º Il vocativo, al pari col nominativo, non procede da veruna frase del discorso, e riconosce pur egli come causa la volontà di chi dice; ma ne differisce in quanto che non ha verun effetto o compimento di necessità.

È parola quasi gittata per entro il discorso, ch'equivale ad un'intera proposizione.

Le più volte nella frase, che comprende un vocativo, ha un verbo di seconda persona, o della prima del plurale, od anche altra voce che indica simil persona.

#### GENITIVO.

4.º Il genitivo è un sostantivo congiunto ad un'altro, al fine di restringere o di limitar l'estensione dell'idea, cui questo significa.

Qualunque sostantivo in genitivo è sempre effetto di altro sostantivo, il quale indispensabilmente debb' essere nella frase, o sottintendervisi.

#### DATIVO.

5.º Il dativo esprime tuttora, in senso proprio o figurato, un'idea di termine o di destinazione, ed ha come causa un modificativo, del quale è compimento; cioè o un verbo (transitivo, intransitivo, attivo, passivo, ecc.) o un addictivo (positivo, comparativo) o un invariabile, sia espresso, sia taciuto.

#### ABLATIVO.

6.º L'ablativo indica il luogo donde o ci allotaniamo, o ci possiamo allontanare.

Qualsiasi ablativo è effetto di una preposizione, espressa o sottintesa.

Alcune preposizioni ablative rispondono alla dimanda, ubi? altre alla dimanda, unde?

# ACCUSATIVO.

7.º L'accusativo denota il luogo verso il quale si tende.

Ogni accusativo corrisponde ad una di queste due domande; Quo? dove? (con tendenza), o Quid? che cosa, che?

Nella prima la preposizione talora si esprime, e talora si tace; nell'altra mai non vi ha preposizione.

Gramm. Latina.

#### DEGLI ADDIETTIVI.

8.º L'addiettivo è un effetto che si attiene a un sostantivo, col quale concorda sempre in genere, numero e caso.

Niuna frase può comprendere addiettivo, se non v'abbia sostantivo, espresso o sottinteso.

#### DE' VERBI.

9.º Il verbo si accorda in persona e in numero col proprio sostantivo; e cotal sostantivo, nei modi personali, è per necessità un nominativo, o espresso o taciuto.

I nominativi di prima persona sono ego pel singolare, nos pel plurale; que' di seconda tu pel singolare, vos pel plurale; i nominativi di terza persona possono rappresentarsi da ciascun sostantivo.

Il modo indefinito, impersonale, suolsi adoperare in nominativo, in accusativo, in dativo e sostantivamente; ma quasi sempre si riferisce a nominativo, o ad accusativo.

# DELLE PABOLE INVARIABILI.

## INTERIEZIONI.

10.º L'interjezione è di per sè una frase intera, che non si lega a veruna parola del linguaggio analittico, nè qual effetto o compimento, nè come causa.

#### PREPOSIZIONI.

11.º Ciascuna preposizione si è compimento o effetto di un modificativo qualsiasi, addiettivo o verbo.

Ella non può essere, al sommo, che la terza parola della frase, sì come effetto di un modificativo, e questo aver dee per antecedente un sostantivo. Qualvolta la preposizione vien seguita da tutt'altro caso che il proprio, è indizio certo avervi ellissi del suo compimento.



Tutte le preposizioni non sono, ned esser possono se non che sostantivi e addiettivi più o meno alterati, usati invariabilmente, e in modo or più or meno ellittico.

Sì le preposizioni che ogni altro invariabile presuppongono necessariamente taluni sostantivi o addiettivi, onde son proceduti.

## AVVERBII.

12.º Qualsivoglia avverbio è compimento od effetto di un modificativo (addiettivo, o verbo, variabile o invariabile):

### CONGIUNZIONI.

43.º Ufficio delle congiunzioni si è il modificare o addiettivo o verbo od un invariabile, non di connettere parole o frasi.

Dove pajonti modificare un sostantivo, ha un'ellissi dell'addiettivo.

Gl'invariabili, detti congiunzioni, dividonsi in enumerativi, e correlativi.

L'enumerativo annunzia due parole dependenti da una sola e medesima causa, o sia due parole sintassicamente simili. Per esse due parole possiam quasi sempre aggiungnere tutte l'altre.

Il correlativo annunzia necessariamente che la frase vien divisa in due parti (primaria e secondaria), ognuna delle quali ha per lo meno nominativo e verbo, espressi o sottintesi.

# MODELLO DEGLI ESERCIZII ANALITICI

DA PROPORSI DI MANO IN MANO AGLI STUDIANTI PERCHÈ ARRIVINO

A BENE INTENDERE IL LATINO.

Ad fores auscultate atque asservate has ædes; Ne quis adventor gravior abeat quam adveniut. ..... Novi ego hominum mores. PLAUT.

# NOMENCLATURA.

(Fa conoscere gl'iniziativi, i terminativi e i radicali, cioè tutti gli elementi, onde le parole si compongono).

| Ad         | e le sue varietà ac, af, ab, ctc. esprimono idee di ten-<br>denza, termine, e, per risultamento, di aumentazio- |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            | ne. Adiecisse prædam torquibus exiguis renidet. Hon.                                                            | presso, vicino |
| Fores      | 17.5%                                                                                                           |                |
| Auscultate | NATE:                                                                                                           | 1              |
| Atque      | parola composta da at e que                                                                                     | l              |
| Asservate. | dal radicale serro                                                                                              | 1 44           |
| 1          | e dall' iniziativo ad,, che significa, ecc. (Ved. No-<br>MENCLATURA).                                           |                |
| Has        | parola rad. Has tabellas dare me inssit. PLAUT                                                                  | questo, questa |
| Ædes       | radicale. Ades aperiuntur. PLAUT                                                                                | casa;          |
| Ne         | radicale                                                                                                        |                |
| Quis       | posto dopo ne è un'alterazione di ne aliquis                                                                    | qualcuno       |
| Adventor . | dal terminativo or o tor, che significa, ecc. (Ved. Nom.)                                                       |                |
| Gravior    | dal radicale venio                                                                                              | più            |
|            | dal terminativo ior, ius, che significa, ecc. (Ved.: Nom.) e dal radicale gravis.                               | grave, pesante |
| Abeat      | dal radicale eo, ire                                                                                            | andare         |
|            | e dall'iniziale ab, che significa, ecc. (Ved. Nom.) .                                                           |                |
| Adveniat.  | dal radicale venio                                                                                              |                |
|            | e dall'iniziativo ad, che significa, ecc. (Ved. Nom.)                                                           | presso, vicino |
| Novi       | dal radicale novus                                                                                              | nuovo          |
|            | e dal radicale nosco                                                                                            | conoscere      |
| Ego        | radic. Ego et oleum et operam perdidi                                                                           | io             |
| Hominum.   | radicale. Hominum omnium teterrime                                                                              | uomo           |
| Mores      | radicale. Morem fecerat usus                                                                                    | costumi.       |

# LESSIGRAFIA.

(Da le forme declinative e conjugative, le quali mostrano le attenenze delle parole tra loro).

| <u>Ad</u>  | invariabile, detto preposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | presso, vicino             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fores      | nome comune, terza decl., femm. plur., o nomin. o voc. o acc., da forez, is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | porta                      |
| Auscultate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | porta                      |
| •          | seconda decl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ascoltato                  |
|            | o verbo da ausculto, as, ari, atum, are, prima coniug.,<br>imperat., pers. seconda, plur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ascoltate                  |
| Atque      | invariabile, detto congiunzione, enumerativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e                          |
| Asservate. | o addiettivo da asservatus, a, um, seconda declinazio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                          |
|            | ne, masch., sing., voc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | custodito                  |
|            | o verbo da asservo, as, avi, atum, are, prima coniug. imper., pers. seconda, plur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | amata dita                 |
| Has        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | custodite                  |
|            | plur., accus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | queste                     |
| Ædes       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Nequis     | clinaz., o nom. o voc. o accus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cose                       |
| 2104000    | masch., sing., nomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | che alcuno non             |
| Adventor . | addiett. da udrentor, oris, terzs declin., masch., sing.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | die diedie Hoi.            |
| Gravior    | nomin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | avventore                  |
| Orabior    | addiett. comparativo, da gravior, oris, terza declinaz., masch. e femm., sing., nom. o voc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | più pesante                |
| Abeat      | verb., da uheo, is, ivi, itum, ire, sogg. pres. terza pers.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pra pesante                |
| 0          | sing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | se ne vada                 |
| Quam       | in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se | aha mik aka                |
| Adveniat . | antecedente magis sottint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | che, più che               |
|            | terza pers., sing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | arrivi                     |
| Novi       | o addiett. da novus, a, um, seconda decl., masch. o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|            | neutr., sing. o plur., o genit sing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nuovo, nuovi               |
|            | o verbo da novi, isti, passat. indicat., persona prima,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| <b>D</b> . | sing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | conobbi                    |
| Ego        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •_                         |
| Hominum.   | sing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | io                         |
|            | plur., genit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | degli uomini               |
| Mores      | nome com., da mos, ris, terza declin., masch., plur.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|            | o nom. o voc. o acc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i costumi, o co-<br>stumi. |

# SINTASSI.

(Mostra le ragioni, onde le parole hanno a prendere nel discorso una tal forma, e un tal luogo anzi che altramente).

| Ad preposiz. accusativa, effetto di auscultate;                              | Adventor .   addiett. effetto di homo sot-                           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fores effetto di ad;                                                         | Gravior addiettivo comparativo, effet- to pure di homo;              |
| sintassicamente simili, au- Auscultate scultate, adservate, che non          | Abeat verbo di modo personale, ef- fetto del nom. sottint.;          |
| avendo nella frase verun                                                     | Quam correlativo, effetto di magis                                   |
| vocat., di cui siano effetto,                                                | Adveniat . verbo in modo personal., ef- fetto del sostant. sottint.; |
| Adservate sono, necessariamente, verbi che hanno la causa in ros sottinteso; | Novi verbo di modo personal., ef-                                    |
| Has addiettivo, effetto di ardes, con cui concorda in gene-                  | Ego nominat., effetto della volon-<br>tà di Plauto.                  |
| re, numero e caso;  **Edes sostantivo accusat., effetto                      | Hominum. genitivo, effetto di mores;                                 |
| dei verbi indicati;                                                          | Mores accusativo, effetto di novi.                                   |
| Nequis addiettivo, effetto di homo sottinteso;                               |                                                                      |

Ad fores auscultate, Atque asservate has ædes; Ne quis adventor Gravior abeat quam ad veniat.

Novi ego hominum mores.

Ascoltate alle porte, e custodite questa casa; affinchè alcun avventore non se ne vada più carico di quel che è venuto. Conosco ben io i costumi degli uomini.

# **ESEMPII**

## A COMPLEMENTO DELLA SINTASSI.

NB. Qualunque volta si seguono più esempii dello stesso autore, il nome di questo non viene indicato che dopo il primo di quelli.

#### SOSTANTIVI APPOSTI.

4

Urbem Romam a principio reges habuere. TAC:

Alme sol, nihil possis urbe Roma visere majus. Hor.

Flumen Rhenum describitur.

Capuam colonia deducetur, urbem amplissimam atque ornatissimam.

3.

Quid meruere boves, animal sine fraude Cic.

Ipse, tua maxima cura, Tristis Aristæus stat lacrymans. VIRG. Effodiuntur opes, irritamenta malorum. Ovip.

Quid Mitylenæ, quæ vestræ factæ sunt, urbs nobilis? Cic.

Mala merx hera hæc videtur.

PLAUT.
Olim truncus eram, ficulnus,

inutile lignum. Hor.

An sua cuique deus fit dira cupido? Virg.

Perfectus epicureus evaserat.

Ego vocor Lyconides. PLAUT. Qui vocare? - Geta. TER. Ego perditor reip. nominarer!

Ego perditor reip. nominarer!

Aristæus olivæ dicitur inventor.

Tum Drances consiliis habitus non futilis auctor surgit. VIRG. Ego sæpe lupum fieri Mærim vidi.

Roma patrem patriæ Ciceronem libera dixit. Juv.

Urbem Antiochiam vocavit. Just. Ego qui te habeam fratrem. Ter. Defendi remp. adolescens, non deseram senex. Cic.

Non docebo sus, ut aiunt, oratorem eum.

Rex paterque, audisti coram. Hor.

#### NOMINATIVO.

6

Ego videro. TER. Nos viderimus. Tunc me vidisti. PLAUT.

Vos tum plus in repub. vidistis. Cic.

Epicurus hoc viderit.

Dii in futurum vident. LIV. Sol sex mensibus videtur. VARR. Non homines habitare hic videntur, sed sues. PLAUT.

7.

Ecce autem nova turba atque rixa. Cic.

Q

Nam Polydorus ego. VIRG. Quot homines, tot sententiæ. TER.

9.

At Romæ ruere in servitium consules, patres, eques. TAC.

Galba autem multas similitudines afferre. Cic.

India mittit ebur, molles sua tura Sabæi. Ving.

Quisque suos patimur manes. I)uo reges, ille bello, hic pace civitatem auxerunt. Liv.

Non vendo meum pluris quam cæteri. Cic.

Faba valentior est quam pisum. CELS.

Consimile est atque ego. PLAUT. Ouis heru'st tibi? - Amphitruo. Qui nunc vocare? - Nemo nisi quem jusseris.

Di meliora piis. Virg.

# VOCATIVO.

42.

Nox ruit, Ænea. Hoc, Tiresia, petenti responde. Qui Bavium non odit, amet tua

carmina, Mævi. Virg. Scis, Proteu, scis ipse neque

est te fallere quidquam. VIRG. Mirabar quid mæsta deos, Amarylli, vocares.

#### GENITIVO.

43.

Si Cæsaris liber præ manibus est, promi jubeas. GELL.

Ast ego, quæ divum incedo regina, Jovisque et soror et conjux... bella gero. VIRG.

Sub Veneris regno vapulo. Plaut Nomen Mercurii est mihi. Nec regna vini sortiere talis.

Horæ momento cita mors venit.

Ego illud sedulo negare factum. | Capita rerum mihi expedita. PLAUT.

> Caput hominis. CIT. DI PORT. R. Homo crassi capitis. PLAUT.

Si capitis res siet (per sit).

Cadus erat vini. Vinum majoris cadi.

Simulacris Phidiæ nihil perfe-

ctius. Cic. Conditor mundi Deus. SEN.

Paratus nummus argenti. Plaut. Cujum pecus? an Melibæi? Virg.

Mihi visum est curæ pretium ipsum Senatuscons. quærere. PLIN.

Rem magnam, pretiumque moræ fore. VIRG.

Volo ipsius voluntate hoc fieri. TER.

Non capitis ejus res agitur. Ejus incommoda æquum est

47.

ferre.

Tempus non est introeundi. PLAUT.

Causas innecte morandi. Virg. Date crescendi copiam. TER. Apes amor urget habendi. Ving. Eram cupidus redeundi domum.

TER. Non ego divitias avidus sine

fine parandi. Ovid. Et quæ tanta fuit tibi Romam causa videndi. VIRG.

Tempus rei gerendæ non dimisit. NEP.

Homines infima fortuna nulla spe rerum gerendarum. Cic.

Si negotiis gerendis orbatus possit vesci.

Tempus inter eos committendi prælii convenerat. C.Es.

Nactus coercendæ juventutis Quantum animis erroris est. lecum. Gic.

Cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus. Ter.

Si quem forte cognosti amantiorem tui. CIC.

Ad nos amantissimos tui veni. Qui religionum colentes.

Tempus edax rerum. Ovid. Utilium tardus provisor, prodigus æris, gaudet equis. Hon.

Fama tam ficti pravique tenax, quam nuntia veri. VIRG. Flumen navium capax. Plin. Patiens operum juventus rastris terram domat. VIRG. Dominum scientem esse oportet earum rerum. VARR. Nescia mens hominum fati! VIRG. Avidum pugnæ Ascanium probibent.

(Hirrus quem se ipse amans sine rivali! Cic.)

lam satis terris nivis atque diræ grandinis misit pater. Hor. Parum ne fusum latini sanguinis. Paululum moræ habeo, dum etc.

Minus prædæ quam speraverat fuit. Liv.

Minimum herbarum creat stercus asini. Colum.

Multum diei processerat. SALL. Neque habet plus sapientiæ quam lapis. PLAUT.

Si amplius absidum velit. Cic. Plusculum mellis adiiciunt. COLUM.

Plurimum gravitatis debet habere exordium. Cıc.

Nimium bonæ nei » advexit. PLAUT.

Tantumdem viæ est » undique | ad inferos. Gic.

Gramm. Latina.

Ovid.

Tantillum loci ubi catellus cubet, mihi sat est loci. PLAUT. Quantulum enim summæ curtabit quisque dierum? Hor. <del>2</del>0.

Eo insolentiæ processit, ut. Plin. Huc arrogantiæ venerat ut. TAC. Ibidem loci res erit. Plaut. Ubi illum quæram geatium. Unde hæc igitur gentium est. Fratrem nusquam invenio gen-

tium. TBR.

Postridio cius diei introit. CÆS. Tunc temporis filiam in matrimonium tradit. Just.

23.

Quid Romae faciam? Juv. Corinthi pueros docebat. Cic. Si domi sum, foris est animus. sin foris sum, animus domi est. PLAUT.

Una militiae et domi fuimus. TER.

Domi bellique duellatores optumi. PLAUT

Domi duellique male fecisti. Serpit humi, tutus nimium. Hor. Procumbit humi bos. Virg.

Cassius in oppido Antiochite commoratus. Cic.

Insectatur omnes domi per ædes. PLAUT.

Durare nequeo in sedibus. 24.

Quo te agis? – Egone? in Veneris. PLAUT.

Ubi ad Dianæ veneris, ito ad dexteram. TER.

Apud ædem Veneris mantat. PLAUT.

Ad ædem Felicitatis sunt. Cic.

(Delphis erunt. Babylone mortuus est).

43

(In vidua domo. OVID.) (Humo defodit alta). 25.

Amphitruonis te esse aiebas Sosiam. PLAUT.

**26**.

Quid illic hominum litigant. Ter. Quid mulieris uxorem habes? Quid turbæ est apud forum. Quid marmoris putatis esse. Cic. Quid est negotii? Plaut. Quod auri fuit, subripuisti. Cic. Quid hoc hominis est. Ter. Hoc copiarum in Hispanias portatum est. Liv. Hoc commodi est quod. Cic. Facite conjecturam quid id sit

hominis. PLAUT.
Id hostium aspexit. Liv.
Id nobis oneris imponitur. Cic.

Sero diei subduxit legionem.
TAC.

Ventum ad inopiæ ultimum.

Cuncta terrarum subacta. Hor. Obsedere alii angusta viarum. Virg.

27.

Tantæ molis erat romanam condere gentem!

Magis reipub. interest quam mea. Liv.

29.

Refert mea militis. CIT. DI PORT. R. (Fert snimus. OVID. Fert opinio.) (Ut opinio et spes fert. Natura fert. CIC.)

(Incepi, dum res tetulit, nunc non fert. Ter.)

(Quid nunc futurum est? - Id enim quod res ipsa fert). 30.

Pigere cum facti cæpit. Justin. Crasse, pudet me tui. Cic. Prorsus vitæ tædet. Acti non pænitet. VALER. Non poenitot me famae. TER. Tui me miseret, me piget. Cic. Imopis te miserescat mei. TER. 34.

Evasit vere indolis regiae. Liv. Me nullius animi fuisse confiteor. Cic.

Magni sunt oneris, quidquid imponas vehunt. PLAUT. 32.

Tu istos deos flocci feceris.

Meum flocci facio tergum.

Ambo sumus non nauci. PLIN.

Hanc nec facit pili. CATULL.

Omnes unius æstimemus assis.

Nec ridiculos teruncii faciunt. PLAUT.

33.

Haec te solum semper fecit maxumi. TER.

Unice unum plurimi pendit.
PLAUT.

Ut quanti se quisque facit, tanti fiat ab amicis. Cic.

Ille nugator est, nihili, non nauci homo. Eun.

Unde is (homo) nihili. PLAUT.

Amas hominom non nauci.

Quem putamus esse non hili,
dicimus nihili. VARR.

Mortuus pluris pretii est quam ego sum. Plaut.

Meam herus esse operam deputat parvi preti.

Noli spectare quanti homo sit, parvi enim pretii est. Cic.

Hominem maxumi pretii, esse te hodie judicavi. TER. Facio te magni pretii homi-

Facio te magni pretii hominem. PLAUT.

Nihili imperium heri sui servus facit.

Nec pluris habetur quam Trebellius. Cic. bo. PLAUT.

Tanti quanti poscit, vin' tanti | illam emi?

34.

Unum omnium oro.

Expectabam aliquem meorum.

Primi Pænorum expectant. Virg. Hic domus Æneæ cunctis dominabitur oris. Et nati nato-

35.

Rerum facta est pulcherrima

Quid agis, dulcissime rerum. Hor.

(Quanti emptæ? Parvo.) (Magno mercentur Atridæ. Virg.) O Danaum fortissime gentis. Sum regum rex regalior. PLAUT. Hominum homo stultissime. TER. Omnium quantum est, qui vivunt homo hominum ornatis-

Jovem detestor - qua de re rerum omnium. Plaut.

Omnium hominum exopto ut | fiam miserorum miserrimus.

Abs to capitis citantur. Cic. Poteratis non capitis arcessere. Capitis te perdam ego. PLAUT. Dolabellam repetundarum postulavit. Syeton.

An non intelligis quales viros summi sceleris arguas? Cic. Si herum insimulabis malitiæ; male audies. TER.

(Condemnabo eodem ego te crimine. CIC.)

In legibus posuerunt dupli furem condemnari, fæneratorem quadrupli. Cat.

37. Obliviscar noctis illius. Cic.

Parvi æstimo, si ego hic peri- Flagitiorum suorum recordabitur.

> Reminisceretur pristinæ virtutis. Cas.

> Adversæ res admonuerunt religionum. TAC.

> (Suam quisque homo rem meminit. PLAUT.)

> (Et jam obliviscere Grajos. Ving.) (Dulces reminiscitur Argos).

(Si rite audita recordor).

(De palla memento, amabo. PLAUT.)

Absurde facis, qui angas te animi.

Antipho me excruciat animi. TER.

Nec sum animi dubius. Ving. Vix sum compos animi, ita iracundia ardeo. Ter.

Tu es mentis compos. Cic. Me voti compotem facis. Senec. Rerum potiri volunt. Cic. 39.

O te, Balane, cerebri felicem aiebam tacitus. Hor.

(Animo eventa timebat. Cic.)

(Auro vi potitur. Virg.) (Matres animo vix præ gaudio compotes, Liv.)

Sum omnium rerum satur.

Referta Gallia negociatorum est, et plena civium. Cıc.

Scelerum cumulatissime! Plaut. Hic est fraudis, sceleris plenissimus.

Versu inopes rerum nugæque canoræ. Hor.

Animi pectus inane fuit. Ovid. Tempus nullum vacuum laboris. TER.

Desine mollium tandem querelarum. Hon.

(Abstinuit alieno. SVET.)

Desine, quaso, comunibus lecis. Cic.) Diu es jam id mini. Tum nobis opus est

DATIVO.

44.

Sic vos non vobis vellera fertis, oves. Virg. Nos munera templis quippe tuis

ferimus.

(Ad littora mittet viginti tau-

(Hunc liberum ad te mittam. Cic.)

Tibi aliquid de scriptis meis, mittam.

48.

Tibi aras, tibi occas, tibi seris, tibi eidem metis. Plaut.
43.

Bene habent tibi principia. TER. Propino tibi salutem plenis faucibus. PLAUT.

Tuæ rei bene consulere cupio. Illi optime volo.

Ah! gere morem mihi.

Si id capso, geritote amicis vestris aurum corbibus. Ego mihi providero.

Aspiret primo fortuna labori.

Necet dentibus Orassica Plin. Aiebat Deos esse iratos mihi. PLAUT.

Sordent tibi munera nostra.

Tibi ea evenerunt a me. PLAUT. Ibo huic obviam.

AL.

Eæ nos lavando, eluendo operam dederunt.

45.

Suus cuique mos est » quot homines, tot sententiæ. Ter. Avarus suus sihi carnifex est. Phæd.
Quid tibi negotii mecu'st. Plaut.

Diu es jam id mihi. Tum nobis opus est semptu. Quid mihi fingere prodest. Ovid. Si cui dentes absunt. VARR. Non deero officio. Cic.

Illi mea carmina curse. Ving. Nobis lucro fuisti polius quam decori tibi. PLAUT. Si tibi cordi est, facere licet.

Erit illi illa res honori.

Auxilio iis fuit.

Mihi est Menæchmo nomen. Fabio laudi datum quod pingeret. Cic.

Vilio mihi dant quod graviter

Quod isti dedimus arrhaboni. PLAUT.

lis pecuniam fænori dabat. Cic. Me habeat sibi documento.

Persuasit ne sibi vitio verterent. quod abesset a patria. Quod illi tribuebatur ignaviæ. Linguæ moderandum est mihi. PLAUT.

47.

Expedit bonas esse vobis. Ter. Male illis eveniat! PLAUT.
Accidit huic ut esset. Nep.
Huic contingit ut patriam ex servitute in libertatem vindicaret.

48.

Favete linguis. GELL.
Eamus Jovi gratulatum.
Non graiis servitum matribus ibo. Vine.
Non paream operæ. Cic.
luscitiæ meæ ignoscas. PLAUT.
Blanditur cæptis fortuna. Tac.
Dominus servo indulsit SEN.
Sane possum tibi opitulari. Cic.
49.

Merses profundo pulchrior evenit. Hor. Accede Nilo temere. Ph.ED. Auribus nostris accidit clambr.

Te pugnæ accinge pedestri. VIRG. (It tristis ad æthera clamor). (Se merguut in flumen. VARR.) (Dardaniam ruit ad portam. VIRG.)

(Ruit ad portus).

(Nonne accedam ad illos. TER.)
(Ubi ad aures accidit regis. Liv.)
(Quin ad hoc accingeris?)
50.

Hæc sententia et illi et nobis probatur. Cic.

Tros Tyriusque mihi nullo discrimine agetur. VIRG.)

(Agentur a nobis omnia. Cic.)
(Cyrus ille a Xenofonte scriptus).

51.

Nulla tuorum audita mihi nequa visa serorum. VIRG. Nulli exaudita deorum veta

precesque mess.

Me uxori exoptatum credo adventurum domum. PLAUT. Spectata est mihi tua felicitas. Gens dura debellanda tibi est. VIRG.

Adhibenda nobis et diligentia.

Siquidem mihi saltandum est. PLAUT.

Faciendum in nobis quod parentes imperant!

Pedibus redeundum est mihi. (Ea abs te curata sunt. Cic.) Illis curandum censeo. Plaut. 52.

Meas mibi ancillas invito aripis.

(Here ea est quam miles mea vi nunc ereptum venit Trr.) (Ab hoc abaco vasa abstulit. Cic.) " ABUATIVO.

53.

Ab urbe venit Daphnis. Vinc. Incensa Danai dominantur in urbe.

Est urbe egressis antiqua cupressus.

Totaque vagatur urbe furens. 54.

Ex Andro commigravit. TER. E rubigine non e ferro fectum est. PLAUT.

Telum ex insidiis conjicit. VIRG. Ex meo servo » audivi. PLAUT. Ludos ex industria parat. LIV.

Melius et ex re et ex tempore consitues. Cic.

Hunc vidi ex tempore dicere. Ex re tua non est ut emoriar. PLAUT.

E re nata melius fieri haud potuit quam factum est. TER. E vestigio eo sum profectus.

55.

Cic.

Illis clamat de via. Ten. Aderit multo Priami de sanguine Pyrrhus. Ving.

Non bonus somnus est de prandio. Plaut.

Plebat pater de filii morte. Cic. Ipse de tempore cænavit. Hist. De lamíficio neminem metuo. PLAUT.

De me, te eum esse finge qui ego sum. Cic.

De industria fugiebatis. PLAUT.

Ab sæculo ad sæculum » vivunt.

Ab illo tempore regnat. Cic.

Ab hora octava bibebatur.

Ab ovo ad mala citaret. Hor.

Salvebis a meo Cicerone. Cic. Una a pueris parvulis sumus educti. Ter.

Adeo a teneris consuescere multum est. ViRG.

Quid vis, dum ab re nequid ores. faciam. PLAUT.

Ab romanis cornua cecinerunt. Liv.

A pedibus servum misi. Cic. A manu servum puniit. Svet.

Absque te esset, hodie nunquam ad solem occasum viverem. PLAUT.

58.

Dant sine mente sonum. VIRG. Vitiis nemo sine nascitur. Hor. 59.

Se in littore condunt. VIRG.
Processit modo in crepidis, modo in caliga. SVET.
Victoria in manu nobis est.

SALL.

Ego in insidiis bic ero. Ter. In animis nostris es. PLIN. Nolo me in tempore hoc videat senex. Ter.

In apparando consumunt diem.

Pecuniam in loco negligere maximum interdum est lucrum.

RΛ

Gemina super arbore sidunt.

Multa super Lauso rogitat. Super hac re nimis. VAL. 64.

Sedet circum castella sub armis. VIRG.

Non pudet, o superi, populos venire sub hasta. CLAUD.

Manet sub Jove frigido venator. Hor.

Divesne... nil interest an sub divo moreris.

Sub luce ingressus urbem. Liv. Sub somno plerique sanescunt. CELS.

62.

Animum erectum præ se gerebet. Hist. DE BEL. AF.

Nec loqui præ mærore potuit.
CIC.

Præ lætitia lacrimæ præsiliunt mihi. Plaut.

Tu præ nobis beatus. Cic.

Mori pro mænibus ardent. Virg. De sub oculo. Veget. De sub alpibus. Hor. Virgo de sub saxo. Senec.

Est mihi tecum pro aris et focis certamen. Cic.

Pro viola carduus. . . . surgit. Ving.

Pro censu sumptus facies. Provers.

Pro nostra amicitia te rogo. Cic. Pro virili parte annitendum. Liv. Hæc pro tua prudentia considerabis. Cic.

64.

Quicum tibi res est, peregrinus est. TRR.

65.

Capulo tenus abdidit ensem.

Hæc verba cum affectu accepimus, non verbo tenus. ULP.

Crurum tenus a mento palearia pendent. Virg.

Est quadam prodire tenus, si non datur ultra. Hor.

Coram, quem quæritis, adsum. Virg.

In coram omnium. Apul.

Multa faciam clam uxorem.

PLAUT.

Clam furtim hic esse vult.
Palam in oculis omnium gesta
sunt. Cic.

A lenone eripuit palam. TER. Res palam est. PLAUT.

**67**.

Bina dabo argento perfecta atque aspera signis pocula. VIRG.

Quid eo est argento factum. PLAUT.

Ex ea re quid fiat vide. TER. Quid de illa fiet fidicina. PLAUT. Quid te futurum est. TER. 68.

Me primis huc misit ab annis.

Ex illo fluere spes Danaum.

Ego ex te audivi, et ex tua accepi manu pateram. PLAUT. Peto a te, vel si pateris, oro. Cic.

A viris virtus nomen est mutata.

Omnia volo a me expectes et postules.

Ille illas spernit segregatque ab sese omnes. PLAUT.

70.

Caput vento pulsatur et imbri. Virg.

74

Nostro doluisti sæpe dolore. Neque ego committam ut homines mortuum me dicant fame. PLAUT.

Naufragia intereunt naves. C.E.S.

Auribus teneo lupum. TBR.
Ut tota mente atque omnibus
artubus contremiscam. CIC.
72.

Quod parato opus est para. Ter.

Viso opu'st, cauto est opus. PLAUT.

Milites opus sunt tibi.

Minus multi opus sunt boves.

Dux nobis et auctor opus est. Cic.

Lectionis opus est. QUINT.
Puero opus st cibum. PLAUT.
74.

Fama volat hoste vacare domos. Virg.

Laudibus arguitur vini vinosus Homerus. Hor.

Locus a frumento copiosus. Cic. Haec a maritimis custodiis loca vacabunt.

De hoc crimine dearguatur. Plena domus cœlati argenti (erat).

Tui carendum erat. TER.

75.

A scribendo abhorret animus. Cic.

Nullum tempus ille unquam vacabat a cogitando. Ros est enectus arando Hor

Bos est enectus arando. Hor.

Dictu quam re facilius. Liv. Risu inepto ineptior nulla res est. CAT.

Ab actu remotus est. Paulus. Ad omnia opportunus nec magis ex usu tuo nemo est. Ter.

In domo sua mysteria facere dicebatur. NEPOS.

In rure propinquo manebo. Delphis erant duæ stellæ au-

reæ. Cic. Puteolis est Lentulus.

Carthagine qui nunc expectat.

VIRG.

Rure morans, quid agam? Hon. 78.

Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit. TER. Martiis, cælebs, quid agam Kalendis. Hor.

Hoc anno Romæ triumphatum.

Sammula 110 annis vixit. PLIN.

In hec tempors » hec faciunt contra nos. Cic.

In ipso tempore eccum ipsum ebviem. TER.

79.

Ha ut scrupulum valeret sestertiis vicenis. PLIN.

Liber mihi constitit decussi.

Pro argenteis decem aureus unus valebat. Liv.

Aliquando una res pro duabus valet. TER.

80.

Tu es lapide silice stultior.
PLAUT.

Sapiens uno minor est Jove. Hor.

Alius alio plus habet vitium.

Unus senior præ cæteris senior.
APUL.

Sinam impune me minoris factum præ illo?

84.

Curavi, ut opinione illius pulchrior sies (per sis). PLAUI. Major quam pro numero jactura fait. Liv.

82.

Paulo majora canamus. Ving. Verbo sensum claudere multo optimum est. Cic.

XIJ.

Ponuntque ferocia Poeni corda, volente deo. Ving.

hte, diis bene juvantibus. Liv.
 lbant, Volscente magistro. Virg.
 Non ego hoc ferrem calidus juventa, consule Planco. Hor.
 Cum bene re gesta convertor

Cum bene re gesta convertor domum. Plaut.

Volentibus cum magnis diis. Cic.

Cum diis bene juvantibus. Sub te tolerare magistro militiam assuescat. Virg. Sub Annibele magistre omnes belli artes edoctus. Liv. 84.

Flendo ducimus horas. Vinc. Manus suas in plaudendo consumunt. Cic.

85.

Hoc difficile est probatu.

Attrita quotidiano actu forensi ingenia. Ouint.

Dentes atteruntur usu. PLIN. Lingua cæpit esse in quæstu.

QUINT.

Ubi sunt illa præcepta, quæ jubent in actu mori. SENEC. Silices tenuantur ab usu. OVID.

· ACCUSATIVO.

86.

Quid vult concursus ad ammena? Virg.

Ad te ibam. Iam advesperascit. Ter.

Ad incitas lenonem rediget.
PLAUT.

Ad assem impendium reddes.
PLIN.

Quasi talenta ad quindecim coegi. TER.

Si quid poscas, ad ravim poscas. PLAUT.

Hæc ad insaniam concupierat.

Omnes ad unum idem sentiunt.

Ad summum quinque sunt in-

Ad hunc modum locati sunt. C.Es.

Ad normam et libellam fieri, et ad perpendiculum respondere oportet » structuram. PLIN.

Ad amussim factum judicium. GELL. Ad vicesimum ab urbe lapi- Super Garamantas et Indos prodem effoditur. Plin.

Ad horam nonam expectavit.

Ad audiendum parati sumus. Cic.

87.

Fugiunt in flumina phocæ. VIRG. Pariter in bella ruebant.

In tutum eduxi maniplares meos. Plaut.

(Apes) glomerantur in orbem.

Taxi torquentur in arcus. Domatur in burim ulmus. In vaticinantis medum cecinit.

Pars in frusta secant. VIRG. Inque vicem speculantur aquas et nubila cœli.

Mutatur in horas.... juvenis.

Inque dies caput altius effert. Virg.

In diem rapto vivit. LIV. Si in rem est utrique. TER. In lucem const Sertorius, MART. Boves periunt in decem annos.

In ora parentum filios jugulat. SENEC.

Me conjicerem in pedes. Ter. Crines nodantur in aurum. Virg. 89.

Quam multa sub undas souta virum, galeasque volves! Venit avis prima sub frigora. Sub lucem adit oppida pastor. Sub noctem naves solvit. C.Es. Sub vesperum portas claudi

Sub ipsum finem adventabant.

lam sub fine laborum, vela traham.

90.

Alii super alios trucidantur. Liv. | Gramm, Latina.

feret imperium. Ving.

Super abundantiam lactis samera aut hedera præbenda. COLUM.

Nomentanus erat super ipsum, Porcius infra. Hor.

Polypercon cubabat super regem. Curt.

Clathri super aquam emineant. COLUM.

Super Numidiam Gætulos accepimus. SALLUST.

Ille qui supra nos habitat. Plaut.

Cæsa, eo die super millia viginti. Liv.

Cum hostes supra caput sint. 92.

Uri magnitudine paulo infra elephantos. CÆS. 93.

Cæpi inter vias cogitare. TER. Inter hæc major alius terror. LIV.

Furtim inter se aspiciebant.

Inter nos » dictum hoc fuit.

Inter tot dies hercle actum aliquid oportuit. PLAUT.

Hoc inter cænam dictavi. Cic. Inter vapulandum vocitare » incipit. Just.

Potum age, et inter agendum occursare capro... caveto. Virg.

Inter rem agendam istam heræ huic respondit quod rogat. PLAUT.

94.

Intra parietes meos. Cic. Locus intra Oceanum jam nullus est, quo. Cic. Ea intra se consumunt Arabes. PLIN.

desipiunt. CELS.

Intra jactum teli progressos uterque substiterat. VIRG.

Epulamur non modo non contra legem, sed etiam intra legem. Cic.

intra viginti Subegit dies. PLAUT.

Extra duces, reliqui rapaces. Cic.

95.

Cis paucas tempestates augebis genus ferratile. PLAUT. Oui sunt citra Rhenum. C.Es. Citra spem omnium fortuna cessit, ut. Hor.

Citra calendas octobris seminare convenit. Colum.

Citra satietatem danda glans. Phidias in ebore citra æmulum fuit. Quint.

96.

Ridetque (Deus) si mortalis ultra fas trepidat. Hon.

Sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum. Hor.

Lanæ sunt tutela contra frigora. Plin.

Aspice dum contra me. PLAUT. Elephanti tanta narratur clementia contra minus validos. PLIN.

Hoc non mode non pre me, sed contra me est potius. Cic.

98.

Humilis volat æquora juxta.

Totos dies juxta focum atque ignem agunt. TAC.

Gravitate annonæ juxta seditionem ventum.

Juxta deos in tua manu posi- | Pone quos aut ante labantur. tum est.

Ouidam phrænetici intra verba Figulus juxta Varronem doctissimus. Plin.

99.

Tua voluntas erga me, meaque erga te par atque mutua. Cıč.

Nunquam quidquam erga me commerita est quod nollem. TER.

400.

Circa regem densæ miscentur. VIRG.

Varia circa hæc opinio. PLIN. Postero die circa eamdem horam copias admovit. Liv.

Circa lucem expergefactus. Suet. 404

Terra circum axem se convertit. Cic.

Circiter meridiem exercitum reducit. C.Es.

102.

Ante lucem surrexit. Cic. Factus est consul ante tempus. Ante Jovem nulli subigebant arva coloni. Virg.

Ante Notos Zephirumque volant. Alvus ante omnia ducitur. CELS. Scelere ante alios immanior omnes. VIRG.

103.

Neque Lydia erat post Chloen. Virg.

O cives! cives! quærenda pecunia primum, Virtus post nummos. Hæc Janus summus ab imo perdocet. HOR.

Post meridiem in accademiam descendimus. Cic.

Decessit post annum quartum. NEP.

Maxima post hominum memoriam classis est devicta.

104.

Cic.

105.

Ob oculos mors versata est. Id frustra, an ob rem faciam in vestra manu situm est.

Ait se ob asinos ferre argentum atriensi. PLAUT.

Pretium ob stultitiam fero. TER. Pretia ob tacendum accipiunt. GELL.

106.

Apud exercitum est. Cic. Non diu apud hunc servies. PLAUT.

Verba apud senatum fecit. Cic. Apud forum e Davo audivi. PLAUT.

Apud me plurimum possunt.

Inveni apud auctores. Plin. Sic apud animum meum statuo.

Vix sum apud me, ita animus commotus est metu. TER. 407.

Summa virium penes eum est.

Penes te es? Hor.

Omnia adsunt bona, quem penes est virtus. PLAUT.

108.

Prope seditionem ventum est.

Prope calendas puto me fore. Cic.

109.

Hic propter hunc assiste. Propter frigora frumenta in agris matura non erant. Cass. Hi propter notitiam intromissi.

NEP.

410.

Nibil ante rem, neque præter rem locuti sumus. Auct. AD

Præter opinionem res ceciderat. NEPOS.

Pæter illum nemo regum ditior fuit. Just.

Per medias rapit ira cædes. Hor. Per novem cui jugera corpus porrigitur. Ving.

Mille rotam volvere per annos.

Satis per te tibi consulis. Hor. Per vinum exoritur dissidium.

Per me vel stertas licet. Cic. Ne pater per me stetisse credat. TER.

Per nos quidem hercle egebit qui suum prodegerit. PLAUT. Per ego te deos oro. Ter.

112.

Cœlum, non animum, mutant, qui trans mare currunt. Hor.

113.

Secundum patrem tu es pater proximus. PLAUT.

Secundum jus fasque egerunt.

Secundum hæc silentium fuit. Hoc expones secundum hunc diem. Cic.

Adversum speculum ornatur. GELL.

Quis hæc quæ me adversum incedit? PLAUT.

Adversus eos quos invitus offendas » utendum est excusatione. Cic.

Ad urbem modo, modo in Galliam versus. Gall.

Secundum æquinoctium. Plin. Secundum ludos. Plaut.

Per fenestras in viam versa, populum alloquitur. Liv. 116.

Reperta multis ante sæculis. PLIN.

447.

Antiquam Dauni defertur ad | Ea nihil ad te attinent. Ten. urbem. Virg.

Cur non intro eo in nostram domum. PLAUT.

In Albense rus intulit hæc.

Transacta re, convertam me domum. TER.

Ego rus ibo atque ibi manebo. 118.

Eamus ad cœnam, quid stas? Venient ad pocula damæ. Virg. Ad ineptias redis. C1c.

Ad propositum redire malumus. Ad rastros res redit. TER.

Ad restim mihi res rediit.

In rem nostram esse putas. PLAUT.

la spem ventum erat. Liv. Hanc oportet in cruciatum abripi. Ter.

Abi deambulatum. TER. Ille inficies ibit, sat scio TER. 119.

Ad cœnam hominem invitavit.

Ad pacem hortari non desino. Multa Cæsarem ad id bellum incitabant. CÆS.

Ad nullam rem impelletur. Cic. 120.

Ad laudem nati sumus.

Ad omnia hæc magis opportunus nec magis ex usu tuo nemo est. TER.

Ingenium est omnium hominum a labore proclive ad libidi-

Non potuisti adducere homines magis ad hanc rem idoneos. PLAUT.

Format nos intus ad omnem fortunarum habitum. Hor.

Ad eorum arbitrium et nutum totos se fingunt et accomodant. Cic.

Si quid hoc ad rem pertinet. Cic.

Quid ista vidulum pertinent, servæ sint istæ an liberæ? PLAUT.

Non ea ad religionem spectant. CIG.

Scythm ad Tanaim attinent. Curt.

Ad miserias ego natus sum. TER.

Me credo huic esse natum rei, ferundis miseriis.

Aspera arteria ad pulmones usque pertinet. Cic.

Huc ad me specta, ut cornicem conspicere possis. PLAUT. 122.

Annos sexaginta natus es, aut plus eo, ut conjicio. TER.

Tertium annum regnat. Liv.

Menses tres abest. TER. Non horam tecum esse potest.

Vixit ad annum centesimum.

Dormiit ad oras tres. - 128.

Millia pasuum tria ab eorum castris castra posuit. C.ms.

Altitudo a cacumine pedes viginti quinque. Plu.

Per tria millia pasuum canalem absolvit. CLAUD.

Nix septem assurgit in ulnas. Virg.

Arborum ibi proceritas ad 444 pedes adolescit. PLIN. 124.

Cursum mutavit amnis, doctus iter melins. Hor.

Eos hoc moneo, desinant furere. CIC.

Illud te esse admonitum volo. Aves mater erudiit artes. Ovid. filium. Ter.

Ovem rogabat cervus modium tritici. PHED.

Unum hoc vos oro. TER.

Tu modo posce Deos veniam.

Nihil supra deos lacesso, néc potentem amicum largiora flogito. Hon.

425.

Unum exuta pedem, in veste recinta. testatur moritura Deas. Virg.

Ouis te de isto genere non docuit? Cic.

Terentiam monens de testamento..

Adversæ res admonuerunt religionum. Liv.

Os humerosque Deo similis. Virg.

126.

Progreditur picto chlamydem circumdata limbo.

Visus adesse mihi per pedes trajectus lora tumentes.

Omnia Mercurio similis, vocemque coloremque.

Tradunt feram, equina juba, cetera tauro similem. PLIN. Loricam induitur. VIRG.

Expleri mentem nequit.

O ego lævus qui purgor bilem sub verni temporis horam. Hor.

Nec quidquam tibi predest aerias tentasse domos. 427.

Stultia est venatum ducere invitas canes. Plaut.

Daturne illa Pamphilo hodie nuptum? Ter.

Ea ne me celet, consuefeci Dico iturum esse me mercatum. si velit. Plaut.

> Nisi ad mercatum venio damnum maximum est. Ter. 428.

Mihi præda videbatur perditum iri. PLAUT.

Ducent damnatum domum. TER.

lre nen queo, ad me iri æquum censeo. PLAUT.

Contumelia que mihi factum itur. CAT.

Non esse itum obviem, cum iri debuit. Cic.

129.

Non satis tutus ad narranduin locus. TER.

In vobis resident mores pristini, ad denegandum ut celeri lingua utamini. Plaut. 480.

Diem » nondum 'videram. GEN. Leporem, gallinam et anserem gustare fas non putant. Cæs. Gustare ego ejus sermonem volo. Plaut.

Tu projectum odoraris cibum.

Hi voluptates omnes odorantur.

Audiit agnovitque sonum. Virg. Particular School

Interdixit histrionibus scenam. SUET.

Nam ego vitam duram quam vixi usque adhuc mitto. Ten. Cur non eosdem cursus currimus quos L. et L. cucurrerunt. Cic.

Currit iter tutum classis. VIRG: Sibi longam videtur ire viam. Magnam pugnavimus pugnam. LUCILL.

Tuis servivi servitum præceptis. Plaut.

Nihil peccat nisi quod mihil peccat. PLIN.

Ea peccemus quæ corrigat hora.
OVID.

132.

Marius vitabundus hostium classem, ad oppidum pervenit. Sallust.

433.

Num me fefellit hosce id struere? TER.

Te non fugit quam sit difficile.

Fugit me ad te antea scribere. Cic.

Hoc te præterit.

Nil illum... sub orbe latet.

Nec latuere doli fratrem. Virg. Multos castra juvant. Hor. Venatio me delectat.

134.

Solet eum, cum aliquid furiose fecit, pœnitere. Cic. 135.

Cur te is perditum? TER.
Nutricem arcessitum iit.
Tu tibi laudem is quæsitum.
Me ires consultum male. PLAUT.
436.

Quid tibi hanc notio est?
Quid tibi hanc curatio est rem,
verbero?

Quid tibi huc receptio ad te est meum virum?

Ad honores adipiscendum vemunt. Cic.

Nos eluendo operam dederunt.

Quis tali fando temperet a lacrymis. VIRG.

Dandum (canibus) potius hordeaceos quam triticeos panes. VARR.

Addendum partis (o partes) alias erit. Lucr.

Pleraque similiter faciendum. VARR.

Arietes tempore trimestri, secernendum. VARR.

Iterandum eadem ista mihi.

Æternas queniam pænas in morte timendum. Luca.

Multaque in his rebus quærendum, multaque nobis clarandum. Luc.

Fuit exemplorum legendi potestas. Cic.

Reliquorum siderum quæ causa collocandi fuerit.

Antonio facultas detur agrorum condonandi.

Omnium rerum una est definitio comprehendendi.

Nominandi tibi erit magis quam edundi copia. PLAUT.

Ego ejus videndi cupidus recta consequor. TER.

**138**.

Credunt se vidisse Jovem. Virg. Censen'hominem me esse? TER. Esse illum iratum putas? Sic esse opinor dieturum patrem.

Quid arbitratus est se facturum? Cic.

Ferre videt sua gaudia ventos. VIRG.

Poetam audivi scripsisse mulieres duas pejores esse quam unam. PLAUT.

Ait Glycerium se scire civem esse Atticam. Ter.

Omnes nos gaudere hoe te credo credere.

490

Jubete istos foras exire. Mandat fieri talia Daphnis. VIRG. Hoc esse cupio verum. TER. di postulo.

Hanc maculam nos decet effu-

Volo ut mihi respondeas. Cic. Vis ergo experiamur? VIRG.

Jubet sententiam ut dicant suam. PLAUT.

140.

Fecisse satis opinor. Imperare animo nequivi. LIV. Cupis credi. Ovid. Domo exire nolebant. Cic. Incipient magni procedere menses. Virg.

Imperare consuevit. NEP. Pater esse disce. TER.

444.

Necesse est multum accipere Thaidem.

Fas est meis te fidere regnis.

Licet me scire quid sit? PLAUT. Expedit bonas esse vobis. TER. Magis par fuerat me dare vocœnam advenientibus bis quam. Plaut.

Tibi me est æquum parere. VIRG.

442.

Ipsumque fides intrasse Lyæum.

Spes est eum melius facturum. Fama volat hoste vacare domos.

Quid opus est dicere. Quintil. Rumor ait linguæ te tamen esse malæ. MART.

443.

Hoc est enim dicere, non ne dignus? Cic.

Ego (ero) ædilis, hoc est, paulo amplius quam privatus. Cic.

Dicitur eo tempore matrem Pausaniæ vixisse. Nep.

A meis me amari et magni pen- | Dictum est Crysidem » in hac habitasse platea. Ter.

Neminem talem fuisse credendum est. Cic.

Faustulo fuisse nomen ferunt:

Dicunt: jus summum sæpe summa est malitia. TER.

Dixisse fertur simius sententiam. PHED.

Nimius fortasse (esse) STAT.

Verus patriæ diceris esse pater. MART.

Is dicitur multa Jovem orasse. Virg.

445.

Misit legatos qui connubium peterent; urbes quoque, ut cætera, ex infimo nasci. Liv.

#### ADDIETTIVI.

146.

Bona de Domitio fama est. CIC.

Bona bello cornus. VIRG.

Bonum ingenium augendum. QUINTIL.

Nunquam sera ad bonos mores via. Senec.

47.

En hæc promissa fides est?

Hos humeros ambiatostro. STAT. 448.

Vates horrere videns jam colla colubris, offam objicit. VIRG. Hoc videns effugit monstrum.

Subit Rhætum cuncta videntem. Ving.

Nascitur et casus abies visura marinos.

Scribamque licenter ut omnes visuros peccata putent mea? Hor.

149.

Visa dea est violentior æquo.
Ovid.

Diis aliter visum. VIRG.
Ruere omnia visa repente.
Visendus ater Cocytus. Hor.
Calcanda semel via lethi.
Faciendum est quod vis. Ter.
450.

Ad rivum eumdem lupus et agnus venerant, siti compulsi. PH-BD.

Menander fecit Andriam et Perinthiam, dissimili oratione sunt factæ. Ter.

451.

Ubi friget (sermo), huc evasit, quam pridem pater mihi et mater mortui essent.

Ut patremque juxtaque Creusam, alterum in alterius mactatos sanguine cernam? VIRG.

152.

Nox et præda høstes remorata sunt, SALL.

Divitiæ, decus, gloria in oculis sita sunt.

Labor voluptasque dissimillima natura, societate quadam inter se naturali sunt juncta. Liv.

153.

Linquenda tellus et domus et placens uxor. Hor.

Hærent infixi pectore valtus Verbaque. Vinc.

454.

Hac arte Pollux et vagus Hercules enisus arces attigit igneas. Hon.

Conversis studiis, ætas animuaque virilis quærit opes.

**457**.

Bonum æquunque oras. PLAUT. Hino leges et plebisoita coactæ. LUCAN. Agros villasque Civilis intectos sinebat. TAC.

Manet alta mente repostum Judicium Paridis, spretæque injuria formæ. Vir.

Video in me omnium ora atque oculos esse converses. Cic.

Optumum atque æquissimum erat. PLAUT.

Bona nostra malis inquinantur.
OUINTIL.

Et mala sunt vicina bonis.
Ovid.

Pensum meum quod datum est confeci. PLAUT.

158.

Non est mentiri meum. Ten. Tuum est, si quid præter spem evenit, mihi ignoscere.

Vestrum est dare, vincere nostrum. Ovid.

Persuasit nox, vinum, adolescentia; humanum est. Ter. Humanum est errare. Proxers. Et facere et pati fortia romanum est. Liv.

159.

Fient quæ fieri æquum est. TER. Quando satius est te id dare operam.

Te videre melius est quid agas. PLAUT.

Scitum est periclum ex aliis facere tibi quod ex usu sit. Ter.
Magnum est efficere ut quis intelligat quid illud sit. Cc.
Magnum negotium est navigare.
Res est magna tacere. Mart.
Non sunt more partes id facere.
Cic.

160.

Dimidium facti qui caspit habet; sapere aude. Hon. Aqua et igni interdictum est reo. TAC.

Nunc est bibendum. Hor.

464

Dulce satis humor, depulsis arbutus hædis. VIRG.

Varium et mutabile semper femina.

Turpe senex miles, turpe senilis amor. Ovid.

162.

Pars grandia trudunt obnixæ frumenta humeris. VIRG.

Hic manus ob patriam pugnando vulnera passi.

Impliciti laqueis uterque jacent. Ovid.

Utraque formosæ Paridi potuere videri.

Densi se quisque agglomerant. Virg.

Samnitium duo millia cæsi.

463.

Et crimine ab uno disce omnes. Virg.

Ut illum dii deæque senium perdant, qui me remoratus est. Ter.

Pægnium, ausculta, scelerate, etiam respicis? PLAUT.

Pars cæca arietat in portas. VIRG.

Juvenum manus emicat ar-

Procumbit uterque pronus humi. Ovid.

Amnes et in æquora currunt, quisque suum populatus iter. Virg.

Cæsa ad sex millia hominum.

164.

Non enim omnis error stultitia dicenda est. Cic.

Animal hoc, quem vocamus hominem, generatum est, etc. Cic.

Gramm. Latina.

Ad eum locum, quæ Pharsalia appellatur, applicuit. C.s.

Circumspicit saxum, campo qui forte jacebat limes agro positus. Virg.

165.

Dixere causam tuno, nescio quam. TER.

Rursus redit ad ea castra, quæ ad Agar habuerat. Hist. Bes.. Afr.

Tabellas cereas intelligit, quibus sententias ferebant. Asc. Amicos magnos esse voluit, ut tamen pari jure essent quo ceteri. Suet.

Diditur rumor advenisse diem quo debita mœnia condant. Virg.

Is habet causam, quam causam ad te deferet. Cic.

Castra posuerunt, quæ castra amplius millibus passuum octo patebant. C.Es.

Tubulæ repertæ sunt, quibus in tabulis ratio erat confecta.

Eodem uti jure senem liceat, quo jure usus sum adolescens. Ten.

Diem dicunt, qua die conveniant. C. Es.

Dies nullus erat, quo die. Cic. 466.

Qui servi eadem noscerent reperit. TAC.

Quid nocte venis, eadem abis.

Quæ debetur pars tuæ modestiæ, audacter tolle. PHÆD. 467.

Agrum quem vir habet tollitur.

Istum quem quæris ego sum.
PLAUT.

Eunuchum quem dedisti nobis, quas turbas dedit! TER.

45

168.

Hinc Dardanus ortus Jasiusque pater, genus a quo principe nostrum. VIRG.

Lucus in urbe fuit media, quo Pœni effodere loco signum Socios terræ mandemus, qui

solus honos Acheronte sub imo est.

Carne pluit, quem imbrem aves feruntur rapuisse. Liv.

Quis hic homo est? TER.

Quid est tibi nomen? PLAUT.

Quod nomen tibi est?

Quis locus, quæ regio nostri
non plena laboris? VIRG.

Dicite quæ regio Anchisen,
quis habet locus.

Hem quid est? PLAUT.

Quid istuc negotii est?

Dic quid tibi nunc ægre est.

470.

Acrior fuit quam compositior pugna. Quin.

Magis invidi sunt quam amici Cic.

474

Tu major; tibi me est æquum parere. Virg.

472.

Anex sese fortissimus heros Addiderat socium.

Te, fortissime Tencrum, accipio, agnoscoque libens.

Alterius sic Altera poscit opem res, et conjurat amice. Hor. Amicus est tamquam alteridem.

Tu nunc eris alter ab illo. Virg. Altero quoque die bibendum.

Et cum possideant plurima plura petunt. Ovid.

174.

Aliud ex alio malum, TER.

Fallacia alia aliam trudit. Equites alii alia delapsi sunt. LIV.

Aliud alii natura iter ostendit.

475.

Sensit medios delapsus in hostes. VIRG.

Medius prorumpit in hoste.

Manet alta mente repostum.

Summa decurrit ab arce.

Imo gurgite sorbet fluctus.

Extremis digitis hoc attingis.

Taleæ ne plus quatuor digitos transversos emineant. Car.

Rem in medio relinquimus.

Medio tutissimus ibis. Ovid.

Pelagi petere alta parabant.

Virg. Quid causas petis ex alto? In summo Manlius arcis sta-

Ad imum threx erit. Hor.

Extrema gallicæ oræ occupavere. TAC.

476.

Aurea mala decem misi. VIRG. Nec clypei mora profuit ærei. Populea velatur fronde juventus.

Proinde tu tibi jubeas concludi ædes foribus ferreis, Ferreas ædes commutes, limina indas ferrea, Ferream seram atque annulum, ne, si ferro parseris, Ferreas tute tibi impingi jubeas crassas compedes. PLAUT.

Ain vero, verbereum caput?

Anna sororia linquit mœnia.

Ovid.

Icarus icarias nomine fecit aquas OVID.

Quis facta herculeæ non audit fortia clavæ? Prop.

477

Ulisse! Danaides credent tibi. Tu cui? SENEC.

Urnas frustra Danaides plenas ferunt.

Heliades dant lacrymas. OVID. Pelides tunc ego congressum Ænean nube cava rapui. Ving.

Æacidæ telo jacet Hector.

#### VERBO.

484.

Ego vapulando, ille verberando, ambo defessi sumus. Ter.

Tu et collegæ tui errastis. Cic. Spolia ampla refertis tuque puerque tuus. Virg. 182.

Cujus nunc es? — Tuus. Plaut. Pulvis et umbra sumus. Hor. Estis in senioribus. Plaut. 483.

Nec non cernere erat. Virg. Est quadam prodire tenus, si non datur ultra. Hor.

Est ubi plus tepeant hiemes. 484.

I mecum hac una. — Fiat. PLAUT.

Quid tu Athenas insolens? — Evenit. Ter.

Accidit casu ut primus nuntiaret. Gic.

185.

De hac re mihi satis haud liquet. PLAUT.

Quid quærendum? factum ne sit? At constat. — A quo? at patet. Cic.

186,

Corpus augere volentibus conducit inter cibos bibere. PLIN. Profuit et marathros bene olentibus addere myrtis. OVID. Melius, pejus, prosit, obsit, nihil vident nisi quod lubet. Ter.

Non est permittendum, nisi contulerit. PAULUS.

Nonne prius communicatum oportuit? TER.
487.

Centum oratores ire placet. VIRG.

Lubet scire ex hoc ut certior sim. PLAUT.

Quæ sint hæc interrogas, quæ scire magis juvat quam prodest. Sen.

Juvit me tibi tuas litteras profuisse. Cic.

188.

Civi romano licuit esse gaditanum.

Licet me id scire quid sit?
PLAUT.

Per hanc curam quieto tibi licet esse.

Asinariam vult esse, si per vos licet.

Per me exquirere licet.

Fremant omnes licet, dicam quod sentio. Cic.

Licet in me terrores omnes impendeant, succurram atque subibo.

Mea quidem hercle causa salvus sis licet. TER.

490.

Quæritur quare hieme ningat, non grandinet. Sen.

Nocte sine tonitribus fulgurat.
PLIN.

Gum jam advesperasceret discessimus. CIC.

Priusquam lucet adsunt. PLAUT. 494.

Glamant omnes indegnissume factum. TER.

Sunt quibus in satira videor | Cum hoc dixisset, abiit. nimis acer. Hor.

Dummodo morata recte veniat. dotata est satis. PLAUT. 492.

Satin' recte? — Nosne? — sic ut quimus, aiunt, quando ut volumus non licet. TER.

A Faustulo nomen fuisse ferunt.

Herculem in ea loca boves abegisse memorant.

Illam terra, ut perhibent, pro-

genuit. Ving.

Nec mutam profecto repertam ullam esse hodie dicunt mulierem ullo in sæculo. Plaut. Hospitibus nam te dare jura

loquuntur. Virg.

Nuntiant melius esse tyronem. Cic.

Solvi et metus narrant. PLAUT. 493.

Quando imago est hujus in me, certu'st hominem eludere. PLAUT.

Hoc, cum essem in senatu, exaravi. Cıc.

Quoniam non potest id fieri guod vis, id velis guod possit. TER.

Quonianı ei, qui me aleret nihil video esse reliqui, dedi meam gnatam quicum ætatem exigat. PLAUT.

Non taceo, quando res vortit (per vertit) bene. 494.

Ubi aperuit ostium, continuo hic se conjicit intro. TER. Quoniam miser quod habui per-

didi, quo redactus sum! Hæc ubi dicta dedit, cælo se |

protinus alto misit. VIRG. Ubi semel quis perjuraverit, ei credi postea non opertet. Cic.

Zeno Eleates perpessus est omnia potius quam conscios delendæ tyrannidis indicaret.

Prius quam pereo, certum est omnia experiri. TER.

Animam amittunt prius quam loco demigrent. PLAUT.

Neque prius fugere destiterunt quam ad flumen Rhenum pervenerunt. Cæs.

Antequam de repub. dicam, ea exponam vobis. Cic.

Neque defatigabor antequani percepero. Cic.

Postquam comedit rem, post rationem pulat. PLAUT.

Ouoniam inspexi mulieris sententiam, cepi tabellas, consignavi clanculum.

Quoniam ambo, ut est libitum. nos delusistis, datiene argentum ?

Haud desinam donec perfecero hoc. TER.

Non ego intro ad vos mittar? — Quidum? — Quia enim plus dedi, etc. Plaut.

Vitium commune omnium est auod nimium in senecta attenti ad rem sumus. TER.

Pergratum mihi fecisti quod librum ad me misisti. Cic.

Quid agimus, nisi animum ad se ipsum vocamus?

Nullum diem intermisi quin ad te scriberem.

Nec recedit loco quin statim rem gerat. PLAUT.

Messanam nemo venit quin viderit. Cic.

Consules bellicosi, qui vel pace tranquilla bellum excitare possent, nedum in bello respirare civitatem forent passuri. Liv.

196.

Justa imperia sunto, iisque cives parento. Cic.

Donum ne capiunto (magistratus).

199.

Quam pene tua me perdidit protervitas! Ter.

Ut gaudet insitiva decerpens pyra! Hor.

Ut dissimulat malus! PLAUT. Ut falsus animi est! TER.

200.

Ut valet? ut meminit nostri? Hor.

Quorsum hæc spectat oratio?

204.

Arundo seritur quos alii bulbos, alii oculos vocant. Colum. 202.

Non sum ita hebes ut istuc dicam. Cic.

Cursorem miserunt ut nuntiaret. NEP.

Olent, salsa sunt, tangere ut non velis. PLAUT. 204.

Nolo tibi tam valde placeas. PETRON.

Quod ego cupio ut impetret. PLAUT.

Optabit ut abeat ab se filius. Ter.

Suadeo a te impetres ne sis nugax. Petron.

Is mihi suasit ut ad te irem. PLAUT.

Mihi ne abscedam imperat.

Rogat eos atque orat ne oppugnent filium suum. Cic.

Consules bellicosi, qui vel pace Feci e servo ut esses libertus tranquilla bellium excitare mihi. Ter.

**2**05.

Valeas, habeas illam quæ placet.

Sic eat quæcumque romana lugebit hostem. Liv.

Valeat Venus, castra peto.

Valeant qui inter nos dissidium volunt. TER.

206.

Quod ne fieret jusserunt consules. Hist. DE B. G.

Edico prius ne duplices habeatis linguas. PLAUT.

Eo dico ne me thesaurum reperisse censeas.

Obsecto ut ne credas a me adlegatum senem. Ter.

Opera datur ut judicia ne fiant. Cic.

Edixit ut ne quis vallum transiliret. Aurel. Vict.

Primum justitiæ munus est ut ne cui quis noceat. Cic. 207.

Vereor ut placari possit. Ter. Dies hic mihi ut satis sit vereor.

Hos omnes labores timeo ut sustineas. Cic.

Timeo ne non impetrem.

Metuo ne non sit surda. PLAUT. Ornamenta quæ locavi metuo ut possim recipere.

Ne non sat esses leno metuebas.

Formido male ne ego nomen commutem meum. 208.

Ut te omnes di demque cum isto invento perduint (per perdant). Ter.

Utinam ne in nemore Pelio cecidisset abiegna trabes. Ennus. 209.

Pueris aut monedulæ, aut anates, aut coturnices dantur, quicum lusitent.

Servum hercle te esse oportet et nequam et malum advenam qui irrideas.

Qui modeste paret videtur qui aliquando imperet dignus esse. Cic.

Nihil est dignius quod ametur. Ter.

240.

Nulla est quin gnatum velit uxorem ducere.

244.

Vagierunt clamore pari, senisse putares. Ovid.

Credas aut tecta nefandas corripuisse faces etc. Lucan.

Grederes lætari et fortasse lætabantur. TAC.

Migrantes cernas. VIRG.

Fusile per rictus aurum fluitare videres. Ovid.

Fidelem haud ferme mulieri invenias virum. TER.

Z 7 Z.

Nollem factum.

Ita velim ut ne quid properes.

Nimis vellem habere perticam. PLAUT.

Mori me mallem. TER.

Mallem divitias mihi dedisses.

Non mihi si ferrea vox.... omnia nomina percurrere possim. VIRG.

Plura scriberem si possim. Cic. 243.

Quæro num aliter ac eveniunt evenirent:

Numquid redeat incertum hodie. PLAUT.

Id utrum illi sentiant an vero simulent, tu intelliges. Cic.

Rex sit e vobis uter quærite. SEN.

Scio ego quid ætatis sim. PLAUT.

Num furis, an prudens ludis me? Hor.

Numquid duas habetis patrias?

Utrumne ego sum exemplo gravis, an tu? Plin.

Uter nostrum popularis est? tune an ego? Cic.

Quid ego tibi ætatis videor?

Quid de quoque viro, et cui dicas, sæpe videto. Hor. 214.

Quam dulcis sit libertas breviter proloquar. PH.ED.

Cernis ut ignavum corrumpant otia corpus. Ovid.

Quantum animis erroris inest!
OVID.

Quam cupiunt laudari! ut se culpari nolunt! Cic.

Ut sæpe summa ingenia in occulto latent! PLAUT.

215. Gum me Romam recipissem,

eam mibi abs te epistolam reddidit. Cic.

Cum dare non possem munera, verba dabam. Ovid.

Ineptis, si tu sis homo, hic faciat. Ter.

Cum maxime neetra interesse arbitrabar, tum intellexi. Cic. Cum tibi nubebam, nulli mea tæda nocebat. Ovid.

Numquam labere, si te audies.

Eas ferias, si quis polluisset; hostiam si deo, si deæ immolabat. Gell.

216.

Verus patriæ diceris esse pater. MARTIAL.

Affatus comites dicitur esse suos. Ovid.

Audaces cogimur esse metu. Da mihi sallere, da justo sanctoque videri. Hor.

Hoc ipsum nihil agere, et plane cessare delectat. Cic.

lpsum cremare apud Romanos non fuit veteris instituti; terra condebantur, Plin.

Ad canitiem, et nostrum ipsum vivere triste aspexi. Pers. 247.

Ouibusdam aut sapiens videor aut fuisse felix. Cic.

Tu non videris perdidisse quod petis. Phæd.

Adeon' videmur vobis idonei esse in quibus sic illudatis?

Hos successus alit; possunt. quia posse videntur. Virg. 218.

A me utinam inciperes ferus esse. Ovid.

Idem stoicus esse voluit. Cic. Meditor esse affabilis, et bene procedit. Tea.

Pace to dixisse velim, Ovo. 219.

Artifici meruit proximus esse

Hic amas dici pater atque princeps. Hor.

Non tamen ut Priamus Nymphæ socer esse recuset. Övid.

Tutumque putavit bonus esse socer. Luc.

Sensit medios delapsus (esse) in hostes. VIRG. 220.

Scribendi recte sapere est et principium et fons. Hor.

Numquam utile est peccare | Si tartara nossent ignovisse. quia semper est turpe. Cic.

Nonne id flagitium est te aliis consiliis dare et foris sapere, tibi non posse auxiliarier.

Contentum suis rebus esse magnæ sunt divitiæ Cic.

Hoc est magnum periculum me ab asinis ad boves transcendere. PLAUT.

Utile est te jam rem transigere. Cic.

224.

Oderam multo pejus hunc quam illum ipsum Clodium. Cıc.

Servire et contumelias pati pejus odero aliis omnibus malis. BRUT.

Vox dira et abominanda: oderint dum metuant. SENEC. Odissem te odio Vatiniano.

CATULL.

Neque studere neque odisse, sed minume frasci decet. SALL.

Memineram Paulum, videram Gallum. Cic.

Dum sanitas constabit, pulchre meminero. PHED.

Meminerint legentes. Pun.

Cum senex non nisi de Africano loqueretur, et non solum facta, sed etiam dicta meminisset, me somnus complexus est. Cic.

Et nimium meminisse necessé est. Virg.

Et jam cunctantem flectere sermo cæperat, quum.

222 Sic canibus catulos similes, sic matribus hædos Noram.

Unum cognoris, omnes noris. TER.

Non novi bominis faciem: faciam ut noveris.

Virg.

Ego vos novisse credo jam ut sit pater meus. PLAUT. **22**3.

Nec moror ante tuos procubuisse pedes. Ovid.

Si dixero mendacium, solens, meo more fecero. PLAUT.

Ego istæc recte ut fiant videro.

Nolo irascaris, libere si dixero. PHÆD.

Non alias illuxisse dies crederim. VIRG.

226.

Moram non puto esse faciendam. Cic.

Bibulus de Cœlo servasset, necne, quærendum non fuis-

227.

Sperant se quæ petierint impetraturos. C.Es. 229.

Dum id rescitum iri credit, tantisper cavet. TER. **2**30.

In quem exempla fient? Tandem ædepol mihi morigeri pessuli fiunt. PLAUT. 231.

Formosus haberi cupit. Hor. Num nimio emptæ tibi videntur. Plaut.

Nonullæ civitates Cassii rebus studebant, plures Marcello favebant, HIST, DE BEL, ALEX. 233.

Ipse vocat pugnas, sequitur tum cetera pubes. VIRG.

Nunc terram oculi mirantur tui. PLAUT.

234.

His demum exactis, perfecto munere divæ, Devenere locos lætos, et amæna vireta. Virg.

235.

Sentio cursari rursum prorsum.

Omnia sub pedibus vertique regique videbunt. VIRG. 236.

Sapiens non habet mittendos trans mare legatos, nec metanda in ripis hostilibus castra. SENEC. .

Mihi ætatem a rep. procul habendam decrevi. Sallust.

Cura asservandum vinctum. Pontem in Arare faciendum

curavit. Cæs. Dicendum, et quæ sint agre-

stibus arma. VIRG. 237.

Quid ego cesso, dum datur mihi occasio abire ab his locis? Plaut.

Inflatur carbasus, Ving.

Pisces hi ne corrumpantur cautio est. TER.

Pugna quæ erat commissa se-. datur. Cic.

Tempestas sedatur.

Vicimus, rumpantur iniqui. (Apes) miscentur... mixtæ glomerantur in orbem. VIRG.

238.

Scires eum non solum a me diligi, verum etiam amari. Cic.

#### INTERJEZIONI.

**2**39.

Heu! nequeo quin fleam. TER. 240.

Hei! numnam ego obolui? PLAUT. 241.

Næ? illi vehementer errant. Cic.

Hoc hercle! factum est. TER. Mehercule! reviviscunt justitia et fides. Cic.

Neque hercules quidquam sa Illa constant aut nexu aut acerlubrius fuit. GELL.

Mehercules! boc dicam » vere. Cic.

Nimis ecastor facinus mirum'st. PLAUT.

Certo mecastor id fuit nomen tibi.

243.

Pro (o, proh) deum hominumque fidem! Cic.

O vir fortis atque amicus! TER. O præclarum evium custodem Pupum! Cic.

#### PREPOSIZIONI.

911.

A cerceribus decurrit ad metas. VARR.

#### AVVERBIL.

245.

ld graviter ferebam. Cic. Id valde graviter tulerunt. 246.

Recte admones. Quid tu lacrymas? -- recte mater. TER.

Rectissime animadvertis. Crc. 247.

Partim deseruerunt me amici, partim prodiderunt. Cic. Viciissim experiamur Virg. 252.

Advenis modo? Admodum. TER. Modo ait, modo negat. Sponte per incautas audet ten-

tare latebras. Lucan. 253.

Procedat, age dum, in pugnam. LIV.

Gramm, Latina.

vatione, ut, puta, funis, frumentum, navis. SENEC.

Hodie postremum me vides. TER.

Non magnopere laboro. Cic. Scilicet is superis labor est, ea cura quietos sollicitat. Ving. Videlicet de psaltria audivit. TER.

#### CONGIUNZIONI.

259.

Ouum semel occideris et de te splendida Minos fecerit arbitria. Hor.

Precibus non linquar inultis; teque piacula Nulla resolvent. 258.

Rhodii saniores, et Atticorum similiores. Cic. 259.

Hic et illic humi jacent. Plenus rimarum sum, hac atque illac perstuo. GELL.

Hinc et illinc exhibent mihi negotium. PLAUT.

Huc et illuc cursitant mixtee pueris puellæ. Hor. 264.

Et me miserum sentio et tædet. TER.

**262**. Stat fullo, phrygio, aurifex, lanarius, ciniflones, violarii, propolæ, linteones. PLAUT. **2**66.

Neque ego insanio, neque ego CEPIO. PLAUT.

Neque edo, neque emo nisi quod est carissimum.

267. Vitam parce ac duriter agebat, lanà ac telà victum quæritens. TER.

46

268.

Aliter ego feci atque tu. GELL. Pumex non æque est aridus. atque hic est senex. Ter. Mihi plaudo simul ac nummos contemplor in arca. PLAUT. Non perinde atque putaram arripere visus est. Cic.

Dixi secus ac sentiebam. 269.

Aut bibat aut abeat. Vel adest vel non. Plaut. Ne quid plus minusve dicat.

Laudabunt alii claram Rhodum, aut Mitylenen, aut Ephesum, bimarisve Corinthi mœnia. vel Baccho Thebas, vel Apolline Delphos insignes, aut Thessala Tempe. Hor. 270.

Ubi illum quæram gentium? - Dum sine me quæras, quæras mea causa vel medio in mari. PLAUT. 271.

Per me licet ut quiescas vel stertas.

272. An abiit jam a milite? Videndum an adstrictum corpus sit, an profluat. CELS. Utrum hostem an vos ignoratis? An non dixi hoc esse futurum?

273.

TER.

Bellua, jamne sentis, quæ sit hominum querela frontistuæ? Cic.

274.

Nescio illud unum, gratulerne an timeam.

Roga velitne, an non uxorem. Ťer.

275.

miseratus amantem est. VIRG.

Numpe vis me ire ad cœnam? PLAUT.

Numnam tu hic relictus custos? TER.

280.

Neque (mores) antiquos servas, ast captas novos. PLAUT.

Crebri bostes cadunt, sed fugam se tamen nemo convorlitur.

Turba istuc nulla tibi, hic autem apud nos magna turba, ac magna familia est. 284.

Ex victoria cum multa mala, tum certe tyrannis existet.CIC. Cum recte navigari poterit, tum naviges.

Erat in Miltiade cum summa humanitas, tum mira comitas. Nepos.

294.

Jam diu est quod ventri victum non datis. PLAUT.

Quo difficilius, hoc præclarius. Cic.

Quo minores opes fuerunt, eo majorem gloriam parit. QUINT.

Quo plus sunt potæ, plus sitiuntur aquæ. Ovid.

Nos ubi decidimus quo pius Æneas, quo dives Tullus et Ancus, pulvis et umbra sumus. Hor.

286.

Parmenonis tam scio esse hanc technam, quam me vivere. TER.

Quam magis aspecto, tam magis est nimbata. PLAUT. Quam resisto, tam maxime res

in periclo vertitur.

Num lacrymas victus dedit, aut | Quam potero adjutabo senem. TER.

Sitque salubrior quam dulcior. OUINT.

Pacem quam bellum probabam.

Quam maximas potest copias armat. SALL.

Agam quam brevissime potero. CIC.

Videte quam sue militiæ confidat.

Ouam nos severe Curtius accusat! Cic.

287.

Postquam ego me aurum ferre dixi, post tu factus Charmides. PLAUT.

#### 288.

Orcum moror!.... antequam turpis macies decentes occupet malas, speciosa quæro pascere tigres. Hor.

Antequam est comperendinatus. Cic.

Ante, pudor, quam te violo... Virg.

289.

Omnia experiri certum est prius quam pereo. Ter. Prius tu non eras quam auri feci mentionem. PLAUT.

**29**0.

Qua potes excusa, nec amici desere causam. Ovid. Hominem, quà animal est, mo-

veri sensu oportet. Senec. Satisfactum est qua civium,

sociorum utilitatibus. auà PLIN.

294.

Qui possumus intelligere Deum nisi sempiternum? Cic.

Qui istæc tibi incidit suspicio?

Ego id agam mihi qut ne detur.

292

Hic homo meus est - Quidum? — quia præda hæc mea est. PLAUT.

Prodigium te faisse oportet. -Ouldum? - Quia mendicas. . .

294.

Placuit sententia Cæpionis, quin imo ei acclamatum est. Plin. Ouin tu recte dicis. PLAUT. 295.

Non dubitabat quin ei crederemus. Cic.

Nihil abest quin sim miserrimus.

Haud multum abfuit quin interficeretur. Liv.

Non possum quin exclamem. Cic.

Hodie nunquam facies quin sim Sosia. PLAUT.

Divinitus non metuo quin mea uxori latæ suppetiæ sient (per sint). PLAUT. 296.

Te infirmitas valetudinis tenuit quominus ad ludos vénires. Cic.

At scin'quomodo tibi res se habet? PLAUT.

Ita me consulem fecistis, quomodo pauci facti sunt. Cic. 304.

Omnia feci quare perditis resisterem.

Multas res addidit quare. NEP. Oratus sum ad te venire huc. - Quare ausus? Plaut.

302.

Cur me excrucio, cur me macero? TER.

Ne forte mirere cur a te id petamus. Cic.

303. ·

Quoquo ibo, mecum erit. PLAUT.

Quocumque me verto, argumenta senectutis mese video. Senec.

304.

Quasumque vacat spatium, corpus ea non est. Lucan.

Qualibet parambula ædes. PLAUT.

**305**.

Quamquam abest a culpa, suspicione tamen non caret. Cic.

306.

Ea tenus dabitur in eum actio, quatenus locupletior ex ea re factus est. CAJUS.

Neque eatenus consistit plaga, qua vestigium fecit acies. COLUM.

307.

Tamen ei moriendum fuit, quoniam homo nata erat. Cic.

An quoniam agrestem detraxit ab ore figuram Jupiter, idcirco facta superba dea es? Prop.

308.

An eo fit, quia in re nostra aut gaudio sumus præpediti nimio, aut ægritudine. Ter. 309.

O rus, quando ego te aspiciam? Hor.

Quando ita tibi lubet, vale atque salve. PLAUT.

Quando hoc bene successit, hilarem hunc sumamus diem. TER.

310.

Disces quamdiu voles, tamdiu autem velle debebis quoad te, quantum proficias, non pœnitebit. Cic.

Quamdiu potuit, tacuit. C.E.S. Quamdiu id factum est? — Hic annus incipit vicesimus. PLAUT. 314.

Hactenus hoc adhibitum quoad certior fieres. C.c.

Hactenus exercuerunt quoad voluerunt.

Tamdiu velle debebis quoad.

Elaboro, quoad ejus facere possum, ut intelligam.

**342**.

Quantum quisque timet, tantum fugit. PETRON.

Quid enim est tantum quantum jus civitatis? Cic.

Propera jam quantum potest.
PLAUT.

345.

Ad me dedit literas, uti placarem te sibi. Cic.

316.

Utinam lex esset eadem uxori, quæ est viro! Plaut.

347.

Sic faciam sicut consilium est, ad herum ut veniat.

Sicut eram, fugio sine vestibus.
Ovid.

Sicuti sanguis in corporibus, sic illæ in orationibus fusæ esse debebunt. Cic.

Sicuti facitis, velle debetis.

318.

Ex judicio velut ex incendio nudus effugit.

Velut per fistulam, ita per apertam vitis medullam humor trahitur. Colum.

Veluti qui anguem pressit humi repente refugit. VIRG.

Veluti Šegunti excidium, sic Philippo Abydenorum clades animos fecit. Liv. 349.

Ubi strigandum, ubi currendum scio. PHED.

Otium ubi erit, tecum loquar. PLAUT. 320.

Ubi ubi sit animus, certe quidem in te est. Cic.

321.

Narratio brevis erit, si unde necesse est, inde initium sumetur.

322.

Nisi mercedem aut nummos unde unde extricat, amaras historias audit. Hor.

323.

Expectabo, dum venit. Ter.
Expectandum dum se res ipsa
aperiret. Nrp.

Dum hæc aguntur, interea.... audivimus. Plaut.

Nunc, dum isti lubet, ei obsecundes.

Ehodum die. Ter. 325.

Numquam destitit suadere, orare, usque adeo, donec perpulit. 326.

Ceu cetera nusquam bella forent, sic Martem indomitum cernimus. VIRG.

327.

Utrum ea vestra an nostra culpa est? Cic.

Utrum, strictimne attonsurum, dicam, esse an per pectinem, nescio. Plaut.

328.

Adduc, si me amas, Marium.
Cic.

Numeros memini, si verba tenerem. VIRG.

329.

Si nocte, sive luce, sive servus, seu liber faxit, probe factum. Liv.

Rem esse facilem, seu maneant, seu proficiscantur. CÆs.

Mirum, ni domi est. Ter.

Iter etsi non infestum, suspectum tamen. Liv.

Memini tametsi nullus moneat. Ter.

Tametsi bella quærunt, non periit virtus. Auct. Paneg. ad Pison.

Omnia brevia tolerabilia esse debent, etiamsi magna sint. Cic.

233.

Verumtamen quasi affuerim simulabo atque audita eloquar. PLAUT.

Qui hero servitutem servit, quasi ego servio? PLAUT.

Philosophia est artium omnium mater, et quasi parens. Cic.

234.

Plerumque dolor vehementior quam ut causa sit cur feratur.

Dicam nihil mihi gratius esse quam quod illum difigis.

## ESEMPII

### A COMPLEMENTO DELLA NOMENCLATURA.

#### INIZIATIVI.

stri vocitaverunt. Vitruv. Abjici eos in mare jussit, quia

esse nolunt, bibant. VALER. Aufer te hinc. TER.

Adjecisse prædam torquibus exiguis renidet. Hor.

**Equanimus** fiam; te iudice

Amphibolias sucupantur. Aug. Ambustum torrem corripit. Virg.

Analogia est similis similium declinatio. VARR.

Antevolant sonitumque ferunt ad littora venti. Virg.

Antiscios eius incolas vocant. Ann.

Apolactizo inimicos omnes. PLAUT.

Archipirata interficitur. Cic.

Benefico maleficus immane quantum discrepat! IMIT. Hor. Bisseno premit ora die. STAT. Catapultas, balistas, tormentaque alia devexere. Liv.

Circumjectos rigat campos. Curt. Cispellam virum inde optume. PLAUT.

Conjiciunt igni, galeas ensesque decoras, Frenaque. Ving.

Contrastat semper, nec me sinit loquier. Nævius.

Dejicitur » Sextus Marius Hispanus saxo tarpeio. Tac. Diadema ostendis, Cic.

Atomos insecabilia corpora no- | Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema. Juv. Disiectique rates et evertit. Ving.

> Disticha qui scribit vult brevitate placere. MART.

> Duplicem fossam duodenum pedum a majoribus castris ad minora perduxit. C.E.s.

> Ejici est inde expelli, unde invitus recedas. Quint.

Epitomata conscribo. VEGET. Semiputata tibi frondosa vitis in ulmo est. Ving.

Superinjice frondes. Ving. Subjiciunt verubus prunas.

Hypogea instituentur. VITR. Injicias humeris victoribus ostrum. Ovid.

Infandum, regina, iubes renovare dolerem. Virg.

Interjectu terræ deficit » luna. Cıc.

In metamorphesi » lascivire solet Ovidius. Quintil.

Objiciunt portas tamen et præcepta facessunt. VIRG. Nullus sum, occidi. PLAUT. Perfudit nectare Vestam. VIRG. Periodo plura nomina dat Cicero, ambitum, circuitum. Quin-

Præi verbis quid vis- PLAUT. Præterito hac recta platea. TER. Projice tela manu, sanguis meus. VIRG.

Rejiciunt parmas et equos ad Symbolam dabo et jubebo cœmænia vertunt.

Seduccit me solum ab ædibus. PLAUT.

Vesana verberat ora manu. Prop. |

nam coqui. PLAUT. Transeat per cribrum caseus. sagitta. Trajecit utrumque OVID.

#### TERMINATIVI.

Princeps in prælium ibat, ultimus excedebat. Liv.

Præceps curru tremehundus ab alto Desilit. Ovid.

Homicida sunt an vindices libertatis ? C1C.

Agricolam continet imber. VIRG. Fatidicos concepit mente furores. Ovid.

Fatifero Mavors accingitur ense. Horrifico lapsu de montibus, adsunt. Virg.

Aurifluus quos Tagus inundat. PRUDENT.

Naufragus assem rogat. Juv. Legirupa, verberavisti patrem. PLAUT.

Profugos misisti, Troja, penates. Proper.

Unigenam procreavit » Deus hunc mundum.

Tibi morigera fuit in rebus omnibus. Cic.

Chirographi mei misi cautionem.

Florilege nascuntur apes. Ovid. Esculentis atque poculentis iter natura' patefecit. Cic.

Astrologos non habeo nauci. Magniloqui erant » post eventum. TAC.

Puerpera uxor (me) tenet. SE-

Sonipes pressis pugnat habenis. Virg.

porticibus Vetustos disponat avos. Juv.

Rotundam atque apte cæsam velim » togam esse. Quint.

Parturient montes, nascetur ridiculus mus. Hor.

Syllaturit et proscripturit diu. Cic.

Potitare rex solitus est. PLAUT. Captat flumina. Hor.

Cantillant, conviciis jocantur.

Nigricans aspectu » tyrius color. PLIN.

Nigrescunt sanguine venæ » ore tu mentiris. OVID.

Breve et irreparabile tempus Omnibus est vitæ. Virg. Facilis jactura sepulchri. Mixta tenax segeti crescere

lappa solet. Ovid. *Mortalia* facta peribunt. Hor.

Et calcanda semel via leti. Hæc abundantis an egentis si gna sunt? Cic.

Urbani fiunt rustici. PLAVIT. **Vicarium** corpus opponam. QUINT.

*Pinaster* est pinus silvester.

Damnatus longi Sysiphus laboris. Hor.

Lusum it Mædenas, dormitum ego Virgiliusque. Vineta, virgetaque auguranto sacerdotes. Cic. Aurea purpuream, etc.

Lurida terribiles miscent aconita novercæ Ovid.

Ratio (est) naturæ imitatio. Sen. Verbero, audes herum ludificarier. PLAUT.

Stultior stultissimo.

Stultus bic est.

Corruptissima rep. plurimæ leges. TAC.

Sex centies in die » suspirabo.
PLAUT.

Acriter utrimque pugnatum.

Liv.

Veritas odium parit » obsequium amicos. TER.

Pigritia, inertia impediuntur.

CIC.

Sollicitudo est ægritudo cum cogitatione. Cic.

Sibi nocivum concitant periculum. PHED.

Fundamenta quatit. VING.

Fundamine magno Res romana valet. Ovid.

Calor et reverentia pugnant.

Auctor ego inventorque salutis. Senec.

Lusoria arma ista remove, decretoriis opus est. PLAUT.

Ventosa lingua pedes fugaces.PH.
Ventulum huic sic facito cape hoc flabellum. TER.

Daturus nemo est prandium advenientibus. PLAUT.

#### RADICALI

#### NON ANCORA VEDUTI NEL CORSO DELL'OPERA.

Illi sunt adipes medicaminibus apti. Plin.

Adorea liba per herbam subjiciunt epulis. Ving.

Adulantem omnes videre te volui. Cic.

Adytis effert penetralibusignem.

Ærumnæ te premunt omnes. Cic.
O quam dignus eras alapis!
MART.

Amento contorta hastilia turbo Adjuvat Silius.

Amita bujus Aviti fuit.

Sed quis hic ansatus ambulat?
PLAUT.

Alea parva nuces et non damnosa viderur; sæpe tamen pueris abstulit illa nates. MART.

Aspice ut antrum Sylvestris sparsit labrusca racemis. Ving. Aret ager... Torrentur aristæ. Ex humeris armi flunt. Ovid. Spicula tergunt Arvina pingui. Ving.

Asseres in terra defigebantur. C.Es.

Atria longa patescunt. Ving. Auster fudit aquas. Tibuli.

Te esse Tiburtem autumant.

CATULL.

Ego bajulabo, tu ito inanis. PLAUT.

Esculus (o æsculus) nascitur e balano. Plin.

Videbo jam vos, balatrones, et buc afferam corium et flagra. VARR.

Balbum balbus rectius intelligit. Prov.

Baltheus est cingulum e corio bullis ornatum. VARR.

O barathrum, ubi nunc es! PLAUT.

O factum bene! beasti. TER.

Socius, bellum ita geris, ut Ea res cit alvum. Colum. bella omnia domum auferas.

Bigis it Turnus in albis. VIRG. Bubulat horrendum ferali carmine bubo. Auct. de Philom. APUD OVID.

Inventusque cavis bufo. Virg. Illi inter sese magna vi brachia tollunt.

Butyrumque novum comedit. Volg.

Romani tollent equites peditesque cachinnum. Hor.

Calathis peracta refertis Vellera. Juv.

Calthaque vincet odore rosas. Ovid.

Camelos pascit oriens. PLIN. Amant alterna camænæ. Ving. Camum et furcam feras » deos quæso. Plaut.

Cano capite te cuculum uxor ex lustris rapit.

Mihi cantharo mulsum date.

Egomet autem, quum extemplo arcum mihi et sagittas sumpsero, cassidem in caput, dormibo (per dormiam) placide.

Catervis et cunctis concurrebant. TAC.

Inde domum me ad porri, et ciceris refero laganique catinum. Hor.

Vitis odit caulem. PLIN.

Cum fremit ad caulas. Ving. Non potes ut cuperes vendere, caupo, merum. MART.

Cicada mares canunt, feminae silent. PLIN.

Quanta pernis pestis veniet! quanta labes larido! PLAUT.

Varia genera bestiarum, vel cicurum vel ferarum. Cic.

Gramm. Latina.

.... Barbatum hæc crede magistrum Dicere, sorbitio tollit quem dira cicutæ. Pers.

Colaphis tuber est totum caput TER.

Coruscat mucronem. Virg.

Creta an carbone notandi? Hor. Vobis picta *croco* et fulgenti murice vestis. Virg.

Sis turis piperisque cucullus. MART.

Argentum cado quod tibi dem.

Senex in culina clamat, bortatur coquos. Plaut.

Cunarum fueras motor mearum MART.

Curvæ rigidum falces conflantur in ensem. Virg.

Spumeus in longa cuspide fumet aper. MART.

Pellem antiqui dicebant scortum. Varr.

Nævia sex cyathis bibatur, lda tribus. MART.

Principio delubra adeunt. VIRG. Ordire igitur; nam hunc tibi totum dicamus diem. C1C.

Ubi senex senserit sibi data esse verba, virgis dorsum depoliet meum. PLAUT.

Ebria mæonio firmat vestigia thvrso. CLAUD.

Pinguia corticibus sudent electra myricæ. Virg.

Illa illum censet virum suum esse, quæ cum mæcho est. Plaut.

Tu quidem de *fæce* hauris. C<sub>IC</sub>.

Constituere pyros.... ter circum accensos decurrere ro*gos.*... semi**usta**que servant Busta. VIRG.

Caslo examina ludunt, contemnuntque favos:

Pronus in ipso concidite fima: Blavaque de viridi stillabant ilice mella. Ovid.

Oculis capti fodere cubilia talpæ. Virg.

Fæda: cicatrix frontem: turpaverat. Hora

Forum: habet in cornu, longe fuge. Prov. Hor.

Rotet animam uxomitum? Plater Tiliæ folia tantum in usu. PLIN.

Follibus: auras Accipiunt nedduntque. VIRG.

Dentibus frendit, icit femur. PLAUT.

Dis sum fretus.

Ad benam: frugem se recipere:

*Pulvosque*: lupi de pelle *galeros*: Tegmen habent capitis. VIRG. Fuscis tristis: dea. tollitur. alis: Garrimus quidquid: in buccam.

Gerro, iners, frans, helluo, ganeo, damnosus. TER.

Gliscit rabies; cave tibia Phaut: Graculus pennaa pavoni quæ deciderant, sustulit. PHED.

Tormenta qubernat: dolor; moderatur: natura cujusque; regit quæsitor, flectit libido, corrumpit spes, infirmatinetus.... ut nihil veritati: loci relinquatur. Cic.

Gremio fovet inscia Dido VIRGI Laqueo *gulam* fregere. Sall. Piscis exultat freto, agitatque

gyros. Senec. mitte Harroles, haruapices omnes PLAUT.

Ultroque animam sub fasce: de | Inceptus clamor frustratur hion-LOS. VIRG.

Caruitne febris te *here*, vel nudiusterius ? et heri: cænavistine? PLAUT.

Obluisti allium, germana illuvies, *hircus*, hara suis.

Non missura cutem nisi, plena cruoris hirudo. Hor.

Aut arguta lacus circumvolitavit hirundo. VIRG.

Tum stygio regi nocturnas *m*choat aras.

Etiam opu'st chlamyde et machæra, et petaso. Puaut.

*Jejuna clivos*i glanea muris Vix casias roremque ministrat. Virg.

Triremes hue illuc meant. TAG. Ænatæque micant peltæ; micat æreus ensis. Virg.

Gorde: timone: micant: Ovid. Thus in micas friatur. PLAUT. Migrare certul st jam e *fano l*oras. Ving.

Mitis in apricis cognitur vindemia saxis.

Sourron ego ipse mihi; populo tan. Hora

Monilibus et margaritis deformantur viri. QUINT.

Munda, sed e medio, consuetaque verba, Scribite: Ovid. Multa et pæna multuvit. Gic. Pallentes habitant morbic VIRG. Ut. musca, culices, pedesque, pulicesque, cimices, usui estis nulli. Reaut.

adı vespe-As mene usque ram.

Macte nova: virtute, puer; sic itur ad astra. Virg.

In vinum *mustum* veratri manipulum conjicito: GAT. Sic mutiles minitaris! Hor.

Asonus ibi stans, nard emunctæ senex, si vis. . . inquit, da. Phiero.

Nempe hinc me abire vis. PLAUT. Nucleum amisi ; reliquit pignori putamina. Prov.

. . . Cum sit obeso Nil melius turdo. . . Nil. . . Hor.

Omnium versatur urna, serius, ocius sors exitura.

Ex olea efficitur oleum. Colum. Præmiaque ingentis pages et compita circum Theseidæ (gli Ateniesi) posuere. Ving.

Juncosus ager verti pala debet. PLIN.

Paleæ jactantur inanes. Virg. Nihil asperum tetrumque palpanti est. Skn.

Palpebræ factæ ad claudendas et aperiendas pupulas. Cic. Nos tibi palumbem ad arcam usque adduximus. PLAUT.

Et picta pandat spectacula cauda. Hor.

Video sentum, squalidum, pannis obsitum. Ter.

Lassove papavera collo Demisere caput. Virg.

Id tu miraris, si patrissat filius! PLAUT.

Ubi sementim patraveris, glandem parari, legique oportet. Cato.

Peram et baculum tu philosophis exprobrares! APUL.

Rex peritus fortius esse aurum quam ferrum,pacem emit.Hor. Quod est ante pedes nemo speciat; cæli scrutantur plagas. Cic.

Si invenio qui vidit ed eum vineas pluteosque agam.PLAUT. Tantoque magis ferito, quanto magis potes, polles. Liv.

Prielum de carpino aira potissimum facito. CATO.

Fautor utroque tuum Paudubit pollice ludum. Hor.

Prehendit dextram, seducit. Occ. Pagi glans nucleis similis. PLIN.

Accipis uvam, pullos, ova, cadum temeti. Hor.

In lectica *pulvinus* erat. Cic. Putet aper, rhombusque recens. Hor.

Si meralis intentus decidit auceps in puteum foveamve.

Ostrea rufa, fusca, migra. PLIN.

Rugis frontem senectus exarat. Hor.

Dies noctesque estur, bibitur; sagina plane est. PLAUT.

Is olet et saniem spurcam mitlit. Cato.

Palles, — Saucius factus sum in prælio. Plaut.

Ante focos olim longis considere *scamnis* mos erat. Ovid.

Minime sputator, screator sum. PLAUT.

Sine inter victrices hederam tibi *serpere* lauros. Virg.

Tragicos decet ire cothurnos, Usibus e mediis soccus habendus erit. Ovid.

Quid fiet sonti, cum rea laudis agar?

Gradere ad infernos specus. SENEC.

Spica habet granum, glumam, aristam et vaginam. VARR.

Omne lac igne spissatur. PLIN.

. . . Torus est de mollibus ulvis, Impositus lecto, sponda pedibusque salignis. Ovid. Nosque ipsos redargui et refelli patiamur. Cic.

Saxum ingens volvunt alii, radiisque rotarum districti pen-

Speluncis abdidit atris. Delphini dorsum repandum, rostrum simum. PLIN.

Sensit imis stagna refusa vadis. | Est ne hic Crito, sobrinus Chrysidis? TER.

Non natura, nec sum tam callidus usu, Solertem tu me, crede, puella,

facis. Annuit, et totum nutu tremefecit Olympum. VIRG.

Claudite jam rivos, pueri, sat prata biberunt. Ving.

Jam satis est; ne me Crispini scrinia lippi Compilasse putes, verbum non amplius addam. Hor.

FINE.

# INDICE

DELL.

# GRAMMATICA DELLA LINGUA LATINA.

| PARTE PRIMA.  PARTE PRIMA.  DELLA NOMENCLATURA E DELL'ETIMOLOGIA.  SEZIONE PRIMA.  Degli elementi ch'entrano nella composizione delle parole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al Lettore                                                 | •      | . pag. | ۱ ,        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| PARTE PRIMA.  DELLA NOMENCLATURA E DELL'ETIMOLOGIA.  SEZIONE PRIMA.  Degli elementi ch' entrano nella composizione delle parole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Origine della lingua latina e utilità di apprenderla       |        |        | 1          |
| DELLA NOMENCLATURA E DELL' ETIMOLOGIA.  SEZIONE PRIMA.  Degli elementi ch' entrano nella composizione delle parole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Divisione dell'opera                                       |        | . »    | 1          |
| DELLA NOMENCLATURA E DELL' ETIMOLOGIA.  SEZIONE PRIMA.  Degli elementi ch' entrano nella composizione delle parole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |        |        |            |
| SEZIONE PRIMA.  Degli elementi ch'entrano nella composizione delle parole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PARTE PRIMA.                                               |        | •      |            |
| Degli elementi ch'entrano nella composizione delle parole.  Iniziativi e terminativi  Ordine primo. – Degl'iniziativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DELLA NOMENCLATURA E DELL'ETIMOL                           | .OGI   | A.     |            |
| Iniziativi e terminativi  Ordine primo Degl'iniziativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEZIONE PRIMA.                                             |        |        |            |
| Ordine primo Degl'iniziativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Degli elementi ch'entrano nella composizione delle parole. |        | . ' .  | 3          |
| Ordine secondo Dei terminativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Iniziativi e terminativi                                   | ٠      |        | 4          |
| Classe prima Terminativi espressi con parole   17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordine primo Degl'iniziativi                               |        |        | 5          |
| Classe seconda. — Dei terminativi che non sono riguardati come parole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ordine secondo Dei terminativi                             |        |        | 17         |
| Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   P | Classe prima Terminativi espressi con parole .             |        |        | 17         |
| Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   Parole   P | Classe seconda Dei terminativi che non sono rigue          | ordati | come   |            |
| Delle alterazioni delle parole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |        |        | <b>2</b> 5 |
| CAPO I. Dell'addizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SEZIONE SECONDA.                                           |        |        | •          |
| CAPO I. Dell'addizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Delle alterazioni delle parole                             |        |        | 42         |
| \$. 1. Preaddizione o protesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |        |        |            |
| \$. 2. Postaddizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |        |        |            |
| \$. 3. Interaddizione o paragoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                          |        |        | 13         |
| CAPO II. Della sottrazione  §. 1. Della presottrazione o spocope.  §. 2. Della postsottrazione o aferesi.  §. 3. Della intersottrazione o sincope  CAPO III. Della mutazione  §. 1. Mutazione delle lettere chiamate vocali.  \$. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | §. 3. Interaddizione o paragoge                            |        |        |            |
| \$. 1. Della presottrazione o apocope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 U D.U                                                    |        | . ,    | 44         |
| \$. 2. Della postsottrazione o aferesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §. 1. Della presottrazione o apocope.                      |        |        | 11         |
| \$. 3. Della intersottrazione o sincope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |        |        |            |
| CAPO III. Della mutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |        | -      |            |
| §. 1. Mutazione delle lettere chiamate vocali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |        |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |        |        |            |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | §. 2. Mutazioni delle consonanti da deboli in forti        |        |        | 54         |

| 302                                         |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        |     |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|---|-----|--------|-----|
| Sulle alterazioni in generale .             |       |       |       |       |       |     |      |   | . 1 | юg.    | 50  |
| Radicali                                    | •     | •     | •     | ٠     |       |     |      | ٠ |     | P      | 56  |
|                                             |       |       |       | -     |       |     |      |   | •   |        |     |
|                                             |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        |     |
| PAR                                         | TE    | SI    | ECC   | ND    | A.    |     |      |   |     |        |     |
|                                             |       |       |       |       |       |     |      |   | ·   |        |     |
|                                             |       |       | -     |       |       |     |      |   |     |        |     |
| L                                           | ESS   | IGI   | RAF   | IA.   |       |     |      |   |     |        |     |
| FRASI PRENOZIONALI                          |       | •     |       |       |       |     |      |   |     | *      | 59  |
| TEORIG                                      | CA DE | LLA   | LES   | 51GR/ | APIA. |     |      |   |     |        |     |
| Care I Alfaheta latina                      |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        | 409 |
| Capo I. Alfabeto latino .  §. 1. Vocali e d |       |       |       |       | •     | •   |      | • |     |        |     |
| Osserva                                     |       | -     |       |       |       |     |      | • |     |        | 103 |
| g. 2. Consonant                             |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        | 103 |
| g. z. Consonant                             |       |       |       |       |       |     |      |   | •   |        | 101 |
| 8. 3. Natura del                            |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        | 101 |
| CAPO II. Della quantità .                   |       |       |       |       |       |     |      |   |     | ,      |     |
| CAPO II. Della quoncità .                   | •     | •     | ٠     | •     | •     | •   | •    | • | •   | •      | 100 |
| DELLE PAROI                                 | LE O  |       |       | DE    | L DI  | SCO | RSO. |   |     |        |     |
| SI                                          | ZIO:  | NB    | PR    | lm A  |       |     |      |   |     |        |     |
| DELLE                                       | PAR   | OLI   | E V J | RIA   | BILI  |     |      |   |     |        |     |
|                                             |       | -     | -     |       |       |     |      |   |     |        |     |
|                                             | DE'80 | DSTA  | NTI   | 71.   |       |     |      |   |     |        |     |
| CAPO I. Del nome                            |       |       |       |       |       |     |      |   |     | ,      | 100 |
| §. 1. Generi .                              |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        | 106 |
| 8. 2. Numeri                                |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        | 106 |
| §. 3. Casi .                                |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        | 107 |
| §. 4. Della decl                            |       |       |       |       |       |     |      |   |     | ,<br>, |     |
| Prima o                                     |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        | 100 |
| Seconda                                     | deci  | inez  | tione |       |       |     |      |   |     |        | 109 |
| Terza d                                     |       |       |       |       |       |     |      |   |     | r      |     |
| Quarta                                      |       |       |       |       |       |     |      |   |     | ,      |     |
| Quinta                                      |       |       |       |       |       |     |      |   |     | n      | 114 |
| Quadro analitico di tutte le decli          | nazio | ni re | egola | ri.   |       |     |      |   |     |        | 110 |
|                                             |       |       |       |       |       |     |      |   |     |        |     |

| •                                        |                     |      |         |       |        |      |      |      | 303 |
|------------------------------------------|---------------------|------|---------|-------|--------|------|------|------|-----|
| Capa II. Del genere de nomi .            |                     |      |         |       |        |      | . pa | g.   | 117 |
| . §. 1. Regola de' generi se             | condo               | il   | signi   | ficat | D.     |      |      | n    | 117 |
| Mascolini .                              |                     |      |         |       |        |      |      | i pò | 117 |
| Osservazioni                             |                     |      |         |       |        |      |      | n    | 117 |
| Femminini .                              |                     |      |         |       | •      | •    |      | •    | 117 |
| Osserva zion i                           |                     |      |         |       |        |      |      | *    | 118 |
| Neutri                                   | •                   | •    | •       |       |        |      |      | n    | 118 |
| Comuni                                   | •                   | •    | • .     | •     | ٠.     |      | •    | *    | 118 |
| Osservazioni i                           | ntorno              | ai   | 110 tts | di a  | nim    | zli  |      | n    | 119 |
| <ol> <li>Regola de' generi se</li> </ol> | condo               | la   | form    | a de  | l no   | me   | • .  | n    | 119 |
| Appendice alle oss                       | erraz               | ioni | sui i   | 10mi  |        |      |      | r    | 120 |
| Prima declinu                            | zione               |      | ٠       |       |        |      |      | ×    | 120 |
| Seconda declina                          | ızione              | -    |         |       |        |      |      | *    | 121 |
| Terza declinaz                           | ione                | •    |         |       |        |      | •    | •    | 121 |
| Quarta declina                           | zione               | ٠    | •       | • .   |        | •    |      | *    | 122 |
| Quinta declina                           | zione               |      |         |       |        |      |      | •    | 122 |
| Parole che seguon                        | o due               | ma   | riere   | di d  | eclina | zion | e .  | •    | 123 |
| Capo III. De' pronomi personali .        | •                   | •    | •       | •     | •      | •    | •    | n    | 124 |
| DE' MODIFI                               | CATIV               | 1.   |         |       |        |      |      |      |     |
| Capo IV. Addiettivi qualificativi .      |                     |      |         |       |        |      |      | 10   | 125 |
| §. 1. Addiettivi della pris              | ma cla              | 1856 |         |       |        |      |      | ,    | 125 |
| §. 2. Addiettivi della sec               | onda e              | las  | se      |       |        |      |      | n    | 127 |
| 1. Parisillabi .                         |                     |      |         |       |        |      |      | n    | 127 |
| Osservazio                               | ni                  |      |         |       |        |      |      | ,    | 127 |
| 2. Imparisillabi                         |                     |      |         |       |        |      |      |      | 128 |
| <ol><li>8. 3. Graduazione .</li></ol>    |                     |      |         |       |        |      |      |      | 129 |
| Ouservazio                               | <del>mi</del>       |      |         |       |        |      |      | •    | 129 |
| Regole del comp <b>ers</b>               | ti <del>r</del> o e | de   | sep     | erlat | ivi    |      |      | *    | 130 |
| Oeserva sia                              | nė                  |      |         |       |        |      |      | *    | 130 |
| §. 4. Derivazioni .                      | •                   |      |         |       |        |      |      | »    | 131 |
| Osserwazio                               | <del>rei</del>      |      |         |       |        |      |      | n    | 131 |
| §. 5. Nomi competti .                    | •                   |      |         |       | . •    |      |      | n    | 131 |
| §. 6. Addiettivi determin                | ativ i              |      |         |       |        |      |      | ×    | 132 |
| Omerca sia                               | nui:                |      |         |       |        |      |      | 19   | 132 |
| §. 7. Addiettivi numerali                | ٠.                  |      |         |       |        |      |      | 19   | 135 |
| Cardinali                                | •                   |      |         |       | ••     |      |      | *    | 135 |
| Osserva <b>sia</b>                       | MI,                 |      |         |       |        | .•   |      | **   | 136 |
| Numeri cardinali                         |                     |      |         |       |        |      |      | v    | 136 |
| ()sserpetin                              | -                   |      |         |       |        |      |      | 14   | 137 |

| CAPO V. Dei verb     | ω          |         |        |       |        |       |       |       |       | . p   | ag. | 138 |
|----------------------|------------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| <b>8</b> . 1.        | Numeri     |         |        |       |        |       |       |       |       |       |     | 139 |
| g. 2.                | Persone    |         |        |       |        |       |       |       |       |       |     | 139 |
| §. 3.                | Tempi .    |         |        |       |        |       |       |       |       |       | ,   | 139 |
|                      |            | Osser   | vazio  | ni.   |        |       |       |       |       |       | ,   | 140 |
| g. 4.                | Modi .     |         |        |       |        |       |       |       |       |       | ,   | 140 |
|                      | Modi p     | erson   | ali    |       |        |       |       |       |       |       |     | 140 |
|                      | Modi it    | mpers   | onali  |       |        |       |       |       |       |       |     | 141 |
| g. 5.                | Participii |         |        |       |        |       |       |       |       |       |     | 145 |
| <b>g</b> . 6.        | Radicali e | tern    | ninazi | one   |        |       | •     |       |       |       |     | 145 |
| §. 7.                | Verbo esa  | e, ess  | ere    |       |        |       |       |       |       |       |     | 141 |
|                      |            | Osser   | pazio  | ni    |        |       |       |       |       |       | •   | 146 |
|                      | Compo      | sti de  | l ver  | bo es | se     |       |       |       |       |       | ,   | 146 |
|                      |            | (Jeseri | razio: | ui .  |        |       |       | •     |       |       |     | 146 |
|                      | Verbo      | posse,  | poter  | re    |        |       |       |       |       |       |     | 147 |
|                      |            | Osser   | vasio: | રાં   |        |       | •     |       |       |       |     | 147 |
| <b>8.</b> 8.         | Conjugazi  | oni d   | e' ver | bi at | tivi,  | e n   | eutri |       |       |       |     | 147 |
|                      | Prima      | conju   | gazio  | ne m  | mare   | , am  | are   |       |       |       |     | 150 |
|                      | Second     | a con   | jugaz  | ione  | mon    | ere,  | emm   | onire | ٠.    |       |     | 159 |
|                      | Terza e    | conju   | gazior | ne le | gere,  | leg   | gere  |       |       |       |     | 154 |
|                      | Quarta     | conju   | ıgazio | ne d  | udir   | e, u  | dire  |       |       |       |     | 156 |
|                      | Terza (    | conju   | gazior | ne (b | ois) i | n en  | e, io |       |       |       |     | 158 |
|                      |            | Osseri  | vazion | si .  |        |       |       |       |       |       |     | 159 |
|                      | Prospet    | to de   | ile fi | nali  | conj   | ogati | ve a  | tive  |       |       | *   | 160 |
|                      |            | Osser   | vasion | H     |        | •     |       |       |       |       | •   | 161 |
| Come con cinque voci | del verbo  | attiv   | o form | ninsi | tut    | tiii  | modi  | e ti  | utti  | i ten | npi |     |
| della conjugazione   |            |         |        |       |        |       |       |       |       |       | •   | 161 |
| <b>1</b> . 9. 0      | onjugazio  | ne pi   | esiva  |       |        |       |       |       |       |       |     | 165 |
| •                    | Prima      | •       |        |       |        |       |       |       |       |       |     | 166 |
|                      | Second     | -       | -      |       |        |       |       |       |       |       |     | 168 |
|                      | Terza      | conju   | gazior | 1e    |        |       |       |       |       |       |     | 170 |
| •                    | Quarta     | conju   | gazio  | me    |        |       |       |       |       |       |     | 172 |
|                      | Terza o    | conju   | gazior | ne (b | is)    |       |       |       |       |       | 39  | 171 |
|                      |            | Osser   | vasio: | w .   |        |       |       |       |       |       |     | 178 |
|                      | Desine     | nze p   | erson  | ali d | el pa  | 86iV  |       |       | te co | արա   | el- |     |
|                      | le d       | eli' at | tivo   |       |        |       |       |       |       |       |     | 175 |
| §. 10.               | Verbi dep  | onen    | ti.    |       |        |       |       |       |       |       |     | 176 |
| •                    | _          | Osser   | vazio  | ni .  |        |       |       |       |       |       | ٠,  | 176 |
| §. 11.               | Verbi sen  | ni-dej  | ponen  | ti    |        |       |       |       |       |       | •   | 176 |
| _                    |            | ()sseri | vazior | ui    |        |       |       |       |       |       | ,   | 176 |

| §. 12. Verbi irregolari         |       |      |        | •     |      | . ;           | pag.     | 176  |
|---------------------------------|-------|------|--------|-------|------|---------------|----------|------|
| Voce attiva Fero                |       |      |        |       |      |               | , 30     | 177  |
| Voce passiva Feror              |       | ٠    |        |       |      |               | *        | 177  |
| Osservazioni                    |       |      |        |       |      |               | >        | 178  |
| Voce attiva Edo                 |       | •    |        |       |      |               | *        | 178  |
| . Osservazioni                  |       |      |        |       |      |               | n        | 178  |
| Volo                            |       | •    |        | •     |      |               | D        | 179  |
| Osservazioni                    |       |      |        | •     |      | ٠.            | n        | 179  |
| Nolo                            |       |      | •      | •     |      | •             | Ð        | 180  |
| Osservazioni                    | •     | •    |        |       |      |               | w        | 180  |
| <i>Eo.</i>                      |       | •    |        | •     |      |               |          | 180  |
| Osservazioni                    | •     |      |        | •     |      | •             | . »      | 181  |
| Quen                            |       |      |        |       |      |               | *        | 181  |
| Osservazioni                    | •     |      | •      |       |      |               | n        | 182  |
| Fio                             | •     | •    | •      |       |      |               | 'n       | 182  |
| Osservazioni                    |       |      | ٠.     | •     | •    | •             | *        | 182  |
| §. 13. Verbi difettivi.         | •     | •    | •      |       | •    | •             | n        | 182  |
| Ajo                             |       |      | •      | •     |      |               | *        | 183  |
| Osservazioni                    | •     | •    |        | •     |      |               | n        | 183  |
| Inquam                          | ٠     |      |        | •     | •    |               | *        | 183  |
| Osservazioni                    | •     | •    | •      |       |      |               | *        | 183  |
| Fari                            | •     |      |        | •     |      |               | 39       | 184  |
| Osservazioni                    | •     |      | •      | •     | ٠    | •             | n        | 184  |
| §. 14. Verbi usati soltanto ne' | tem   | pi d | ella   | 80001 | nda  | <b>s</b> erie | n        | 184  |
| Osservazioni                    | •     | ٠    | •      | •     | •    | •             | *        | 185  |
| §. 15. Verbi impersonali .      | •     | ٠    | •      | •     |      |               | 10       | 185  |
| Osservazioni                    | •     | •    | •      | •     |      | • •           | ,,       | 186  |
| Verbi impersonali ch            |       |      | un     | subb  | iett | espr          | es-      |      |
| so in modo gene                 |       |      | ٠      |       |      | •             | 20       | 186  |
| Verbi personali usati           | imp   | ers  | onal   | mente |      | •             | ٠        | 188  |
| SEZIONE SECON                   | NDA   |      |        |       |      |               |          |      |
| DELLE PAROLE INV                | A R J | A B  | 1 L I. |       |      |               |          |      |
| CAPO I. Della preposizione      |       |      |        |       |      |               | _        | 189  |
| Osservazioni                    | •     | •    | •      | •     | •    | •             | ,        | 190  |
| CAPO II. Degli avverbii         |       | •    | •      | •     | •    | •             | <b>3</b> | 190  |
| §. 4. Luogo                     |       |      |        | •     | •    | •             | n        | 191  |
| Osservazioni                    |       |      | •      | •     | •    |               | ת<br>ת   | 191  |
| Avverbit che hanno a            | tten  | enza | a di   | deriv | azio |               |          | 751  |
| composizione con                |       |      |        |       |      |               | uı<br>D  | 192  |
| • Gramm. Latina.                | 400   |      | -vp    |       | . 4  | 8             | •        | 1.72 |

365

| §. 2. Tempi.               |        |              |       |       |         |              |    |       | . <b>p</b> a | g.  | 193 |
|----------------------------|--------|--------------|-------|-------|---------|--------------|----|-------|--------------|-----|-----|
|                            | Osser  | roa zio      | mi    |       |         |              |    |       |              | •   | 194 |
| §. 3. Modo .               |        |              |       | •     |         |              |    |       | •            |     | 195 |
|                            | Osser  | rvazio       | mi    |       |         |              |    |       |              | •   | 195 |
| §. 4. Quantità             |        |              |       |       |         |              |    | •     | •            | *   | 197 |
|                            | Osser  | vasio        | mi    |       | •       | •            | •  | •     | •            |     | 197 |
| §. 5. Interroga            | zione  |              | •     | •     |         | •            |    | •     | •            |     | 198 |
|                            | Osser  | vazio        | ni    | •     | •       | •            |    |       | •            |     | 198 |
| §. 6. Affermazi            | one    | •            |       |       | •       | •            | ٠  | •     | •            |     | 198 |
|                            | Osser  | vazio        | mi    | •     | •       | •            | ٠  | •     | •            |     | 199 |
| §. 7. Negazione            | е -    | •            |       | •     | •       | •            | •  | •     | -            |     | 199 |
| •                          | Osser  | razio        | mi    | •     | •       | ٠            | ٠  | •     | •            |     | 199 |
| §. 8. Dubbio               | •      |              |       | ٠     | •       | ٠            | •  | •     | ٠            |     | 199 |
|                            |        | rvazio       |       |       | •       | •            | ٠  | •     | •            |     | 199 |
| Gradi di e                 | •      |              |       | negli | avve    | rbii         | ٠  | •     | •            |     | 199 |
| CAPO III. Delle congiunzio |        |              |       | •     | •       | •            | •  | •     | ٠            |     | 200 |
| Capo IV. Delle interjezion |        |              |       | ٠     | •       | •            | •  | •     | •            |     | 201 |
|                            | Osser  | rvazio       | mi    | ٠     | •       | •            | ٠  | •     | •            | *   | 201 |
|                            | -      |              |       |       |         |              |    |       |              |     |     |
| P.                         | ART    | r <b>e</b> ' | TE    | RZA   | ۱.      |              |    |       |              | ,   |     |
|                            | SI     | NTA          | SS    | I.    |         |              |    |       |              |     |     |
| In che sta la sintassi     |        |              |       |       | ,       |              |    |       |              |     | 203 |
| Divisione della sintassi   |        |              |       |       |         |              |    |       |              |     | 203 |
|                            |        |              |       |       |         |              |    |       |              |     |     |
| S                          | EZIO   | NE           | PRI   | IM A  | •       |              |    |       |              |     |     |
| DRFFB                      | PA     | ROL          | E V   | ARI.  | A B I I | . <b>1</b> . |    |       |              |     |     |
| •                          |        |              | -     |       |         |              |    |       |              |     |     |
| 1.                         | - DI   | EI SO        | BTAN  | TIVI. |         |              |    | •     |              |     |     |
| CAPO I. Dei sostantivi ap  | posti  |              |       |       |         |              |    |       |              | >   | 204 |
| Come differisca            | l' app | osizi        | one   | dei : | sostai  | itivi        | da | quell | a de         | gli |     |
| addiettivi .               |        |              |       |       |         |              |    |       |              | •   | 20. |
| CAPO II. Del nominativo    | o cas  | o ver        | bale  | pers  | onale   | •            |    |       |              | ٠   | 200 |
| CAPO III. Del vocativo o o | aso i  | interj       | ettiv | ο.    |         |              |    |       |              | ×   | 207 |
| Capo IV. Del genitivo o c  |        |              |       |       |         |              |    |       |              | *   | 208 |
| CAPO V. Del dativo o cas   | o ter  | minal        | tivo  |       |         |              |    |       |              | *   | 214 |

| •                                                                            |                | 367         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| CAPO VI. Dell'ablativo o caso ablocativo                                     | . <b>p</b> ag. | 217         |
| <ol><li>S. 1. Degli ablativi usati con le diverse preposizioni.</li></ol>    | – Do–          |             |
| manda unde                                                                   | . "            | 218         |
| §. 2. Diversi usi dell'ablativo con preposizione o ser                       | nza. –         |             |
| Domanda unde                                                                 | . "            | 221         |
| 0                                                                            | . "            | 224         |
| CAPO VII. Dell'accusativo o caso allocativo                                  |                | 226         |
| Delle preposizioni che si costruiscono coll' accusa                          |                |             |
| Varii usi dell'accusativo con preposizione o senza                           | _              | 231         |
| §. 1. Accusativi della domanda quo                                           | •              | 231         |
| §. 2. Accusativo della domanda quid                                          | . "            | 235         |
| II. – DRI MODIFICATIVI.                                                      | •              |             |
| Capo I. Dei modificativi semplici e declinabili, ossia degli addieti         | tivi »         | 242         |
| §. 1. Di talune specie di addiettivi                                         | . n            | 248         |
| CAPO II. Dei verbi o modificativi complessi e conjugabili                    | . »            | 252         |
| §. 1. Del numero                                                             | . "            | 252         |
| §. 2. Della persona                                                          |                | 253         |
| §. 3. Dei modi                                                               | . "            | 256         |
| Dei modi considerati come personali o come in                                | mper-          |             |
| sonali                                                                       | . »            | 257         |
| Del modo imperativo                                                          | . »            | <b>2</b> 59 |
| Del modo indicativo                                                          | . 19           | 260         |
| Del modo soggiuntivo                                                         | . »            | <b>2</b> 61 |
| Dell'indefinito o modo impersonale                                           | . »            | <b>26</b> 5 |
| Indefinito appartenente a un nominativo                                      | . ,            | 267         |
| Indefinito attenente a un accusativo .                                       | . »            | 268         |
| §. 4. Dei tempi                                                              |                | 268         |
| Prospetto di tutti i tempi latini, attivi e passivi, e modello di traduzione | ? n            | 270         |
| §. 5. Della permutazione                                                     | . v            | 272         |
| §. 6. Delle voci                                                             | . "            | <b>278</b>  |
| SEZIONE SECONDA.                                                             |                |             |
| DELLE PAROLE INVARIABILI.                                                    |                |             |
| CAPO I. Degl'invariabili detti interjezioni.                                 | _              | 281         |
| Capo II. Degl'invariabili detti preposizioni                                 |                | 283         |
| CAPO III. Degl' invariabili detti avverbii                                   | , 13<br>19     |             |
|                                                                              | ,              | 404         |

| CAPO IV. Degl'invariabili detti congiunzioni          |        |      |       | . p   | ng. | 287 |
|-------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|-----|-----|
| §. 1. Ordine primo Degli enumei                       | etivi  |      |       |       | *   | 288 |
| Si addimostra come gli er                             | umera  | tivi | dian  | luce  | ad  |     |
| intender le frasi ove si                              | trova  | 10 . |       |       |     | 297 |
| §. 2. Ordine secondo Dei correlativ                   | ri .   |      |       |       | ,   | 296 |
| Prospetto dei correlativi e                           | de' lo | ro a | ntece | denti |     | 315 |
| Sunto delle regole fondamentali della sintassi latina |        |      |       |       | ,   | 316 |
| Modello degli esercizii analitici                     |        |      |       |       | ,   | 320 |
| Esempii a complemento della sintassi                  |        |      |       |       |     | 323 |
| Esempii a complemento della nomenciatura              |        |      |       |       |     | 354 |
| Radicali non ancora veduti nel corso dell'opera       | ١.     |      |       |       | n   | 356 |



# RACCOLTA DI OPERETTE ELEMENTARI

AD USO DELLA GIOVENTU

PATTA

### DAL PROF. GIUSEPPE BAGAROTTI

Vendibile presso i signori Lapi e Papini successori di G. Piatti

Firenze, Via Vacchereccia.

Fisiologia e Anatomia del corpo umano. Geologia, Botanica e Zoologia. Elementi della Cosmografia. Geografia fisica. Meteorologia. Nozioni di Fisica, e di Chimica. Geografia politica. Cronologia. Storia civile generale. Storia d' Italia. Grammatica della lingua italiana. Grammatica della lingua latina. Ammaestramenti nell'arte dello scrivere. Crestomazia di prose. Crestomazia di versi. Nozioni fondamentali della scienza dell' umano intelletto. Arte di pensare. Storia della Filosofia.

#### LIBRI GIÀ PUBBLICATI.

| Storia della Filosofia, in-16° Paoli toscani           | 6  |
|--------------------------------------------------------|----|
| Nozioni fondamentali della scienza dell'umano intel-   |    |
| letto, in-16°                                          | 6  |
| Grammatica della lingua latina, in-8°                  | 18 |
| Ammaestramenti nell'arte dello scrivere, in-16°        | 4  |
| Elementi della Cosmografia, in-16º con tavole e figure | -  |

SOTTO 1 TORCHI.

Grammatica della lingua italiana, Geografia politica. Fisiologia e anatomia del corpo umano. Crestomazia di versi.

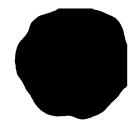





Sigitized by Google

